|                                                          | <b>国务法主任</b> 公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>经验证明</b> 1000年1000年                         | <b>建设设置,但是是企业的</b>                       |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                          | 是是中国性质的证明的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                          |                    |
|                                                          | <b>基本企业基本企业企业</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 。世界世界大學是 医毛牙毛性                           |                    |
|                                                          | PEPER DEPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | <b>美国中国中国中国共和党</b>                       |                    |
| HC # C # G # G # G # G # G # G # G # G #                 | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                          |                    |
| PARATREMENTAL                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>是有了有了的工程。于</b> 是                            |                                          |                    |
| 29-29-29-22-25-25-25-25-                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
| <b>国产品的基本企业企业企业企业</b>                                    | A.P. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | CP14.2000年至402.000                       |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | <b>。尼尔亚斯里尔亚斯亚巴斯</b>                      | NEWS PERSONS IN    |
| <b>计信息信息信息信息信息</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          | 10674749494        |
| きちじちごうごうこうこうじょ                                           | CHEROMEN TAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                          |                    |
| 直角変を正からからといこしてい                                          | 医中亚甲亚甲基里多世多世                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Charles the hearth                       |                    |
|                                                          | なさらどうどうどうどうど                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>的复数形式电影电影</b>                               | SESTATATION CALL                         |                    |
| <b>第四条正金位を示されてもできて</b>                                   | 19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                          |                    |
| 的复数 医克里特氏 医多克特氏 医二氏管                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 9425252525E                              |                    |
| きしていこうごうこうこうしきん                                          | 。2016年1月1日中国中国中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                          |                    |
| 医外毛神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经                | <b>工作工作工作工作工作工作工</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | CHEPSESSINGHER                           |                    |
|                                                          | CENTREPEDED SPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
| \$20 \$41 \$41 \$41 \$25 \$25 \$41                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | <b>。这个是多数的数据是是</b>                       |                    |
| P-02-52-52-52-52-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53- | <b>ライアルドルビルごと</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                          |                    |
| <b>建筑是中国中国中国中国建筑</b> 等。                                  | PATHOLES SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 25-73-73-73-74-75-74-7                   |                    |
| <b>《中国中国中国中国中国中国</b>                                     | <b>《大学》,"大学的是多是多是多是</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | C) C |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          | aratatatatat       |
| 事を見まれますようしとかどうこ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
| 医亚洲脑色似色多花多色多层多层                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | tata tata ta ta ta                       |                    |
| 252424242454                                             | 成于10岁4月25日的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                          |                    |
| 在MERS 1963年6月1日                                          | SESTATISTICS CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>外别。2573年</b>                                | 2242625242524                            |                    |
| 医神经性病性多型 医多层神经神经                                         | 15252929282525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25252525252525                                 | 5.25.25亿分亿分亿分亿分亿分亿分                      | 626262929436       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | >2>2>2242424                             |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 25.25252525252                           | Paratatatata       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ararara sa | とうこうこうこうにともとも                            |                    |
| 直接を呼吸がある。これは、これ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEPSESESESESE                                  | CHIESTATATE                              | 10-12-12-12-12-12  |
|                                                          | さんてんてんてきてきなさん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550000                                         | しさんじんじんじんじょくからど                          |                    |
| <b>生活をごをごをごという。</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292963858282                                   |                                          |                    |
|                                                          | こともともことことにきらり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 2625252525252                            |                    |
| <b>建筑建筑直接区外正常设置设置</b>                                    | 。<br>1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 25-25-25-62-62-62-6                      |                    |
|                                                          | <b>《美国教育》的基础的主义</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. M. 575(36)                                  | [24] [4] [4] [4]                         |                    |
| 国的联系系统(1) [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 5252525253252                            |                    |
| SCHOOL HILLSON                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 5256262626252                            |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 935500i                                        | 262626262625436                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 23-23-23-23-23-23-                       |                    |
| <b>工事工作工作工作工作工作</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95747434747                                    | こうようちじゅじゅじゃくか                            |                    |
| 经决定的 医多种性神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经          | s is a committee of the contraction of the contract |                                                | rerest of our parties                    |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 5235752525252                            | 341 (1962) 585     |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 24242424242                              |                    |
| さんじゃごかしゃことはさんご                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | さいこうこうこ ドレンしょう                           |                    |
| <b>亚州亚州亚州亚州亚州亚州</b> 亚                                    | 新花 基定 學位學言 严格的 医格芒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                          | <b>《李化》和李宏思的主义</b> |
|                                                          | 化排放 的复数电影电影电影电影电影                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252525252                                      |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                    |



Suna soute and south



# PURCHASED FOR THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR LINGUISTICS

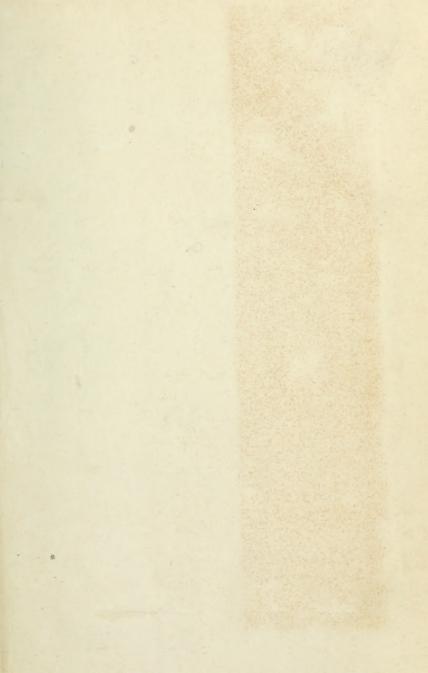



## DISIONARI

PIEMONTÈIS, ITALIAN, LATIN

E FRANSÈIS

CONPÖST

DAL PREIVE CASIMIRO ZALLI

D' CHER

VOLUM PRIM.



CARMAGNOLA 1815.

DA LA STANPARIA D' PEDER BARBIÈ.

E s' vend a Turin da Michel Angel Moran. Librè dacant a san Fransesch

## DISTORAGE

PIPAR , MAMALI , STERMONFIEL

E FRAHEDIE

PC 1867 Z33



CARTA CHORD ALEAD ALEADA STANDARD OF PURE BURNER

tarally faying Tadalat ab a suff a factor's M alexanded was a surpoid Arthi

### L'EDITORE

#### AI SIGNORI ASSOCIATI

#### SIGNORI

NEL Prospectus, ch' ebbi l'onore di presentarvi. prima d'intraprendere la stampa di questo Dizionario, io vi promisi di somministrarvi due Volumi conformi al presente di pagine 500 circa al solo prezzo. di franchi sei. Mi sono ingannato ne' miei calcoli; e se fossi men persuaso della vostra ripugnanza a profittar d'un errore, che un calcolo approssimativo, riconosciuto dalla stampa del primo Volume, m' obbliga di confessarvi, sarei pronto a far qualunque sacrinzio, benche straordinario. Ma la differenza cagionata dalla circostanza, in cui sono d'aumentare la mia Edizione d' un Volume, resa ancor più sensibile dalle aggiunte, che l' Autore ha riconosciute indispensabili al pregio dell' Opera, e senza le quali essa non avrebbe certamente acquistato quel grado di perfezione, a cui egli s'accinse d'elevarla, m'induce a farvi presente, che se l'Opera con questo ha deluse le mie, e le vostre aspettazioni, risultandone però un gran vantaggio per voi, non è giusto, ch'io in tutto ne senta il peso; per il che, sperando che vi presterete volentieri a corrispondermi un piccolo aumento sul prezzo stabilito nella prima associazione,

mi fo un dovere di prevenirvi, che pagherete secondo il primo *Prospectus* ricevendo il presente franchi sei; ricevendo il secondo franchi due, centesimi cinquanta, e che avrete il terzo *gratis*. Per quello, che riguarda i Signori non associati il prezzo di tutta l'Opera sarà di franchi dieci.

È utile l'osservare, che il secondo Volume sarà della stessa forma, della stessa carta, e di pagine 500 circa, come il presente, e che il terzo in nulla

differente, sarà di pagine 500 circa.

Fondato sull' equità de' Signori Associati, e sulla moderazione dell' aumento proposto, io son sicuro di non incontrar rimproveri, e lusingandomi in ogni caso, che le mie premure per il maggior lustro di quest' Opera contribuiranno a proporzionare il divario del prezzo, ho l'onore di raffermarmi con tutto il rispetto.

Carmagnola li 15 Marzo 1815.

### PREFASION.

ERTIUN a riiran d'oosta mia fatiga, e a diran ch' i fas un sot ant l'aqua a volei fe un Disionari Piemonteis, quand' a jè staje tanti aitri ch' a son deo butasse, e peui a l'an lassà ant' el pì bon, förse per le gran dificoltà cha l'an incontrà; ma pur i leso ant la Gramatica Piemonteisa del Medich Pipin che fin sul nasse dla stanpa un Nissard a l'a stanpà 'nt so dialet un Tratat d'Aritmetica a Turin del 1492. Giörs Arion del 1540 a la dait a le stanpe un liber d' Comedie, e d' Poesie Piemontèise. Bertromè Braida del 1556 na Comedia pastoral an lingua Piemontèisa. Al Mondvi del 1564 a s' è stanpasse un pecit Vocabolari Piemontèis, e Latin d' Michel Vöpisco Napolitan; e per nen parlè d' tante Poesie ch' a son stanpasse ant la stessa lingua, nè dla famosa Comedia del Cont Piolèt, i direu solament ch' a merito d'esse lodà 'l Medich Pipin , 'l Medich Broard , l'Abate Balbis, 'l Padre Isler, e specialment 'l Medich Calvi ch'as, podria ciamesse 'l Giovenal Piemontèis, tal a l' è la grasia, e la precision, con la qual a esprim i seu pense ant el dialèt Piemontèis, 'l mal a l'è ch' el dialet Piemontèis a s' stima Tom. I.

poch dai Forestè, e a l'è trascurà dai Nasionaj. Per autr la nostra lingua a l'è così rica, e abondant d' termin, ch'i podomo esprime tut' i nöstri sentiment con facilità, con naturalessa, con forsa, e con grasia. Oltre d' lo a l'a na vituralessa, con forsa, e con grasia. Oltre d' lo a l'a na vituralessa, na costrusion facil, e a l'è seria, e lepida vacità senplice, na costrusion facil, e a l'è seria, e lepida second 'l bsogn.

I m'acorso ben ch' a l'è cosa dificil 'l compone un Disionari, massime an lingua Piemontèisa, e con tuta la diligensa, e fatiga ch' j' eū dovrà per fè che cost travaj a ligensa util, e gradì al nostr pais, con tut lö i son costrèt a fussa util, e gradì al nostr pais, con tut lö i son costrèt a confessè ch' a l'è 'ncor mancant, e difetòs; ma spint dal confessè ch' a l'è 'ncor mancant, e difetòs; ma spint dal confessè ch' a l'è 'ncor mancant, e difetòs; ma spint dal confessè ch' i peūssa da quaicadun esse tassà d'ignorant, quand ben ch' i peūssa da quaicadun esse tassà d'ignorant, o d'temerari, i son però sodisfait del me travaj per gram o d'temerari, i son però sodisfait del me travaj per gram ch' a sia, si podreŭ inpegnè le persone dote, ch' a formo la gloria, e le splendor dla nostra Nasion a formè n'overa conpia, e perfeta.

Sicom pēūi (com a risset saviament 'l Medich Pipin ant' el sö Vocabolari Piemontèis) ögni sità, e tëra a v a na manèra soa propria d' parlè 'l Piemontèio, ch' a s' alontaña manèra soa propria d' parlè 'l Piemontèio, ch' a s' alontaña qual pì, qual men da cola dla Capital, e ant la medema qual pì, qual men da cola del Capital, e così j' eū stimà persoñe döle, e civìi da cola del popolas; così j' eū stimà d' conformeme al dialèt dle persoñe ben nà dla Dominant d' conformeme al dialèt dle persoñe ben nà dla Dominant d' conformeme al dialèt dle persoñe ben nà dla gent popolar, dla canpagna, e dla provincia, ma coste vos a saran lar, dla canpagna, e dla provincia, ma coste vos a saran marcà, com a s' vedrà ant la Taula dle abreviature. Aì sarà deò na quantità d' proverbi, e meūd proverbiaj, ai quai a cotispondran j' autre lingue. J' eū deò inserì motoben d' vocaboi rispondran j' autre lingue. J' eū deò inserì motoben d' vocaboi Transèis, ch' a s' uso da noi com' a fusso Piemontèis; così Abresè per Conpendi, Adieū per Bondì etc. Così pur na

gran part d'istrument die art mecaniche, almen i pi usuaj; e'l nom d'varie pian'e pi conescie.

Essend peŭi nen mia intension d' forme n' antrega racölta d' tuti quanti i termin, ch' ai peŭl esse ant la nostra lingua; così j' eŭ lassa ciù vocabol ch' a l' an 'l medèm finiment, o poch divers da l' Italian, e ciù là, ch' a son ficilissim da traduve an Italian; procurand però d' inserì quasi tute cole vos proprie del nostr dialet, ch' a s' alontaño pì dal parle Italian, e a peŭlo de pì d' dificoltà a troveje i termin corispondent; e intant j' eŭ procurà d' bute motoben d' sinonim ant' j' aitre lingue, per tan ch' ognun a peŭessa serne col, ch' a conosrà pì adatà al so intent.

I m' servo d' una creseta † per note cole vos, dle quai a m' è restà 'l dubi se verament a corispondo a le nöstre. J' eu deo dovù modifiche, e note certe vocai, e consonant con un seen particolar per rende pà fasil la letura, e la prononsia del Piemonteis, e per fè senti ant le vos Piemontèise col son, ch' a s' usa ant' el parlè comun, e volgar; così per esenpi:

L' E mui, o siti recis, marcii con na cedilia sota a val na mesa E sarrà; così Prinsipessa, Messa, Contessa, Camiseta, Bareta, Verdu.

L' E sarrà a val l' E dl' Italian; così Fedèl, Sincèr; Amèr, Lingèr.

L' E duvert marcà con doi pontin dsora, a val l' E duvert dl' Italian; così Valpërga, Supërga, Invërn, Infërn; Atënt, Acënt.

L' EU marcà con na righeta dsora a val 'l ditongh EU Fransèis; così Beū, Feū, Bleū, Eui, Euli, Fareū, Podreū, Direū, Euv.

L' N segnà con na righeta dsora a nöta ch' as dev perde

in gran part an boca ant' el prononsielo; così Baroña, Cusina, Laña, Fariña, Mingraña, Tariña.

L'O sarrà a val l'O dl' Italian; così Sol, Boca, Toss, Por, Odor, Mon, Savon, Mor.

L'Ö duver' segnà con doi pontin dsorà a val l'O duvert dl' Italian; così Öm, Ör, Tör, Cörn, Crössa, Cröch.

I'S dos, dit comunement S longh, a s' fa senti con poch sförs, e nel prononsielo a s' slonga an po pì 'l son, ch' ant l'S aspr; così Bas, Pas, Nas, Vas, Ris, Pes, Us.

L'S aspr a s' fa senti con motoben d' sià, e a s' prononsia pi lest che 'l doss; così Bas, Pas, Nas, Sias, Ris, Pës, Us, Lis, Ros.

A s' dövra 'l C con l'aspirasion après per distingue i vocaboi Mach, Sech, Pöch, Rich, Boch, Sach, Medich, Fidich etc. dal C pur, come Vec, Spric, Carnuc, Moc, Genöc, Nac, Scrac etc.

Quand ben ant' el nöstr dialet a smìa ch' a peūssa baste un S aspr per se sentì col son natural ch' i domo a le paröle Messa, Cassa, Ganassa, Ramassa etc., però second mi ant coste vos, e ant' autre consimit u o' sa sentì 'l son pì slongà ch' ant le paröle Sanson, Sensal etc., sicchè ant motoben d' termin i na buto doi per levè ant la letura ögni equivoco, e discoltà. Così quand a s' trovrà na paröla segnà con doi SS, a s' prononsiira con pì d' aspressa, che s' ai na sussa ch' un sol curt. Seben a m' par ch' ai sia poca diversità d' son tant ant le prime, com' ant le seconde paròle ch' j' ĉu portà per esenpi; e i na lasso ant le persone leterà la decision.

Le regole ch' j' ēū adot fiñadès per la prononsia d'varie paröle Piemontèise, a son le istesse ch' a prescriv 'l famos Medich Pipin ant la soa Gramatica Piemontèisa. Intant per nen noje d' pì 'l Letor con costa mia diceria i finisso con preglèlo d' use un benign conpatiment aj eror, ant' i quai i peuss esse incors, e de scusè la mia ignoransa; e nen solament i restreu nen ofeis, ma ansi j' avreu a ringrasièlo di giust, e discret avertiment, cha vorà deme.

Admoneri bonus gaudet, pessimus quisque correptorem asperrime patitur.

Senec. lib. 5. de ira.

## SPIEGASION

Dle abreviature ch' a s' treuvo ant cost Disionari.

| accr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | accrescitivo.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | addiettivo.                |
| agg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aggiunto.                  |
| avv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | avverbio.                  |
| commn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | comunemente.               |
| dim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diminutivo.                |
| fem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | femmiuino.                 |
| fig., o figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figurato, o figuratamente. |
| fr. cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | frase contadinesca.        |
| fr. pl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | italiano.                  |
| in m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in modo basso.             |
| in m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in sentimento.             |
| in s. at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in senso attivo.           |
| in S. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in senso neutro.           |
| in S. D. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in senso neutro passivo.   |
| in sio, di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in significato di.         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | latino.                    |
| in sig. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mascolino.                 |
| The second secon | neutro.                    |
| 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pessiorativo.              |
| Pign 0 P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Piemontese.                |
| Titule, or a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plurale.                   |
| masc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | preposizione.              |
| Diche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | proverbio.                 |
| pino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | singolare.                 |
| sing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>D</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

| sup.   |     |   |   | • | • | • |   | superlativo.       |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| sust.  | a   |   |   |   |   |   |   | sustantivo.        |
| Т      | 4   |   |   |   |   |   |   | Termine.           |
|        |     |   |   |   |   |   |   | Vedi.              |
| v. con | nt. |   | ٠ |   | • |   |   | voce contadinesca. |
| v. ple | eb. |   |   |   | ٠ |   |   | voce plebea.       |
|        |     |   |   |   |   |   |   | voce dell'uso.     |
| v. vol | g.  |   | ٠ |   |   |   | ٠ | voce volgare.      |
|        |     |   |   |   |   |   |   | Francese.          |
|        |     |   |   |   |   |   |   | Latino.            |
| propr. |     | • |   | • | ٠ |   |   | propriamente.      |
|        |     |   |   |   |   |   |   | semplicemente.     |
| v. f   |     |   |   |   |   |   |   | vocabolo francese. |
| metaf. |     |   |   |   |   |   |   | metaforicamente.   |



H bà, dicesi colui, che è capo, regolatore specialmente del ballo, Abao, ovvero Abbate, chorearum, vel festi moderator, prases, Abbas, directeur de danse, ou Abbé, denominazione derivata da quelle giocolarissime feste, dette stultorum, cornardorum, fatuorum, asinorum, hypodiaconorum, e simili, volgarissime ne' tempi di mezzo, il cui regolatore chiamavasi Episcopus, o Abbas, come ne imitava gli abiti, e le funzioni.

Abaco, l'arte di far i conti, le ragioni, abbaco, arithmetica, l'arithmétique, l'art de calculer, la science des nombres. Abac, abaco, o abachin per quel libricciuolo, su cui s' imparano i principi di aritmetica. Librettine, libellus arithmeticus, livre d'arithmétique.

A bas, abasso, infra, au dessous, au bas, en bas.

Abate, capo d' una badia, abbate, e abate, abbas, abbé; per uno, che vesta abiti clericali, clericus, abbé.

Abatin, dim. d'abate, propriamente si dice di giovane, che veste abito chiericale, e per lo più senz' intenzione di abbracciar lo stato ecclesiastico; onde fe l'abatin, vale mettersi il collarino da prete, senza impegnarsi negli ordini sagri. Abbatino, clericus, abbé.

A baticole, avv. col verbo

altrui sulle spalle con una gamba di quà, e una di là dal collo. A cavalluccio, hu-

AB

meris, à califourchon.

Abaton, accr. di abate, così detto dal popolo forse a cagione della statura, della grassezza, dell' opulenza, o altro simile attributo- Abatone, magnus antistes, un grand, gros abbé.

Abecè, alfabeto, abbicci, literæ elementariæ, l'alphabet.

Abecedari, serie di voci per ordine d'alfabeto. Abbecedario, libellus literarum elementarium, abécédaire.

A bela posta, a bello studio, a bella posta, consulto, dedita opera, cogitate, de propos délibéré.

A berlich, appena, a stento, vix, ægre, à peine, mal aisément.

A berlich, in piccola quantità, a leccarsene le dita, minimum, à lèche doigt.

Abime v. f., rovinare, nabissare, distruggere, opprimere, ruere, destruere, aby-

Abis, propr. significa quantità d'acque. Abisso, abyssus, abime; per profondità, e luogo basso semplicemente, locus profundus, gouffre; per inferno, tartara, orum, l'enfer; abis agg. a fanciullo. V. scavis. Abis sust. per grandissima quantità di checchessia, maxima copia, très-grande quantité.

A bissa, avv. tortuosamenportare, o simili, vale portar | te, tortamente, a biscia, oblien biaisant.

Abit, ciò che serve a vestire la persona, abito, veste, panni, drappi, amictus, habit. Dicesi anche assolutamente di vestimenti religiosi, abito, vestis, habitus, habit de Religieux. Per consuetudine, pratica, disposizione, consuetudo, mos, habitudo, habitude, contume.

Abitin, dicesi a due pezzetti di panno altaceati a due nastri da portarsi appesi al collo in onore della SS. Vergine del Carmine. Scapolare, abitino, scapulare, T. eccle-

siastico, scapulaire.

A blöch , V. A böta.

A bocca, in presenza, a viva voce, a bocca, coram; voce, de vive voix.

A bocca duverta, con attenzione, a bocca aperta, hianti ore avec attention, vale anche liberamente, francamente, libere, franchement.

Abocant, agg. che si dà al vino. Vin abocant, vino amabile, e soave al gusto, vino abboccato, vinum lene, vin délicat, agréable, qui flatte

le goût.

A bon cont, dicesi quando si da e si riceve alcuna somma per aggiustarsene nel saldo del conto. A buon conto, onde de, o piè a bon cont, dare, o ricevere a buon conto, partem debitæ pecuniæ solvere, o accipere, donner, ou prendre à compte. A bon cont, figur. vale intanto, frattanto, "interim, interea, à bon compte, en attendant.

que, contorte, obliquement, buon'ora, tempestive, de bonne heure.

> A bon port, a buon termine. Unde esse a bon port vale terminare felicemente i disagi, le fatiche, o qualche impresa, e lavoro, prospere rem evenire, arriver à bon port.

> A bord, a riva, a sponda, rasente, a margine, sull'orlo, prope, proxime, juxla, tout

proche, à bord.

Abordè, accostarsi ad uno per parlargli, abbordare, ac-

cedere, aborder.

Abosset, buccia dell'acino dell' uva , uscitone il vino. Fiocine, vinacea, orum, marc de raisin.

A böta, a prezzo fermo, tutto insieme, aversione, vel uno constituto pretio, en bloc. Travai a böta, lavoro preso, o dato a fare non a giornate, ma a prezzo fermo, lavoro a cottimo, locatio, redemptio, opus, aversione, uno pretio, una mercede conductum, vel locatum, ouvrage à forfait.

Aboti, verbo france, terminare, tendere, finire, riuscire, metter capo, spectare, tendere, pertinere, aboutir.

Abrese, v. fr., ristretto, compendio, summa, compen-

dium, abrégé.

A bras, avv. col verbo giuocare; vale fare alla lotta, luctari, lutter. Fè un discors a bras, far un discorso estemporaneo, senza mettervi studio, ex tempore dicere, faire un discours, un sermon impromptu, sur le camp. A bras duvert, con gran de-A bonora, per tempo, a siderio, onde riceive un a bras

duvert vale fargli lieta accoglienza, letis complexibus aliquem excipere, recevoir quelqu'un à bras ouverts. A bras
duvert vale anche con tutta la
forza, colle braccia distese,
passis manibus, intensis viribus, à tout de bras, de toute
sa force: vale anche largamente, abbondantemente, a
braccia quadre, valáe, admodum, copiose, avec profusion, à pleines maine.

A brassà, largamente, abbondantemente, a braccia quadre, valde copiose, passis ma-

nibus, avec profusion.

A brila batha, a briglia sciolta, laxatis habenis, à toute bride.

A broa, rasente a fiore, proxime, juxta, tout proche,

rez-à-rez.

A brus, V. A brea. Andè a brus, andar a rischio, a ripentaglio, periclitari, in discrimen venire, courir risque, être en danger. Esse a brus, esser in danna, jacturam, dispendium capere, être en perte, en dommage.

Abrustoli, dare alle vivande per forza di fuoco quella crosta, che tende al rosso. Rosolare, amburere, rissoler.

Absès, ascesso, postema, vomica, postema, suppuratio,

abcès, apostème.

Abu, quel legno lungo, che dall' aratro va ad attaccarsi al giogo de' buoi. Bure, buris, la manche de la charrue.

Abuton, spinta, urtone, impulsio, choc, heurt.

Acable, v. f., opprimere, urgere, vexare, accabler, as-

A caprisi, a capriccio, di sua testa, ad libidinem, bizarrement.

A cas, a caso, fortuito, obiter, à la volée.

Acasesse, maritarsi, nubere, se marier. Acasesse, butè sù cà, aprir casa, metter casa da se, accasarsi, domicilium collocare, lever maison, fixer sa demeure.

A caval, avv. coi verbi sti, o butesse vagliono stare, o porsi a cavalcioni, sopra qualsiveglia cesa con una gamba da una parte, ed una dall' altra, come si sta in sul cavallo; e per traslato si dice anche di cose inanimate, diductis cruribus, à califourchon.

Acedès, da qui a poco, fra poco, or ora, propediem, dans peu.

Acensa, appalto, redentio,

ferme, abonnement.

Acënsator, appaltatore del tabacco, ed acquavite, conductor, amodiateur, fermier du tabac et de l'eau de vic.

A chin, a capo chino, in caput praceps, demisse, la

tête baissée.

Acì, manicaretto di carne minuzzata, e di uova sbattute. Ammorsellato, pulmentum, hachis de viande.

Aciach, mala disposizione, infermità. Acciacco, mala vorporis habitudo, indisposition, infirmité.

A coa d' rondola, a conio, a coda di rondine, in modum securicula, en forme de queue d'hirondelle.

Acobià, a due, a due, accoppiato, appajato, bini, juntus, sociatus, de deux en

deux, accouplé.

Acobiè, accompagnare, o congiungere insieme due cose, far coppia, accoppiare, copulare, jungere, accompagner. Acobiè i bēū, accoppiare i buoi, jungere boves, accompagner les bœufs. Acobiesse, andar a coppia, a due, a due, appajarsi, jungi, sociari, se joindre, figur. per maritarsi, nubcre, se marier.

A col, addosso, sulle spalte, in collo, super humeros,

sur le dos.

Acolit, colui, che ha il quarto ordine minore, acolito, acolytus, acolyte.

Acomodament, V. Agiu-

stament.

Acomodesse, V. Agiustesse. Parlandosi di tempo vale rasserenarsi, riconciarsi, serenare, se remettre au beau. Acomodesse per astesse V.

A cont, V. A bon cont nel

ri mo significato.

A coni, a conio, in modum cunei, en forme de coin.

A corsa, correndo, a corsa, oursim, curriculo, en courant.

A cost ora, a quest ora, a questo tempo, nunc, hoc tempore, modo, jam, à présent, maintenant.

A cost, a spesa, a costo, impendio, sumptu, à dépense.

A credit, a credenza, solutione dilata, die cœca, in fide, non præsenti pecunia, à crédit, sur la parole.

Acudi, dè d' l' ēūi, attendere a checchesia, cooperarvi, operam dare, incumbere, avoir soin, s'appliquer, soigner, veiller à quelque chose.

Adasi, adagio, commode; sensim, lento gradu, tout beau, doucement.

Ad auta vos, ad alta voce, vocis contentione, à haute voix.

Adès, adesso, ora, presentemente, nunc, modo, à présent, à cette heure. Adès adès, tosto, subito, modo, protinus, hoc tempore, tantôt, d'abord.

Adesse, accorgersi, sentire, percipere, præsentire, odorari,

s'apercevoir.

Adiēū, v. f., a rivedersi, addio, vale, adieu, jusqu'au revoir. Adiēū bon temp, addio fare, cioè noi siam perduti, perii, res acta est, adieu bon temps.

A digiun, a digiuno, je-

juno stomacho, à jeun.

A di la verità, a dir il vero, ut verum fatear, en vérité, à dire vrai, sans mentir.

A dispet d' ti, d' chiel ec.; a tuo, a suo dispetto, te, o illo invito, velis, nolis, velit, nolit, malgré toi, malgré lui.

A dita d' tuit, a detta di tutti, ex omnium sententia, suivant, o selon l'avis commun.

Adobè, abbigliare, addobbare, ornare, instruere, orner, accommoder, embellir.

Adocè, V. Docé.

Ad ögni cas, ad ogni evento, si forte evenerit, quoties, fac ita esse, à toute risque,

vaille que vaille.

A doi, a tre, a quatr fil ec., Term. de'Tessitori, drappo a due, tre, quattro capi, pannus duobus, tribus, quatuor filis, étosse à deux, trois, quatre poils.

due, bini, de deux en deux.

Adös, addosso, super humeros, sur le dos.

Ados, sorgente, fons, source.

Adossise, parlandosi di tempo, addolcirsi, mitescere, s'adoucir.

A do trenta, si dice al giuoco della palla, o del pallone, a due di trenta, trigenarium numerum, vel sortem utrimque supputare, vel censcre, trentain.

A dover, giustamente, convenientemente, a dovere, recte, d'une manière juste, convenable.

Adrèssa, v. f., soprascritta d' una lettera, indirizzo, directio, inscriptio, vel superscriptio, adresse d'une lettre. Per destrezza, sagacità, abilità, sagacitas, sollertia, dexteritas, adresse.

Adret, destro, svelto, attivo, accorto, sagace, industrioso, scaltro, abile, valente, vafer, sagax, sollers, callidus, cautus, ingeniosus, peritus, aptus, præstans, adroit, babile, fin, rusé, leste, dégagé, vif, avisé, savant.

A dritura, tosto, subito, senz' altro, statim, prorsus, aussitôt, sur le camp. Per a diritto, direttamente, recte, recta, tout droit, directement.

A droch, in grande quantità, a balle, a masse, a sacco, a barella, confertim, copiose, à foison, en quantité.

Adsades, fra poco, fra breve, brevi, mox, tantôt, tant-peu.

A ēūi, entè a ēūi, inne-

A doi a doi, a due, a star a occhio, inoculare, enter en ecusson. 🌶

> A ēūi sarà, a chius' occhi, alla cieca, clausis, vel opertis oculis, à l'aveuglette. Vale anche liberamente, francamente, tuto, sine ullo metu, sans rien craindre.

> A ëni vedent, a occhi veggenti, alla scoperta, palam, in aperto, in oculis, publiquement, à découvert.

Afacesse, metter fuori la faccia di qualche luogo per vedere, affacciarsi, vultum, os, faciem exserere, efferre, se faire voir, se mettre à la fenêtre. Afacesse, per istizzirsi, disgustarsi, fastidire, stomachari, offendi, se dégoûter, se piquer, se fâcher.

Afacià add. d' afacesse (nel secondo significato) disgustato, offeso, offensus, dégoûté.

Afait, affatto, del tutto, omnino, prorsus, plane, penitus, tout-à-fait, entièrement.

Afamà, affamato, esuriens, famelicus, fame pressus, famelique. Dicesi anche di uomo sparuto, di poca presenza, ed abbietto, vilis, abjectus, nullius nominis, homme d'une petite mine. Per ingordo, avaro, avido dell' altrui, avidus, vorax, avarus, appetens alieni, gourmand, goulu, avare, vorace.

Afarà, infiammato, acceso, infocato, ardens, inflammatus, accensus, enflammé, brûlant, ardent.

A fasson de, v. f., a foggia, a guisa, a modo di, instar, in modum, en guise, a la façon , à la ressemblance, l

Afe, affare, negotium, munus, res, affaire, aventure. Avei nen afe d'una cosa, non aver voglia, desiderio, piacere, gusto, nullam capere delectationem, voluplatem ex aliqua re; nolle, nulla rei alicujus cupiditate moveri, improbare, renuere, recusare, désagréer, refuser.

Afè, umor giallicció, ed amarissimo, che sta in una vescica attaccata al fegato, fiele, fel, vesica fellis, fiel,

vesicule du fiel.

Afe ch' i giur, sorta di giuramento, affeddedieci, mehercule, par ma foi, parbleu.

Afesse, affarsi, confarsi, convenire, arridere, convenir, aller bien, être propre.

A fette, a fette, in frusta, en morceau, par tranches.

A feui a feui, a foglio a foglio, per singulas paginas, singillatim, feuille à feuille, brin à brin, par pièces.

A fil, a dirittura, a filo, ad lineam, en ligne droite.

Afilà, molto tagliente, affilato, aculus, aiguisé. Nas afilà, naso affilato, ben fatto, nasus affabre factus, nez etfilé. Mostas afilà, volto scarno, magro, vultus macer, gracilis, visage maigre. Lenga afilà, lingua tagliente, pungente, homo dicax, acida lingua, langue mordante, conteau de tripière.

A fior d'aqua, alla superficie dell'acqua, aqua inna-

tans, à fleur d'eau.

Afitavol, colui che abita nella casa tenuta in affitto, pigionale, o inquilino, inquilinus, locataire d'une maison. Per colui, che da in affitto un'abitazione, locatore, ædium locator, bailleur. Per colui, che tiene in affitto le altrui possessioni, colono, conduttore, colonus, fermier, métayer.

Afilè, dare ad affitto, a pigione, affittare, appigionare, tocare, louer, donner a louage. Per prender in affitto, conducere, affermer, prendre

à louage.

Afoà, arroventito, divenuto rovente, ignitus, can-

deus; rougi.

Afoè, v. att., far rovente, arroventare, candefacere, ignitum reddere, faire rougir au feu. Afoè, n. pass. divenir rovente, arroventire, candescere, ignescere, devenir rou-

ge au feu, rougie.

A fond, a fondo, ad imum, in imo, à fond. Savei una cosa a fond, saper bene una cosa, scoprirne la pretta verità, scopum attingere, scite, penitusque callere, savoir, posséder une chose à fond, l'approfondir. Andè a fond, sommergersi, demergi, couler à fond, couler bas, se submerger.

A forsa, a viva forsa, a forza, a viva forza, per vim, vi, violenter, avec effort, a toute force, par force, mal-

gré, en vertu.

Afr (da affre f.) orrore, spavento, raccapriccio, horror, terror, affre, effroi, alarme.

orribile, spaventevole, hor- comme le serpent. rendus, affreux.

Afront, ingiuria, affronto, contumelia, injuria, attront,

mure.

A front, prep. a fronte, contra, adversus, de front.

Afronte, assalire, affrontare, invadere, aggredi, affronter, assailir, attaquer. Afrontesse, abbattersi, incontrarsi, occurrere, incidere, se rencontrer.

Afir, carretta da cannone, tormenti bellici sessibulum, vel

vehiculum, affat.

A fus, fait a fus, affusolato, in modum fusi circumvolutus, tourné en l'air

comme une pirouette.

A fusà, abbondantemente, a bizzeile, a fusone, cepiose, abundanter, cumulate, satis, superque, en abondance, à foison, suffisamment, aboudamment, largement.

A gala, sulla superficie per lo più di liquido, a galla, in

superficie, sur l'eau.

A ganbe leva, a gambe levate, sublatis cruribus in caput, les jambes en l'air. A l'è'ndà a ganbe levà, vale, egli è caduto in malvagio stato , prolapsæ sunt res illius, pessumdatus est, il est ruiné de fond en comble, il est tombe en mauvais état.

A gara, a gara, certatim, à l'envi, à qui mieux mieux.

A gatagnau, a carpone, reptans, à quatre pattes. Andè a gatagnau, andare carpone, strascinarsi per terra, strisciare, repere, repture, ram-

Afròs ( da affreux fr. ) per, se traîner sur le ventre

A gatalin a cavalluc-A gataproce \ cio, humeris, à califourchon. Porte a gatalin, a gataproce, portar a cavalluccio, humeris gesture,

porter a califourchon.

Agavęsė, o Guvęssė, rac= cogliere, rassettare, ragunare, mettere insieme, colligere, recolligere, cogere, congregare, recueillir, ramasser, rassembler. Gavese, per ordinare, dar sesto, metter a suo luogo le cose, e come conviensi, apte disponere, in ordinem redigere, ordonner, arranger, ajuster, disposer, mettre en ordre. Agavesesse, acconciarsi, assettarsi, rassettarsi, se exornare, se comere, se parer, s'ajuster.

Agher d' seder, d' limon, agro di cedro, di limone, succus citri, vel limonum sacharo dilutus. Per giulebbo, syrupus citri, aigre de cédre.

A gheuba, a pof, a croch, voci che si usano per ischerzo, quando uno compra qualche mercanzia, e non isborsa il danaro, ma aspetta a pagarla ad altro tempo. A credenza, solutione dilata, die cœca, in fide, non præsenti pecunia, à crédit, sur la parole.

Aghi, animal salvatico della specie di topo. Scojattolo, o forse ghiro, sciurus, écureuil,

loir.

A ghisa gat, con ogni possibile sforzo, nervis omnibus, summa vi, avec tous ses efiorts.

A gias, a covo. Piè la levr a gias, prendere la lepre a covo, deprehendere leporem in cubili, e per metaf. trovar chiechesia appunto in acconcio de' fatti suoi, opportune aliquem invenire, prendre la lièvre au git.

Agio, aggio, utile vantaggio, guadagno, quæstus, lucrum, utilitas, gain, profit, lucre, revenant. Per vantaggio nel cambio della moneta,

collybus, agio.

Agiotagi, traffico usurajo di viglietti, promesse, ed altre scritture di commercio, usuraria literarum, cautionum, singrapharum, schedularumque tam mercatorum, quam publici ærarii negotiatio, agiotage.

Agionse, aggiugnere, adjicere, apponere, adjungere,

joindre, ajouter.

Agionto, aggiunto.... adjoint. Agionto del Mër, utficiale municipale, che ajuta il Maire nelle sue funzioni. Aggiunto v. dell' uso... adjoint. Agionto del Giudise d' pas, Aggiunto del Giudice di pace v. dell'uso, assessore, assessor, assesseur.

A giornà, a giornata. Travaiè a giornà, lavorar a giornata, cioè per un tanto al giorno, diurna mercede operam suam locare, travailler

à prix diurne.

A giun, V. A digiun.

Agiustament, aggiustamento, accordo tra le parti, compositio, transactio, ajustement, accord.

Agiustè, aggiustare, exæquare, égaler, ajuster. Agiustè un, prezzolare alcuno, mercede conducere aliquem, louer,

gager quelqu'un. Agiustè un afe, una diferenza, accordare un negozio, una questione, componere negotium, controversiam, accorder, reconcilier. Agiustesse, accomodarsi, appressarsi, pacificarsi, acquiescere, componi, être d'accord, s'accorder.

Agiutant, ajutante, adju-

tor, aide, adjudant.

Agnela, sorta d'erba. Nigella, gith, nielle, poivrette.

Agnelin, o Agnin, sorta di pauno grosso di lana non tinta, che serve per uso dei contadini, e dei pecoraj. Romagnuoio, pannus agninus,

drap de montagne.

Agnolöt, mangiare fatto di pasta, ripieno di carne, che si cuoce in brodo. Agnellotto, edulium in jure decoctum, cascoque adspersum, ex trita carne, subacta farina foliis involuta, confectum, potage fait de viande battue et enve-

loppée dans la pâte.

Agnus, piccole immagini di pietà ornate di ricamo, e fatte per i fanciulli. Agnus Deo, agnus Dei, agnus. Avei un bel agnus su la consiensa, esser reo, colpevole di grave torto fatto, o di ribalderia commessa, conscium esse injuria, o gravis damni illati, vel admissa improbitaits, être coupable ec.

Agnusdei, cera consecrata con l'immagine dell'Agnello di Dio, 'Agnusdeo, sacrum

amuletum, Agnusdei.

Agonia, angoscia, propriamente quel dolore, che va innanzi al morire, extrema virium descetto, ultima corporis, et animæ luctatio, ago-

Agonisant, agonizzante, animam agens, moribundus, agonisant.

Agost, ottavo mese dell' anno. Agosto, augustus, sex-

tilis, août.

Agrèman, v. f., grazia, piacere, favore, vaghezza, approvazione, assensus, venustas, lepor, elegantia, beneficium, officium, gratia, favor, agrément.

Agrest, uva acerba, agresto, uva omphacina, raisin vert. Per il liquore, che si cava dall' agresto spremuto, agresto, omphacium, verjus.

Agrimensor, misuratore di terreni, agrimensore, agrimensor, decempedator, arpenteur.

Agrimonia, erba, agrimonia, eupatoria, aigremonie.

Agrüm, agrume, fortume, olera acria, oggi si prende per limoni, cedri, melarance ec., fruits acides, comme limons, citrons, oranges ec.

A guas, a guazzo si dice dipingere con colori stemperati con acqua, e con colla semplicemente, coloribus aqua dilutis, détrempe, gouache.

Aguceta, fer da causset, ago, acus, aiguille de bas,

V. Ujeta.

Agucia, ago, acus, aiguille.
Agucia neira da cavei, ago
da testa, spillo, spilletto,
acus crinalis, acus comatoria,
aiguille de tête, épingle. Agucia d' diamant, spillo, che
ha piccoli diamanti al luogo
della testa, spillo di diamante,
... épingle de diamans.
Tom. I.

Agucia da cusì, ago, agocchia, acus, aiguille. Agucia da testa, ago da testa, acicula, épingle, V. Uju.

Agucia da testa, sottil filo di rame, o di altro metallo corto, e acuto da una estremità a guisa d'ago, e dall'altra con un poco di capo rotondo, del quale si servono le donne per fermarsi i veli in testa, o per altri simili usi, (il che si chiama ponte, appuntare) spilletto, accicula, épingle.

Agucià, piccola porzione di filo, che s'infila nella cruna dell'ago, gugiiata, acia, filum, aiguillée, V. Ujà.

Agucin, dim. d'agucia, spilletto, acicula, camion.

Agucion, acer. d'agucia, agone, magna acus, grosse aiguille, V. Ujon.

Agulia, piramide, pyramis, obeliscus, aiguille, obeliscus, pyramide. Fait a gulia, fatto a piramide, ad aguglia, in modum pyramidis, fastigiatus, en forme de pyramide, pyramidal.

Ai, aimì, ai mi pövr' öm! ahi! ahimè sventurato! proh, hei mihi, proh inselix! ah! hélas, que je suis malheureux!

Ai, ortaggio capitato di sapore, e di odor fortissimo, aglio, allium, ail. Ai rotond, aglio, che nasce senza la divisione a spicchi, aglio tamburino.....

Ajà, savore, infusovi dentro dell'aglio, agliata, allia-

tum, aillade.

Ajassin, carne asciutta, ed indurita, che si genera nci piedi per continuazione di la-

tice, o per altro accidente, callo, callus, callum, callus, callum, callus, cor, durillon.

Muie! oide! ahime, oime! hei, heus! helas, oh ciel.

Ajèt, dim. d'ai, aglietto, parvum altium, petit ail. A inglèt, V. Inglèt.

A insilon , dicesi delle gam-

be storte, V. Ganbe.

Aira, era, spazio di terra epianato, ed accomodato per latter il grano, aja, area, aire.

Airà, tanta quantità di grano, o biade in paglia, quanta basta per empier l'aja, ajata, area frumenti plena, airée.

Aire, agro, acerbo, brusco, acer, acerbus, aigre.

Airon, uccello, che usa ne' luoghi acquosi, aghirone,

ardea, héron.

Airura, biade accordate ai mietitori, ed altri lavoratori in prezzo della lor opera, quota pars frugum messoribus, vel operariis debita, affanures.

Airura per aratura, aramento,

uratio, labourage.

Ala, membro, col quale volano gli uccelli, e gli altri animali, ala, e ale, ala, aile. Ala, piazza, o luogo, dove si trattano le cose del Pub-Islieo, alla, forum, halle. Ala per cortina, o lato di muro, che si stende a guisa d'ala, alia, ala cedificii, alle d'un bâtiment. Ala d' scufia, cannoncino, o cresta di cuftia . . . . papillon. Ala del capel, quella parte del cappello, che fa solecchio, falda, tesa, ala pilei, le bord d' un chapeau.

A l'abandon, in abhandono, perdite, efflictim, profuse, à l'abandon.

Alabarda, sorta d'arme in asta, alabarda, pilum, ha-

sta, hallebarde.

A la bela prima, alla prima giunta, alla bella prima, statim, continuo, primo aspectu, principio, d'abord que, du moment que, aussitôt que, premièrement, avant tout.

A la boña, alla buona, semplicemente, ingenue, sincere, de bonne foi, sincèrement. A la boña, da amis, alla buona, da amico, ut amici mos est, familiariter, sans façon, en ami: öm fait a la boña, uomo schietto, semplice, nemico del lusso, e delle borie, homo sine fuco, et fallaciis, vir simplex, le bon homme, homme simple, débonnaire.

A la bonora, alla buon'ora, auspicato, feliciter, bono omine, optimis avibus, liquido auspicio, heureusement. A la bonora, di grazia, queso, amabo, de grace.

A la carloña } a catafa-A la catörba } seio , alla carlona , senz' ordine , alla peggio , negligenter , inconsiderate , temere , négligem-

ment, grossièrement.

A la desteisa, alla distesa, al disteso, singillatim, actutum, nulla interjecta mora, per distesamente, a di lungo, fuse, copiose, distincte, assidue. Sonè le canpañe a la desteisa, sonar a di lungo, continuis pulsibus tintinnabula movere, sans interruption, continuellement, au long.

rità, hercle, ita vivam, ita Deus me adjuvet, par ma foi.

A la fè chi giur, aftè, affeddedieci, mehercle, medius

fidius, par ma foi.

A la fila, successivamente, alla fila, ordine, deinceps, sine intermissione, de suite, successivement.

A la fin, al fine, in fine, finalmente, tandem, denique, ad extremum, enfin, à la fin.

A la fin di cont, dopo tutto, in sostanza, in summa, summatim, denique, au bout du compte, après tout.

A la fin di fin alla fin A la fin del tut & fine, ad extremum, postremo, in summa, à la fin, enfin, après tout.

A la fin dl' an ; alla fine dell'anno, exeunte anno, vertente anno, à la fin de l'année.

A la giornà, alla giornata, in diem, quotidie, journellement.

A la grossolaña, al grosso, pingui, o crassiori calculo, crassa minerva, grossièrement, rustiquement, incivilement.

A la larga, senza guardar minutamente, alla larga, primo intuitu, amplement. A la larga vale anche allontanatevi, lungi di qui, procul hinc, place place, au loin.

A la longa, alla lunga, procul, diu, longe, prolixe, de loin, en longueur, à la

longue.

A la man, alla mano, ad manum, à la main. Avei una cosa a la man, in promptu habere, avoir en son pouvoir. Con i dnè a la man, in con-

A la fe, alla fe, in ve- tanti, præsenti pecunia, argent sec, à deniers découverts, en espèces.

> Alamar, sorta d'ornamento sulle vesti in modo d'allacciatura, alamaro, voce introdotta in qualche parte d'Italia . . . . brandebourg.

> A la mei ch' i podrēu, alla meglio che potro, quam optime potero, de mon mieux.

A la moda Talla moda, A la moderna S alla moderna, more præsenti; more novo, ut mos est, à la mode, à la mode qui court, à l'accoutumée.

A la muta, alla mutola. tacite, silentio, secrètement, tacitement.

A l'andura, all'andatura, incessu, à la démarche.

A l'andrit, dalla parte principale, detto il ritto, o la parte ritta, e per lo più si dice de' panni, drappi, vesti, e altre cose che hanno due facce, la men bella delle quali sta al di sotto alla sommessa, e facie, a l'endroit. Vale anche al solì, V.

A l'angiù, all' ingiù, deorsum, en bas, à bas, vers le bas.

A l'antica, all'antica, more veterum, obsolete, à l'ancienne.

A l'anvers, a rovescio, ex adverso, ex parte adversa, à l'envers. Maia a l'anvers, quelle maglie fatte a rovescio, che formano la costura delle calze, rovescino.... vale anche a l'onbris. V.

A la peg, alla peggio, pessime, negligenter, incuriose, nequiter, au pis aller, à tout rompre.

A lapet, col verbo bere, lambire, lambere, lapper. Per centellare, here a piocoli sorsi, sorvillare, boire à petits traits.

A la pi longa, al più lungo, ad summum, tout au plus. A la pi prest, alla più pre-

sto, quam cilissime, au plus

A la ponta del di, allo spuntar del giorno, dilucubo, prima luce, au point du jour.

A la portà, in grado, in luogo opportuno, a tempo acconcio, opportune, à la

portée.

A l'apostolica, alla maniera degli Apostoli; all'apostolica, Apostolorum more, apostoliquement. Per rozzamente, negligentemente, erusse, inculte, negligenter, incuriose, rudi minerva, grossièrement, négligemment.

A la prima, alla prima, primum, primo, primo aspectu, illico, avant. A la prima volta che, alla prima volta che, quum primum, simul ac, d'abord que, du moment que. A la prima, vale anche alla primavera, vere, tempore vero, au printemps.

A l'arculon, a ritroso, a rivescio, indietro, inverso ordine, præpostere, recessim,

à réculons.

Alarme, sollevazione, per eui si da mano all'armi, tumulius, certamen, alarme.

Alarme, dar all'armi, ciere motus, perturbationem, alarmer, donner l'alarme.

A l'aria, all'aria, sub-

dio, à découvert.

A la salute, alla salute, bene tibi, sibi, vobis sit, pulus nigra, peuplier nou.

grand bien lui, vous fasse. A la slandrina, V. A la carlona.

A la sordina, occultamente, di nascosto ; di soppiatto, pian piano, bel bello, senza strepito, senza romore, clam, clanculum, sensim, submisse, à la sourdine, sous eau. Mostra d' repetision à la sordina . . . montre à sour-

A la sosta, in senso propr. e figur., in salvo, al coperto, in luogo di rifugio, di sicurezza, in tuto, a l'abri, à couvert, en sûreté.

A la testa, alla testa, in capite, in fronte, in acie primori, en chef à la place

d'honneur.

A la volà, imprudentemente, a caso, a casaccio, a vanvera, disavvedutamente, casu fortuito, temere, inconsulto, à la volée, au hasard, à la boulevne.

Alba, ora tra il mattutino, ed il levar del sole, alba, aurora, diluculum, aube. L'alba dle mosche, l'alba de' tafani, dicesi per ischerzo il mezzodi, meridies, fort tard, sur le midi.

Albarela, alberello, vaso piccolo di terra, o di vetro, vasculum, pyxis, petite phio-

le, petit vase.

Albicoch, sorta d'albero, albercocco, mulus armeniaca, abricotier. Albicoch, frutto giallognolo, il cui gusto partecipa di quello delle susine, e delle pesche, albercocca, malum armeniacum, abricot.

Albra, pioppo nero, po-

Albron, pioppo bianco, populus alba, peuplier blanc.

Alcova, luogo separato in una sianza per riporvi un letto. Alcovo, dormitorium cubiculum, alcova, alcove.

Al cuvert, di nascoso, clam, clanculum, latenter, en cachette, à la dérobée, en secret. Esse al cuvert, esser al coperto, esser sicuro, tutum esse, être à couvert, à l'abri, en sûreté. Butesse al cuvert, riparesse da la pieuva, mettersi al coperto della pioggia, vitare imbres, se mettre dans un lieu couvert.

Al descuvert, alla scoperta, palam, aperte, à découvert, ouvertement, publiquement. Esse al descuvert, rimaner allo scoperto; dicesi di non esser pagato, o per non v'esser il pieno, o per crediti privilegiati, o anteriori, rem alicui perire, rester à découvert.

Al J.

Al detai, al minuto, mi-

nutatim, en détail.

Al diaschne, al diavolo; va al diaschne, va al diavolo, il diavolo ti porti, abi in malam crucem, va à tous les diables.

Al di d'ogi, al di d'oggi, in questi tempi, al presente, hac tempestate, hisce temporibus, à présent.

Al di fiss, al giorno stabilito, constituta die, à jour

nommé.

Al doppi, al doppio, du-

pliciter, au double.

Al dös, a bardosso, a caval nudo, nudis equi humeris, vel nudo equi tergo insidere, à poil, sans selle. Al dsor, al dsora, al di sopra, supra, sursum, in parte superiore, au dessus.

Al dsot, al di sotto, sub, subtus, subter, in parte in-

feriore, au dessous.

Al durvì dle porte, all' aprirsi delle porte, dum portæ patefiunt, à portes ouvrantes.

A le bone, colle huone, alle buone, piacevolmente, humaniter, comiter, benigne, avec douceur, avec de bonnes manières.

A l'eces, all'eccesso, eccessivamente, immodice, nimium, præter modum, jusqu'à

l'excès, en diable.

Alegher, alegrament, coraggio, su, via, allegramente, apage, age, agedum, eja, agite, hardiment, courage-

courage, sus, ça.

Alegher, allegro, hilaris, lætus, joyeux, enjoué. An pöch alegher; an pö d'olanda; a mes a mes, dicesi di chi è alterato alquanto per lo soverchio here del vino, alticcio, ebriolus, qui est en pointe de vin, qui est entre deux vins.

A l' crta, all'erta, badate, state attenti, agite, cavete,

prospicite vobis, alerte.

A letere d' scatola, a lettere majuscole, chiarissimamente, apertissime, uncialibus literis, ouvertement, sand balancer.

A le trosse, alle spalle; esse a le trosse d'un, vale inseguirlo, essergli alle spalle, insequi, insectari, ètre aux trousses de quelqu'un.

Alfabet, l'abbicci, l'alfabeto, literæ elementares, alphabet, Al si del di, sul sarsi del siorno, prima luce, diluculo, a la pointe du jour, entre

chien et loup.

Al fin di cont, a considerarla bene, in ultimo, finalmente, al far de' conti, in sostanza, in summa, summatim, denique, omnibus perpensis, au bout du compte, après tout.

Alibi, voce lat. usata da forensi in questa frase, prove l'alibi, provar l'alibi, che vale provar la presenza d'una persona in luogo lontano, e diverso da quello, in cui si pretende, ch'ella fosse in certo tempo, ostendere alibi fuisse, prouver l'alibi.

Alicorn, animale alato con mandibole a somiglianza delle corna del cervo, queste sono del colore della scaglia, dentate, cervo volante, lucano cervo . . . . cerf-volant.

Alieson, voce fr., unione delle lettere, literarum nexus,

copulatio, liaison.

A l'incontr, alla volta, all'incontro, obviam, au devant, a la rencontre. Per dirimpetto, e regione, contra, vis a-vis, de, o en face. Per contra, adversus, contra, contre.

A l'incontrari, all'opposto, al contrario, contra, adversus, e contrario, au contraire, à l'opposite, à contre sens, en dépit de ec-

A l' indiman, al domane, cras, crastina die, postero die,

demain.

A linea, da capo, ad lineam, alinea. Per dirittamente, per linea, per dirittura; linealmente, ad lineam, re-

cta linea, directo, recta, en droiture, en droite ligne.

A l'ingros, in digrosso; vende, catè a l'ingros, vendere, o comprare in digrosso, integras res, integras mensuras, vel integra corpora, aut pondera vendere, vel emere, vendre, acheter en gros.

A l' insù, all' insu, sursum, au-dessus, à contre-mont.

A l'invers, o al'anvers. V. A lira, sold, e dnè, sino all'ultimo quattrino, ad denarium, ad assem, ad ultimum quadrantem, jusqu'à la dernière obole, exactement, entièrement.

A litre longhe, e larghe;

V. A letere d' scatola.

A livel, a livello, ad libellam, ad amussim, à plomb, à niveau.

Al longh, lunghesso, rasente, e accosto, juxta, secundum, propter, tout proche, tout le long de....

Almanach, effemeride, lunario, almanacco, ephemeris,

almanach, calendrier.

Almanch, almeno, saltem, minimum, au moins, du moins, pour le moins, tout au moins.

Almanda, aria, o danza Tedesca, chorea, vel musica Allemannia, Allemande.

Al minuto, al menù, V.

Al detai.

Almusia, panno, che copre le spalle di quelli, che sono costituiti in dignità ecclesiastiche, batolo, armutium, chausse, ed altre volte chaperon.

Al net, al netto dicono i mercanti di mercanzia, o altro, e vale detratti i cali, le spese, o altro da detrarsi, deductis expensis, o damnis, net, tout rabattu.

Aloù, add. d'aloè, allogato, locatus, collocatus, matrimonio junctus, placé.

Aloè, allogare, acconciare, dar il luogo ad una cosa, cottocare, placer, mettre en place, arranger. Aloesse, sdrajarsi, sternere se, se coucher.

Alogè, albergare, hospitio, o tecto excipere, loger, donner la retraite, le couvert, in sign. n. pass. fermarsi, stare nell'albergo, diversari, hospitari, incolere, habitare, demeurer, loger, habiter dans une maison.

Alon, particella, che si usa per dar coraggio forse da allons prima persona del plurale dell'imperativo del verbo francese aller, su via, coraggio, age, agite, agedum, eja, hardiment. Talvolta si usa per mandar via una, o più persone, su, via, andate, procul hine, abite, au loin, place, place.

A l'onbra, a l'onbris, a bacio, al rezzo, all'uggia. Per esprimere un luogo, dove poco, o nulla batte il sole, ad aquilonem, au nord.

A longh andè, dopo lungo andare, aliquando, tandem, multo post tempore, à la siu, après tout, ensin.

A l'opost, V. A l'incontrari. A l'ora d'adès, a quest' ora, a questo tempo, nunc, hoc tempore, modo, jam, à présent, maintenant.

A l'ora precisa, all'ora determinata, hora statuta, à l'heure sonnante.

A l'oscur, al bujo, all'oscuro, in tenebris, in obscuro, in incerto, à tâtons, dans l'obscurité. Esse al oscur d'una cosa, esser al bujo, non esser informato, ignarum esse, n'avoir aucune connoissance de quelque chose.

Al par, al pari, æque, pariter, ex æquo, perinde ac, également, de même que, à l'égal de. Al par d'chi s' sia, al pari di chicchesia, æque ac quisque, aussi bien que qui que ce soit.

Al pì al pì, al più, ad summum, tout au plus.

Al pì longh, alia più lunga, ad summum, à tout rompre, tout au plus.

Al pì prest, alla più presto, quam citissime, au plus vîte. Al pì tard, sull'ora più tarda, serius, sur le plus tard.

Al present, presentemente, in questo tempo, al presente, nune, modo, in præsens, hisco temporibus, à présent, présentement, maintenant.

Al sarè dle porte, al chiudersi delle porte, quum portæ clauduntur, à portes fermantes.

Al soli, al sol, dalla banda volta verso mezzogiorno, a solatio, ad meridiem, au midi. Leugh espost al soli, luogo esposto al solatio, locus apricus, lieu exposé au soleit.

Altea, erba, malvavischio, bismalva, altea, altea, gui-

Al temp d'adès, V. A l'ora d'adès.

Altessa, titolo di alcuni Principi, Altezza, Celsitudo, Altesse.

Al tramonte del sol, al tra-

à soleil couché.

Alto, alto là; alto, olà, cia, age, agedum, haute-là.

Al vedlo a s' diria che cc., al vederlo direbbesi che ec. , cum inspiciendo dici posset, en le vovant on dirait que.

Al viv, al vivo, graphice,

vere, au naturel.

Al vol, a caso, a volo, in buon punto, volatu, sorte, opportune, à la volée. Piè la tala al völ, in aere pilan excipere, prendre la balle à la volée.

A lumasa, a chiocciola, in modum cochleæ, en limaçon.

Alim, specie di miniera, simile al cristallo, ed è di più maniere, di rocca, di piuma ec., allume, alumen liquidum, alun. Alum d' roca, allume di rocca, alumen scissile, alun de roche.

A mala peña, a mala pena, a stento, vix, ægre, difficulter, mal-aisément, à peine, difficilement, à grand peine.

A mal asi, a disagio, incommode, mal à son aise, incommodement.

A man, a mano, in promptu, in procinctu, à la main. Fè 'ndè, o fè travajè una cassiña a man, far lavorare a sue mani, cioè a proprie spese, e non darla altrui a lavorare a mezzo, de suo terras colere, terram suo sumtu colere, jouir d'une terre par ses mains. Scrit a man, cioè non istampato, manoscritto, calumo exaratus, manu scrivius, manuscrit.

A man arversa, a mano

montar del sole, sole occiduo, rovescia, man rovescio, ad. versa manu, arrière main.

> A man basà, a hocca haciata, facili negotio, concorditer, de comun acord.

> A man drita, a mano destra, dextrorsum, à la droite.

> A man giunte, colle mani giunte, junctis, compressisque manibus, à mains jointes.

> A man manciña, a mano manca, sinistrorsum, à la gauche.

A man salva, a mano salva, sine periculo, à main sauve, sans risque.

A man snistra, V. A man

manciña.

A maravia, a meraviglia. mirum in modum, parfaitement bien , à merveille , à ravir , à peindre, angeliquement.

Amarese, divenir amaro. esser alquanto amaro, amaretto, amarescere, devenir amer, être un peu amer.

Amassè, uccidere, ammazzare, privar di vita, interficere, perimere, necare, mortem afferre, tuer, égorger, ôter la vie. Amassesse, ammazzar se stesso, levarsi la vita, se ipsum interimere, sibi mortem consciscere, se tuer, s'égorger. Amassesse ant una cosa, vale esser tutto attento a far una cosa, se totum dedere alicui rei, s'acharner, s'attacher à quelque chose avec excès. Amassesse a travaje, rovinarsi lavorando, labore disrumpi, se crever de travail.

Amassa set, sterpia quatordes, in m. b., ammazza sette, bravazzo, smargiasso, cospettone, lingua factiosus, rodomont, fanlaron, faux

A M

brave, tueur de gens, avaleur des charrettes ferrées.

Amazon, è venuta questa voce da ciò che scrissero gli antichi, che v'ebbe un tempo nell'Asia un gran tratto di paese abitato solo da donne bellicose, cui fin dall' infanzia veniva bruciata la destra poppa, acciò fossero meglio atte a trar dell' arco. Amazone, Amazone; onde Amazon si dice una sorta di veste da donna per andar a cavallo a foggia delle Amazoni.

A memoria, avei una cosa a memoria, aver a memoria, in memoria habere, se souvenir, se recorder. A memoria, avv. memoriter, par cœur. A memoria d'omini, a memoria d'uomo, post hominum memoriam, post homines natos....

Amen, voce Ebrea, colla quale si conserma il già detto, e vale così è, così sia, ainsi soit-il. Amen, in prov., esprime velocità grandissima; ant un amen, in un attimo, repente, illico, en un clin d'œil, en un instant.

A ment, V. A memoria. Thi da ment, osservare, por mente, considerare, animadvertere, observare, faire attention, prendre garde, aviser.

Americant, amaretto, amarognolo, che partecipa dell' amaro, subamarus, un peu amer, un peu apre, aigrelet.

Amèror, amarezza, rancore, dissapore, simultas, indignatio, odium, rancune, haine cachée, inimitié, animosité. Amèror, per gusto amaro, amarezza, amaritudo, amertume.

A mesa bocca, a mezza bocca, timide, respectueuse-ment.

A mes' aria, a mezz' aria nel mezzo della maggior, o minor altezza, medio quodam modo, à moitié.

A mesa bröca, alquanto allegro dal vino, ciuschero, paullulum ebrius, qui est en pointe de vin, qui est un peu gai de vin, ou entre deux vins. A mesa bröca, a bröca cuverta, esprime la misura.

A mesa luña, a mezza luna, instar lunce in cornua curvatæ, à demi-lune.

A mesa neuit, a mezzanette, media nocte, à minuit.

A mesa strà, a mezza strada, media via, medio itinere, à demi-chemin.

A mesa vos, a mezza voce, media voce, submissa voce, à demi-mot.

A mesdì, a mezzogiorno, meridie, meridiano tempore, à midi, à l'heure de midi. Per esposto a mezzogiorno, ad meridiem spectans, le midi, le sud.

A mesura che, secondo che, nel tempo che, pro ut, suivant que, selon que.

Amesse com can, e gat, esser due volpi in un sacco; si dice di due, che continuamente si bisticciano, perpetuo, et pertinaciter rixari, être comme chien et chat, avoir toujours maille à partir.

A mia ricesta, a mia richiesta, rogatu meo, à ma requête. Amid, materia spremuta di grano, o da barba di gichero macerata nell'acqua, e diseccata, amido, amytum, amidon; l'amido stemperato, e bollito, che serve a dar la salda alle biancherie, chiamasi in fr. empois.

Ami-ami, agiùt, esclamazione, colla quale alcuno chiede pronto soccorso, accorriuomo; criè ami, agiùt, gridare accorriuomo, quiritare, vociferari, exclamare, à moi, a moi, au secours, crier à moi, à moi, au secours.

A mila, a mila, a migliaja, innumeri, par milliers, en

très-grande quantité.

A mira, in faccia, dirimpetto, contra, adversum, e regione, vis-à-vis, en face.

Amit, quel pannolino, che il sacerdote si mette in capo, quando si para, amitto, amietus, amit.

Amnistia, general perdono, che i Sovrani accordano spezialmente ai sudditi ribelli, o disertori, amnestia, vel abolitio criminum, amnistie.

Amola, ampolla, ampulla,

ampoule.

Amolaire, moleta, colui, che arruota, arrotino, acuens, qui acuit, emouleur, remouleur.

Amoleta, amolin, dim. di amola, ampolletta, ampollina, parva ampulla, urceolus, fiole, petite ampoule, burette.

ole, petite ampoule, burette.

Amolon, accr. d'Amola, V.

A moment, a momenti, mox, temporis puncto, d'heure en heure.

Amon, amo, hamus, ha-

Amorbè, il putire de' pessimi odori, ammorbare, in s. neutro fætere, puer comme la peste, in s. att. fætore corrumpere, empester, empuantir, enfecter de mauvaise odeur.

Amuse, dal v. fr. amuser. divertire, sollazzare, trattener la compagnia giocosamente, tenerla in allegria, afficere lætitia, oblectare, hilarare, recreare, amuser: figur. trattenere, tener a bada, far indugiare, far perder il tempo, remorari, retardare, detinere, frustra aliquem habere, amuser. Amusesse, passar la noja, la malinconia, divertirsi, spassarsi, genio indulgere, animum relaxare, se oblectare, s'amuser, s'occuper par simple divertissement, et pour ne pas s'ennuyer.

Amutinesse, il ribellarsi dei soldati dal capitano, abbottinarsi, seditionem facere, excitare, a duce desciscere, deficere, se mutiner, se porter à la sédition, à la révolte.

An, quel tempo che consuma il sole nel girar il zodiaco, e che è composto di dodici mesi, anno, annus, an, année. Per la stagione, o parte dell'anno, anni pars, saison.

An , voce esprimente l'addentare , imboccare , ingojare, o ingollare qualche cosa . . .

An, prep. in, dentro, intus, in, en, dans, sur. An pressa, an furia, frettolosamente, festinanter, prapropere, celeriter, vitement, promptement. An canhi, in vece, in cambio, pro, o loco,

au lieu. An camisa, in camicia, sola subucula indutus, en chemise.

Ana, termine medico, e significa ugual quantità in peso, e misura nelle ricette, ana, ana, égal portion de chaque chose.

Anada, lo spazio d'un anno intero, annata, anni spatium, année. Per paga, e rendita d' un anno ..... année. Per diritto, che si paga, importante l'entrata d'un anno, annuus proventus, annate.

Anait, v. cont., che vale avanti, innanzi, oltre, præ, ante, ultro, avant, en avant, plus en avant. Fesse anait, innoltrarsi, andar avanti, procedere, progredi, s'avancer, aller en avant, s'enfoncer.

Anamide, inamidare, dar l'amido, amylum inducere, empeser, accommoder le linge avec de l'empois.

Ananas, pianta preziosa con frutto saporito venutoci dal Perù, accuminato, e striato a guisa di pino, ananus, ananas.

Anandie, cominciare, insipere, inchoare, commencer, débuter.

Anans, V. Anait.

An aria, in aria. Parle an aria, favellar in aria, garrire quidlibet, inaniter loqui, surdis auribus canere, parler en l'air, sans fondement. Cosa an aria, res vana, fallax, nullius spei, chose en l'air, sans effet, sans fondement. L'è d' castei an aria, far castelli in aria, inania, o difficillima meditari, bâtir des châteaux en l'air.

Anbabole , ingarbugliare aggirare, avvolgere altrui, decipere, circumvenire, en-

joler, tromper.

Anbaja, abbarruffatto, stordito, sorpreso, confuso, perturbatus, confusus, stupefactus, brouillé, mêlé. Anbajà, per socchiuso, fere, clausus, entr'ouvert, fermé à

Anbalagi, tela grossa, e rada, con cui si rinvolgono balle, fardelli, e simili, invoglia, involucrum, integumentum, segestre, serpillière: dicesi anche in piem. anvēūia, serpiera, teila d'anbalagi; dicesi pure dell'azione di chi imballa, compactio mercium, consarcinatio, emballage.

Anbale, metter nella balla, imballare, compingere, sarcinas facere, consarcinare, emballer, empaqueter, mettre dans une balle, faire une

balle.

Anbalotè, ridur in forma di pallottola, rappallottolare, in globulos formare, pelotonner, reduire en forme de peloton, ou de petite boule.

Anbalsme, imbalsamare, balsamo illinere, corpus con-

dire, embaûmer.

Anbaras, imbarazzo, impedimento, impedimentum, implicatio, implexus, embarras, obstacle, empêchement, confusion, désordre, difficulté, tracas.

Anbarassè, împedire, imbarazzare, implicare, intricare; irretire, involvere, embarrasser, causer de l'embarras; empêcher, former des obstacles.

Anbarchè, metter nella nave, nella barca, imbarcare, in navem imponere, embarquer, mettre dans la barque, dans le navire. Anbarchesse, entrar in barca per navigare, in navem conscendere, s'embarquer, entrer dans un na-

vire pour faire route.

Anbardé, avviare, incamminare, indirizzare, dirigere, deducere, mettre en train, diriger, conduire, acheminer. Anbardesse, per cominciare, o prender avviamento, aggredi, incipere, progredi, commencer, prendre bon acheminement. Per mettersi in istrada, viam ingredi, invadere, corripere, inire, s'acheminer, se mettre en chemin.

Anbaronè, ammassare, adunare, accumulare, accozzare, metter insieme certe cose, colligere, coacervare, aggerere, amasser, entasser, accumuler, assembler. Anbaronè, per far roba, rem familiarem augere, opes cumulare, augmenter ses biens. Anbaronesse, adunarsi, congregarsi, coire, convenire, s'assembler.

Anbasi, si dice de' dadi, quando due hanno scoperto l'asso, ambassi, ambo gli assi, anicula, canis, ambesas, beset.

Anbassador, ambasciadore, legatus, ambassadeur. Anbassador porta nen peña, ambasciatore non porta pena, legatus neque cæditur, neque violatur, l'Ambassadeur n'a aucun tort, n'a rien à redouter.

Anbasti, unire insieme i pezzi de'vestimenti con punti lunghi, per potergli acconciamente cucir di sodo, appuntare, imbastire, consuere, assuere, bâtir, faufiler.

Anbastiura, i punti, che si fanno nell'imbastire, imbastitura, sutura, couture à longs

points.

Anbaulè, chiuder in un baule, imbaulare, v. dell'uso it. arca viatoria condere, encoffrer, mettre dans le coffre.

An bel mes, nel mezzo, in mezzo, in medio, medio fere in centro, au beau milieu.

Anberbojà, imbrogliato, confuso, implexus, involutus, inordinatus, dérangé, boulever-

sé, embrouillé.

Anberboje, raggruppare, imbrogliare, ingarbugliare, implicare, nectere, perturbare, confundere, nouer, tortiller, embrouiller, troubler. Anberbojesse, abbacare, avvilupparsi, confondersi, imbrogliarsi, errare, falli, in cassum meditari, se confondre, s'embrouiller.

Anberborè, immergere, e lasciar per alcun tempo nell' acqua un vaso di legno, o infonderne in esso acciò all' uso non isgoccioli per le com-

messure.

Anbergiairè, dè la sbergiaira, dar la caècia, far fuggire, metter in fuga da per e giaire quasi perseguire per le ghiaje, che vuol dire fuori dell'abitato, pérsequi ultra fines, et per loca avia, in fugam conjicere, chasser, mettre en fuite, donner la chasse, poursuivre, être aux trousses.

Anberlife, imbrattare, conspurcare, inquinare, fædare, polluere, salir, gater, soniller, crotter, embrener, barbouiller. Anberlife d' merda, macchiare, sporcare, bruttare di merda, di sterco, smerdare, merda inquinare, embrener, salir de bran, de matière fécale.

Anbianchì, imbiancare, far bianco, dealbare, candefacere, candorem inducere, blanchir, rendre blanc.

Anbiancor, colui che imbianca le tele, e panni, imbiancatore, curandajo, dealbator, qui blanchit les toiles,

les draps, buandier.

Anbiavà, dicesi in ischerzo a persona ebbra, ubbriaco, ebrius, vinolentus, vinosus, vino obrutus, vini plenus, mersus vino, soûl, ivre comme une soupe, ivrogne, imbriaque, énivré, plein de vin, sac à vin.

Anbient, quella materia liquida, che circonda alcuna cosa, e si dice comunemente dell'aria ambiente, ambiens

aer, air.

Anbigù, merenda a guisa di cena, in cui servesi nello stesso tempo di carne, e di frutti, ambigua, vel dubia ecena, vel dubice epulce, ambigu.

Anbisios, ambizioso, honorum cupidus, ambitieux.

Anbochè, riempier il voto con calce, o altro, rinzaffare, obturare, refereire, ourdir. Anbochè, per mettere altrui il cibo in bocca, imboccare, cibum in os indere, mettre le morceau à la bouche de quelqu'un. Anbochè, per metter il cibo nel becco agli uccelli, imbeccare, dar l'imbeccata, cibum ingerere, abe-

Anboconè, acceffare, abboccare proprio delle bestie, dentibus arripere, happer, prendre avec le groin.

Anboconè, si dice d'animali presti, e forti di bocca, come i cani levrieri, abboccare, ore carpere, prendre, saisir avec les dents.

Anboni, imbuonire, abbonire, placare, sedare, delinire, placare, appaiser, doucir.

Anboras, strumento di grossi vinchii, che congiunge il timone col collo de'buoi....

Anborè, riempier di borra, tormento opplere, farcire, rembourrer.

Anborlor, colui, che è prezzolato per mietere e raccogliere il grano, le messi ec., accovonatore, arator, messor, colonus, laboureur, moissonneur, lieur.

Anborn, arbusto simile alla ginestra, citiso, cytisus, lam-

burnum, citise.

Anborsè, imborsare, metter in borsa, intascare, in loculum conjicere, in marsupium indere, embourser, empocher.

Anbös, che giace colla pancia all'insù, supino, risupino, rovescione, supinus, resupinus, resupino corpore, couché à la renverse, sur le dos, le ventre en air.

Anbossè, arrovesciare, ribaltare, dar la volta, mandar settosopra, evertere, subvertere, renverser, déranger. Anbossè, per metter vaso, o simile colla bocca all'ingiù, a rovescio, capovolgere, rimboccare, invertere os, renverser un vase, l'ouverture en bas.

Anbossesse, arversesse, parlandosi di carri, e simili, stravolgersi, capolevare, inverti,

se renverser.

Anboscada, imboscata, insidiæ, embuscade, embûche.

Anboschesse, o anboschisse, divenir selva, silvescere, se couvrir de bois, devenir une forêt. Anboschesse, rifuggirsi nelle selve, imboscarsi, in silvas se abdere, confugere, aufugere, se retirer dans un bois.

Anboschi, divenir bosco, imboschire, silvescere, devenir sauvage, se couvrir de bois.

Anbosmè, dar la bozzima, imbozzimare, textorio glutino confricare lato, coller les fils de la chaîne d'une toile avec le chas, basser.

Anbossēūr, colui, che occupa un giovane in un arte, sensale, proxeneta, embaucheur, dicesi anche colui, che induce altrui con arte ad arruolarsi.

Anbossor, V. Anbotor.

Anbossura, dicesi il beceuccio degli stromenti da fiato, che si mette in bocca, rostrum, embouchure. Anbossura, dicesi pure dai musici la maniera di adattar alla bocca uno strumento da fiato . . . embouchure. Anbossura del corn da cassa, imboccatura del corno da caccia . . . enguichure.

Anbösta, sorta di misura, ed è quanto cape nel concavo d'ambe le mani per lo lungo accostate insieme, giumella, quasi gemella, così detta dal geminis manibus de latini, quantum cavis manibus continetur, jointée.

Anbotale, metter il vine nella botte, imbottare, infundere vinum in dolium, entonner, verser, mettre le vin

dans un tonneau.

Anboti, riempier coltre, o altro di lana, bambagia ec., imbottire, infarcire, piquer

une courte pointe.

Anbotie, metter il vino nella bottiglia per conservarlo, imbottare, in amphoram, in lagenam infundere, immittere vinum, mettre le vin dans les bouteilles.

Anbotor, imbuto, infundibulum, entonnoir. Anbotor da bodin, da saussissa, imbuto per i sanguinacci, per la salsiccia, infundibulum, infarciendo botulo comparatum, boudinière.

Anbra, materia resinosa, accendibile, di color giallo, e trasparente come un cristallo, ambra, succinum, electrum, ambre jaune, succin, carabé. Esse ciair com'un ambra, cioè esser evidente, manifesto, meridie clarior, clair, evident. Anbra, passo di certi cavalli, asini, e muli, a passi corti, e veloci mossi in contrattempo, ambio, portante,

traino, incessus tolutarius, amble. Andè d'anbra, ambiare, tolutim incedere, aller l'amble.
Anbranchè, prender con violenza, e tener forte quel che si prende, abbrancare,

unguibus arripere, carpere, prendre, et tenir ferme, grip-

Anbrassè, circondare estrignere colle braccia, abbracciare, amplecti, amplexari, potiri, embrasser, étreindre

avec les bras.

Anbrēūi, imbroglio, impiccio, intrigo, viluppo, ostacolo, briga, impedimenta, tricæ, arum, embarras, intrigue, incident fâcheux, confusion, embrouillement, tracas, tripotage, sotte affaire, labyrinthe.

Anbriach, ubbriaco, ebbro, ebrius, vinolentus, madidus, temulentus, vinosus, vino obrutus, vini plenus, ivre, énivré, ivrogne, sac à vin, biberon. Anbriach com na supa, cotto come una monna, ebrius, ivre comme une soupe.

Anbriachè, in sign. att. far divenir briaco, imbriacare, inebriare, temulentum aliquem facere, aliquem in ebrietatem trahere, érivrer, faire devenir ivre. Anbriachesse, divenir briaco, inebriari, ebrium madidum fieri, obruere se vino, s'énivrer, se prendre de vin.

Anbriacon, acer. d'anbriach, imbriacone, valde ebrius, vinosus, bibulus vini, ebriosus, biberon, grand ivrogne.

Anbriacogna, ubbriachezza, imbriacamento, ebrietas, temulentia, iyresse. Anbrignesse, non importare, non temere, aver ardire, godere, nihil referre, cordi non esse, non pavere, audere, frui, lætari, ne se point
soucier, n'avoir point d'empressement, oser, avoir la hardiesse, ne s'étonner pas, se
rejouir, se donner de bon
temps.

Anbrilà, agg. d'Anbrilè, imbrigliato, freno, vel habenis instructus, frenatus, bridé.

Anbrilè, imbrigliare, metter la briglia al cavallo, frenos addere, brider, mettre la bride à un cheval, à un mulet.

Anbrochè, dar nel brocco, imbroccare, collineare, scopum attingere, frapper, adresser, atteindre, donner au but, toucher le but. Anbrochè un canon, metter un chiodo nel focone del cannone, inchiodarlo, tormenta bellica clavis obturare ne ignem concipere possint, enclouer une pièce d'artillerie, le canon. Anbrochè vale anche vender ad alcuno per buono un cattivo cavallo; e figur. dar in moglie ad alcuno una femmina difettosa . . . . . .

Anbrochete, inchiodare, fermare con chiodetti, con bullettine, clavulis suffigere, clouer, fermer avec des petits clous.

Anbroiè, imbrogliare, intrigare, avviluppare, implicare, involvere, impedire, in tricas conjicere, embrouiller, mêler, confondre. Anbroiè un con d' bele parole, con d' promesse trufèlo, aggirare, abbindolare, adescare, uccellare,

barare, infinocchiare, trap-1 polare, civettare, incarrucolare, inuzzolire, ciurmare, trarre con vezzi, e con lusinghe, illicere, inducere, irretire, pellicere, decipere, emboiser, amorcer, allecher, attirer, séduire, gagner, charmer, enjoller, empaumer, charlataner. Anbroiesse, imbrogliarsi, intrigarsi, se implicare, in laqueos se conjicere, s' embrouiller, se confondre, se troubler, se mêler.

AN

Ambrojon , imbroglione , bindolone, ciurmadore, trico, contentiosus, brouillon, tracassier, intrigant, charlatan.

Anbronsesse, V. Anbria-

chesse.

Anbroseta, sorta di panno così detto dai signori Ambrosetti, che ne sono i fabbricatori nel Biellese. Ambrosetta v. dell' uso . . . . Ambroisette v. dell' uso.

Anbrosiura, o Anbrosura, apertura, donde si scarica dai Forti il cannone, cannoniera, fenestra ad tormenta mittenda, embrasure, tronière.

Anbruna, coccola della mortella, mirtillo, vaccinium, myrtillus, grain de myrthe.

Anbruni, imbrunire, divenir bruno, nigrescere, brunir. devenir brun, de couleur noirâtre. Per far bruno, nigrare, nigrefacere, rendre brun, offusquer. Ant l'anbruni, sul far della sera, della notte, sul declinar del giorno, præcipiti in noctem die, sub vesperam, sub noctem, au approcher de la nuit, à tard, entre chien et loup.

Anbruschisse , o Arbruschis-

se, divenir brusco, inacetire. exacescere, exacerbari, s'aigrir, devenir aigre. Per divenir stizzoso, cruccioso, exacerbari, irasci, se facher, s'irriter, prendre la chèvre. se dépiter, devenir bourru. Parlandosi di tempo, l' tenp s' arbrusca, rabbruscarsi, turbarsi, obscurari, obnubilari, tenebris obduci, se troubier. s'obscurcir, se couvrir de nuages. Dicesi pur anche del crescer del freddo l' tenp s' arbrusca, frigus augetur, vehementer hiemat.

Anbulant, add., Spedal ambulant, hôpital ambulant, qui suit l'armée. Om anbulant. homine ambulant.

Anburii, la parte del corpo, donde il fanciullo nel ventre della madre riceve il nutrimento, bellico, umbilicus, nombril.

Anbusse, metter nel tinello i panni sucidi già tuffati nell' acqua, e lavati per la prima volta, a fine d'imbucatarli.

Anbussole, metter nel bossolo, imbossolare, in urnam conjicere, mettre les billets. les ballottes dans la boîte, avec laquelle on fait les élections.

Anca, l'osso ch' è tra 'l fianco, e la coscia, anca, coxendix, hanche.

Ancadnè, legar con catena, incatenare, catenis vincire, enchaîner.

Ancaghesse, saper malgrado, incacare, beneficium non agnoscere, gratiam non habere, ingratum esse, savoir mauvais gré, incaguer, se soucier fort peu, ou point du tout.

Ancagni, add., stizzoso a maniera di cane, incagnato,

torvus, irrité, fâché.

Ancagnisse, stizzarsi, adirarsi a maniera di cagna, stizzire, incollorirsi, indignari, fremere, irasci, excandescere, s'irriter, se courroucer, se mettre en colère, fremir de rage.

Ancalè, osare, aver ardimento, audere, oser, avoir la hardiesse de dire, ou de

faire quelque chose.

Ancamine , incamminare , viam monstrare, mettre en chemin, figur. per indirizzare, dirigere, deducere, dirigere, mettre en train. Ancaminesse, incamminarsi, avviarsi, in viam se dare, iter intendere, viam ingredi, se mettre en chemin.

Ancanali, verbo, incavare a guisa di canale, scanalare,

striare, canneler.

Ancanaliura, scanalatura, striatura, stria, cannelure.

An canbi, in cambio, in vece, pro illius loco, pro illo, au lieu.

Ancantè, far incanti, incantare, fascinare, invertere sensus magicis artibus, charmer. Per vender all' incanto, auctionari, auctionem bonorum facere, vendre à l'enchan, à l'enchère.

Ancantonà, add., nascoso in un cantuccio, incantucciato, celatus, latens, abditus, caché, fourré dans un coin.

Ancantonesse, ritirarsi ne' canti, riporsi in un canto, in un angolo per non esser osservato, rincantucciarsi, abscedere in latera, se occulere, dere, encaisser, encosirer.

se cacher, se fourrer, se retirer dans un coin, acculer.

Ancapitè, accadere, occorrere, arrivare, evenire, contingere, incidere, arriver, avenir. Per capitar bene, o male, far buona, o mala fine, bonum, o malum finem, vel exitum habere, reussir bien, ou mal.

Ancaple 'l fengh, far mucchii di fieno, fænum in acervos redigere, coacervare, envélioter, mettre en véliotes,

en petit tas.

Ancapussese, innamorarsi grandemente, efflictim amare, amore flagranti ardere, se coiffer d'une personne.

Ancari, crescer di prezzo, rincarare, ingravescere, ren-

chérir, enchérir.

Ancarighe, incaricare, imporre, mandare, committere, fidei alicujus imponere, charger quelqu'un de quelque chose. Ancarighesse, addossarsi, incaricarsi, suscipere, sibi assumere, endosser.

Ancarnà, add., misto tra rosso, e bianco, molto simile alla rosa, color di carne, incarnatino, scarnatino, imbalconato, purpureus, rouge, incarnat.

Ancarnesse, ficcarsi nella carne, incarnarsi, carni infigi , pénétrer dans la chair.

Ancaroguesse, innamorarsi fieramente d'una persona, deperire, efflictim amarc, se coiffer d'une personne.

Ancarpione, ancarpionesse, V. Carpione, curpionesse.

Ancassie, metter neila cassa, incassare, in aream con-

Tam. I.

Ancasts, incastro, caprugzine, commissura, coulisse,

emboîture, jable.

Ancastre, congegnare, e commettere l'una cosa dentro dell' altra, incastrare, inserere, inhectere, enchâsser,

encastrer, emboîter.

Ancausse, metter attorno ad una cosa terra, od altro per fortificarla, o difenderla, acciò si sostenga, o stia salda. e per lo più si dice degli alberi, rincalzare, aggerere, fulcire, munire, rechausser un arbre, une plante. caussè per metter in fuga, far fuggire, dar la caccia, rincacciare, fugare, in fugam vertere, rechasser, repousser, faire retirer, poursuivre. Ancaussè per sollecitare, urgere, premere, presser, importuner.

Ancaussine, coprir di calcina, incalcinare, calce obducere, enduire de chaux.

Ancedna, o ancetna, puntiglio, cavillatio, falsa conclusiuncula, chicane, pointellerie, sophisme.

Ancermà, ammaliato, affatappiato, ciurmato, invulnerabilis, charmé, enchanté,

ensorcelé.

Ancerme, ammaliare, affatappiare, fascinare, incantare, ensorceler, charmer, enchanter.

Anchēui, oggi, oggi giorno, hodie, hodierna die, aujourd'hui, l'après-dînée.

Anchin, agg. di tela di color giallastro, che ci vien dall' Indie, e che ha tolto il nome da Nankin, città della China, Anchina, v. dell'uso.

Ancia, linguetta di alcuni

strumenti da fiato . . . . . 3 lingula, anche.

Anciochè, anciochesse, V. Anbriache, anbriachesse.

Anciodà , add. d' anciode , fermato con chiodi, clavis sutfixus, cloué. Anciodà, agg. di bestia da cavalcare, o da soma, vale punta sul vivo dell' unghia quando si ferra inchiodato, cui clavus in ungulam altius est infixus, encloué. Anciodà ant un let, vale fermo per malattia nel·letto, inchiodato, adversa valetudine in lecto detentus, cloué dans un lit. Anciodà, per metafora vale fisso, stabile, pertinacemente inchiodato, obfirmatus, pertinaciter immobilis, résolu, établi, arrêté fermement.

Anciode, fermar, conficear con chiodi, inchiodare, clavis suffigere, clouer. Anciode, si dice delle bestie, quando nel ferrarle si punge loro in sul vivo l'unghia, inchiodare, in ungulam clavum altius infigere, enclouer. Anciode un canon, si è il metter un chiodo nel focone, inchiodare le artiglierie, tormenta bellica clavis obturare, ne ignem concipere possint, enclouer une pièce d'artillerie. Anciodè un ant un let, fermarlo nel letto, e dicesi di malattia; la gota a m' anciodame ant el let, la podagra mi ha inchiodato nel letto, podagra me affixit, detinet in lecto, la goutte m'a encloué dans le lit. Anciodesse, si dice del piè del cavallo, quando è troppo stretto, ed alto, onde pel dolore lo fa zoppicare, rattrapparsi, incapestrarsi, contrahi, s'encasteller.

Anciostr, materia liquida, e nera, con cui si scrive, inchiostro, atramentum, encre.
Scrive d' bon anciostr, scrivere liberamente, e senza riguardo, libere, nulloque habito respectu sententiam suam
proferre, écrire de bonne encre.
Racomande un d' bon anciostr,
raccomandare caldamente,
commendare de meliori nota,
recommander efficacement.

Anciova, piccol pesce marino, acciuga, apua, anchois. Anciova, anciovin, dicesi di persona magra, sparuta ec.,

V. Aresca.

Anciprià, sparso di polvere di Cipro, incipriato, pulvere Cyprio aspersus, poudré.

Ancolè, appiccare insieme le cose con la colla, incollare, conglutinare, coller.

Ancolura, aria, aspetto, presenza del cavallo, più propriamente intendesi della parte, ch' è dal capo sino alle spalle, e al petto... encollure. Ancolura, si prende pur anche per apparenza, cera, aria degli uomini, ma in mala parte... encolure.

Ancoña, o incoña, tavola, o quadro grande di altare, ancona (Diz. delle arti) tabula picta, grand tableau.

An conpösta, V. Pom an

conposta.

An consiensa, a coscienza, secundum conscientam, en conscience. An consiensa, dicesi anche in attestazione di verità, in coscienza, in buona coscienza, per verità, per mia fè, hercle, ex animo, ex animi sententia, certe, profecto, Dii me ament, en ma conscience, en verite.

Ancontra, prep., contro, contra, contra, contre. Per inverso, alla volta, obviam, au-devant, a la rencontre. Per a dirimpetto, a incontro, adversus, ex adverso, vis-à-vis, en face. In forza d'avverbio vale contrariamente, contrarie contre.

Ancöra, strumento di ferro con raffi uncinati per fermar i navigli, ancora, anchora, ancre.

Ancor, ancora, particella copulativa, e vale anche, ancora, altresì, di più, etiam, quoque, adhuc, pariter, aussi, même, encore, pareillement.

Ancor nen, non ancora,

nondum, pas encore.

Ancor nen poch, an

Ancor nen poch, ancor pro, ancora pro, non è poco, parum non est, il n'est pas peu. Ancor pro, a ven a tai, per buona sorte, per mercè, avventurosamente, fortuito, forte, commodum, par bonheur, par bonté.

Ancrēūs, crēūs, concavo, profondo, altus, profundus, profond, creux: öm ch' a l'a studià crēūs, uomo di profonda erudizione, vir omni doctrina excultus, homme trèssavant, d'un savoir très-profond.

Ancrosiè, incrocicchiare, attraversare una cosa con l'altra a guisa di croce, decussatim, cancellatim, disponere, transverse ponere, croiser. Ancrosiè, dicesi pure di due strade, che si attraversano. Ancrosiesse per avvilupparsi, implicari, involvì, se troubler, se confondre.

Ancuso, o anquio, strumento di ferro, sopra il quale i tabbri battono il ferro per lavorarlo, ancudine, incus, enclume. Esse tra 'l martèl, e l'ancuso, aver mal da fare ela tutte le bande, inter incudem, et malleum esse; inter Scyllam, et Charybdim, inter sacrum, et saxum, être entre l'enclume et le marteau.

Ancuti, verbo, arruffare, sconciare i capelli, rabbuffarli, scompigliarli, turbare, confundere capillos, déranger les

cheveux.

Ancutì, add., parlandosi di capelli, vale arruffati, scompigliati , capilli incompexi, cheveux épars. Ancuti , agg. , a uomo di mal umore, tristo, malinconico, mesto, cupo, tristis, mærens, mæstus, mélancolique, sombre, triste, soucieux. Ancuti, si prende anche per il contrario di desgagià, lento, pigro, tardo, deses, piger, segnis, lent, tardif, long, paresseux, tiède, barguigneur, lanternier.

Andament, I andare, andamento, gressus, incessus, demarche, allure, figur. per azione, modo di procedere, actio, institutum, agendi ratio, façon d'agir, de faire,

de traiter.

Andaña, quanto d'erba può segare colla falce un falciatore a ciascun passo che si avanza per tutta la lunghezza d' un prato, falciata, undatus herba trames fæniseca manu, andain.

Andant, agg. di persona liberale, munificus, largus, liberalis, généreux, liberal, Agg. a cosa vale naturale, secondo il costume, a prezzo res, on apprend à hurler avec

equitativo, naturalis, simplex, consuetus, æquus, naturel, simple, facile. Vale anche corrente, comune, vulgaris, communis, ordinaire, courant,

Andante, ter. di musica. che si mette in capo d'un' aria, per significare che dee essere suonata con moderato movimento, cioè nè troppo in fretta, nè troppo adagio, andante.

Andantino, dim. di andante, che indica un po' più di brio...

andantino.

Andare, indietro, addietro, dietro, retro, derrière, en arrière. Ciamè andarè, chiamar indietro, far ritornare, revocare, révoquer, faire revenir. Lassè andarè, tralasciare, lasciar indietro, ommittere, prætermittere, omettre. Esse andarè d'una cosa, vale saperne poco, haud multum nosse, parum compertum esse. être peu au fait de quelque chose, en savoir peu. Fesse andare, ritirarsi, arretrarsi, recedere, retrocedere, reculer, aller en arrière. Dè 'ndare, ritrarsi, sententia recedere, opinionem mulare, changer d'avis. Dè 'ndarè, per disanimarsi, despondere, animo concidere, se décourager, perdre courage.

Andè, verbo, dime con chi t' vas , i savrēu lö ch' it fas , a chi usa col zoppo, gli se ne appicca, chi conversà coi malvagi, divien malvagio anch' esso . . . si juxta claudum habites, claudicare disces, sumuntur a conversantibus moles loups. Andè 'n pas. V.

Dio v'aconpagna.

Andè, muoversi da luogo a luogo, andare, ire, incedere, aller, voyager, marcher.

Andè, per trapassare, scorrere, propriamente del tempo, præterire, passer, s'en aller.

Andè, per partirsi, proficisci, discedere, abire, partir, sortir d'un lieu, s'en aller.

Ande, per lo scappare degli uccelli dalle insidie, evadere, s'envoler, prendre son vol.

Andè, per morire, mori,

mourir, trépasser.

Andè, per succedere, com' elo pēūi andait col afè? procedere, aller, arriver, se

passer.

Andè, per tirar avanti, operare, procedere, procedere, geri, exerceri, aller. Col negosi a va sot al nom d'Lorens, chiel a fa'ndè col negosi, Laurentii nomine ea mercatura geritur, ejus sumptibus exercetur.

Andè, per muoversi di molti stromenti, che abbiano moto artificiale, come oriuoli, mulini ec., moveri, aller,

marcher.

Andè, per appagare; sosì a va nen a me medd, questo non mi appaga, id mihi non arridet, cela ne me plait pas,

ne me satisfait point.

Andè, trattandosi di peso, misura, o numero, per
fè la lira ai va dodes onse,
per fè 'l trabuch ai va ses pè,
contineri, pondus conficere, il
y a tant de telles choses à la
livre.

Andè, in termine di giuoco, deponere, spondere, va tre lire, cioè prescrivere la somma che debba correre per quella posta di giuoco, am va la vita, cioè incorro nella pena della testa, pæna statuta est capitis, il y va de la tête.

Andè, per convenire, richiedersi, per fè sta muraja ai va sinquanta mila mon, per comprè col liber ai va ses franc, convenire, opus esse,

être nécessaire.

Andè, per bastare, sufficere, satis esse, suffire, être

suilisant, baster.

Andè, l'afè l'è'ndait, cioè la cosa è perduta, actum est, c'en est fait, nous sommes perdus.

Andè, dicesi anche delle macchie, che levansi di su i panni, e simili, evanescere, disparoître, s'en aller, s'effacer.

Andè, dicesi interrogando dello stato d'una persona, o di una cosa, com vala? come state? com vala la lite? in che stato è la lite? quomodo vales? quomodo lis se se habet? comment vous portezvous? comment va-t-elle la

dispute?

Andè a tenp, term. di musica, vale accordare, sociare, verbu chordis, jungere voceme sidibus, o sides sidibus, o sides voci, aller en mesure. Andè sora d'tenp, dissonum esse, sortir de cadence. Andè a battùa, andar a battuta, in numerum canere, ad certos modos canere, aller en mesure, en cadence, en pause.

Annè d'anbra, ambiare, tolutim incedere, aller l'amble.

Andè del corp, cacare, alvum exonerare, chier, se décharger le ventre, se vider.

Andè a gioch, proprio de' polli, e simili, appollaiare, cubitum ire, se percher, se jucher, per metaf. andar a dormire, cubitum ire, se coucher.

Andè d'garela, andar a shieco, shiecare, obliquare, biaiser, aller de biais, sortir de son plomb, o de son niveau. Andè per sbias, lo stesso.

Andè a taston, al toch, andar tentone, brancolare, manu tentando incedere, iter prætentare, aller à tâtons, à l' aveuglette.

Andè an fum d'raviole, svanire, andar in fumo d'acquavite, evanescere, in auras abire,

s'en aller en fumée.

Andè an gloria ant un sestin, in m. b. ringalluzzarsi, rallegrarsi soverchiamente, gestire, summa lætitia efferri, se recoquiller, s'enhardir.

Andè'n giù, andè a bass, discendere, andar a basso, desilire, descendere, decurrere, descendre, aller de haut en bas, couler. Andè 'n su, salire, ascendere, ascendere, conscendere, monter, s'élever, tendre en haut. Andè giù, parlandosi di moda, usanza, andar in disuso, svanire, perdersi, evanescere, desinere, desuescere, disparoître, cesser, suranner.

Andè a fè'l fait so, andar pe' fatti suoi, in viam suam abire, s'en aller, déloger.

Andè cobi, acobià, andar a coppia, binos procedere, s'accoupler, Andè a doi a doi, vale lo stesso.

Ande a sautet, andar balzelloni, cioè saltellando, saltitare, marcher en sautant, aller par bonds, par sauts. et par bonds, en sautillant.

Andè con le ale basse, portar i frasconi, imbecillum esse, être foiblé au point de ne pouvoir se tenir de bout-Per restar umiliato, confuso. deporre l'orgoglio, submisse se gerere, superbiam abjicere. s'humilier, déposer la fierté.

Andè a rabèl, a rablon. strisciar per terra, reptare repere, ramper, glisser.

Andè giù d' l'aqua, esser per le fratte, ad incitas redigi, être ruiné, être reduit à l'extrémité, à la dernière misère, à la mendicité, à la besace.

Andè mat d'una cosa, o per na cosa, cercare, o desiderare una cosa ardentissimamente, summo studio investigare, perquirere aliquid, summo desiderio teneri alicujus rei, chercher soigneusement, désirer ardemment.

Andè a la boña, diportarsi, trattarsi alla piana, dozzinalmente, senza lusso, vulgariter, absque luxu vitam agere, se comporter simplement, naivement, saus luxe.

Andè con pè d' pionb, andar col calzare del piombo, procedere cautamente in un affare, sedulo perpendere, pensiculate agere, mature procedere, aller bride en main.

Andè baros, andar zoppicone, claudicare, boiter, clocher, clopiner, aller clopin, clopant, en boitant, à cloche-

pred.

Ande an breu, divenir liquido, fondersi, andar in broda, liquescere, liquesteri, se

liquefier, se fondre.

Andè an brēū d' fasēūi, an brēū d' lasagne, tigur. e in m. b. provar sommo piacere, summa lætitia perfundi, voluptate liquescere, mollitie fluere, prendre beaucoup de plaisir, tressaillir de joie.

Andè an terle, andar in brodetto, far festa, sollucherare, gestire, titillari, tres-

saillir de joie.

Andè'n malora, andè per tera, andè per scove, andar in rovina, a brodetto, a scio, pessum ire, ruere, concidere, se perdre, se ruiner.

Andè sbias, d'garela, camminar da traverso, oblique, o in latus procedere, marcher obliquement, de côtè, aller

de biais.

Andè con la testa ant el sach, a taston, metaf. vale parlare, fare a caso, andar a tastone, temere agere, agir à tâtons, au hasard, procéder avec incertitude.

Andè a le trasse d'un, andar alle tracce d'alcuno, aliquem vestigiis persequi, suivre à la piste, à la trace

quelqu'un.

Andè sot, il nascondersi del sole, della luna sotto l'orizzonte, tramontare, occidere, ad occasum vergere, disparaître, descendre sous l'horizon. Andè sot, andè à fond. affondare, sommergersi, submergi, demergi, couler à fond, couler bas, s'enfoncer dans l'eau, se submerger, aller au fond. Andè sot a un, sop-

piantare, dar il gambetto, supplantare, supplanter, don-

ner le croc en jambe.

Andè al comod, a caghè, a fè la caca, a posè le braje, a scusè na parola, a posè na pera, m. b. andar a zambra, a camera, a cameretta, al cesso, andar a cacare, egerere, foricam petere, ire quo saturi solent, aller à ses affaires.

Andè sul caval d' san Fransesch, far viaggio a' piedi, pedibus iter facere, venir par la voiture des Cordeliers.

Andè an cinbalis, andar in cimberli, esser molto allegro, bono, et hilari animo esse, être gai, réjoui.

Andè per posta, correr le poste, veredis currere, courir

la poste.

Andè a la coleta, andar in procaccio, in busca, conquirere, quæritare, aller à la

quête.

Andè mat sercand un, andar ratio, andar cercando in quà, e là, quæritare, chercher par-tout, à pied, et à cheval.

Andè a gatagnau, a quatr ganbe, andar carpone, brancolone, repere, reptare, marcher à quatre pattes.

Andè a la pianà, ormare, vestigare, aller à la piste.

Andè a la cassa con l' sciöp, cacciare collo schioppo, ignes ballista venari, giboyer.

Andè a caval al döss cavalcare a bardosso, a cavallo nudo, senza briglia, e senza sella, nudis cqui humeris insidere, monter un cheval a nu, à dos nu. Andè d' rubaton, voltolare, e voltolarsi, andar rotoloni, o voltoloni, volutari, se rouler par terre, se vautrer.

Andè susnand, o sosonand, andar attorno, andar qua, e là, e non saper dove, come fanno le zanzare, vespe, pecchie, calabroni, e simili insetti, che volano, e fanno rombo nell' andar vagabondi, ed erranti, andar a zonzo, errare, vagari, roder, aller ça et la, par-ci, par-là, sans savoir où.

Andè lordiand, viroland, roland, V. Andè susnand.

Ande sop, sopie, barosse,

V. Andè baross.

Andè a sopèt, andar a piè zoppo, a zoppicone, uno pede incedere, aller clopin-clopant, en boitant, à cloche-pied.

Andè an cucagna, a nosse, an terle, andar in zurlo, latitia gestire, efferri, être ravi, ou transporté de joie.

Andè al autr mond } mo-Andè a fè di cop } rire, obire, mori, interire, plier bagage.

Andè a le bone, andar colle belle, colle buone, obsequi, oblandiri, mollibus verbis age-

re, filer doux.

Andè con le scarpe a scarpeta, V. Scarpe a scarpeta.

Andè an fum, an aria, svanire, evanescere, s'en aller en fumée.

Andè an cölera, andar in collera, sdegnarsi, irasci, se cabrer.

Andè reid, andar pettoruto, tronfio, elate, o subcinetum incedere, se rengorger.

Andè a fè di cop, audar

a volterra, andar dar beccare ai polli, andar a Buda, a babboriveggoli, al Prete, ad ingrassar i petronciani, morire, diem suum obire, trépasser.

AN

Andè ai us, andar a scio, in malora, concidere, delabi, ferri in exitum, se perdre, se ruiner. Per andè ciamand,

IV.

Andè ciamand, sporsend la man, andè ai us, andar cercando limosina, mendicare, emendicare, stipem quærere, ostiatim victum quæritare, stipem rogare, mendier, demander l'aumône.

Andè an gatogna, andar in gattesco, scortari, courir le-

bon bord.

Andè del par, andar del pari, æquare aliquem, cum aliquo æquari, alicui exæquari, marcher sur la même ligne.

Ande a mort, accompagnar l'esequie, ire exsequias, funus sequi, accompagner, suivre le convoi.

Andè 'n galera, andar a bastonar i pesci, andar in galea, ad remum dari, être condamné aux galères.

Andè ben, dicesi d'una veste, che si affà bene alla persona. Cost vestì am' và ben, questa veste mi campeggia bene indosso, mi torna bene, hæc vestis me decet, congruit, aller bien.

Andè comod, andesne adasi, pian-pian, andar a bell agio, sensim, pedetentim incedere, progredi lento gradu, marcher à son aise, à loisir, à sa commodité, sans se presser.

Andè an aria pataria, an-

A N 41

dar in conquasso, pessum ire, tomber en ruine.

Andè con la testa bassa, andar col capo chino, demisso capite incedere, aller la tête baisso.

Andè a gutalin, andar a cavalluccio, hominum humeris vehi, ètre porté à califourehon.

Andè al concors, andar a concorso, a competenza, concurrere, examen subire, concomir, aller au concours.

Andè a spas, andar a diporto, spatiari, otiose deam-

bulare, se promener.

Andè drit, andar affilato, a filo, dirittamente, a dirittura, recta pergere, rectam viam tenere, marcher tout droit, en droiture, en ligne directe.

Andè sostnù, andè reid, andar con portamento contegnoso, sostenuto, ed altiero, andar in contegno, in sussiego, claium incedere, marcher d'un aire grave, faire le fier, le soutenu.

Andè a la guera da bon soldà, andar alla battaglia con franchezza, viriliter ad bellum proficisci, se présenter de bonne grace au combat, endosser la cuirasse.

Andè a spron batù, andar a spron battuti, citato equo, adactis calcaribus pergere, aller à etrippe cheval.

Andè a fond d'una cosa, volerne saper il fondo, altius investigare, funditus cognoscere, approfondir une chose.

Andè an pressa, camminar in fretta, iter urgere, gradum maturare, aller à la hâte, avec précipitation, vîtement.

Andè a gala, a fior d'aqua, galleggiare, ondeggiare, fluitare, innatare, flotter.

Andè a ganbe lvà, andar a gambe levate, pracipitem agi, everti; pessum ire, être ruiné de fond en comble, tomber en mauvais état.

Andè a gara, gareggiare, concertare, intendere, decertare, contester, disputer, faire à l'envi, émuler, concourir.

Andè a genio, aggradire, gratum esse, placere, arridere, agréer, plaire, contenter, ètre au gré, donner du plaisir. Per dar nel genio, compiacere, obsequi, morem gerere, complaire, être complaisant, déférer, s'accommoder, se conformer au goût
des autres pour plaire, pour
rendre service. Andè a placebo, V. Andè a genio, per
andè comod, V.

Andè ans la forca, sul P grech, andar ad impiccarsi, all' ultimo supplicio, in mortem rapi, ad patibulum, vel furcam trahi, aller a se faire pendre. Va ans la forca, sorta di maledizione, vattene alle forche, abi in malam crucem, va te faire pendre, va que le diable t'emporte.

Ande al bastonet, andar a mazza, baculo inniti, marcher appuyé au bâton.

Andè d' galöp , andar di galoppo , citato equi gradu cur-

rere, galoper.

Ande d'tröt, andar di trotto, succutere, succussorio gradu vehi, succussare, trotter, aller le trot.

maturare, aller à la hâte, Andè an amor, an gatoavec précipitation, vitement. gna, andar in caldo, in amorem ruere, être en amour, être en chaleur.

Andè con'l chēur a la man, procedere, diportarsi con sincerità, con semplicità, ingenuum, simplicem, apertum se præstare, bona fide agere, se comporter, agir, operer bonnement, sans dissimulation, cordialement, de bonne foi, en bonne foi, avec franchise.

Andè 'n persoña, andar in persona, ipsum ire, venire coram, aller en personne.

Andè ben butà, andar lindo, ornato, ornatum, comptum incedere, marcher avec proprété, tiré à quatre épin-les.

Andè mat d'una cosa, o d'una persona, esser, o andar pazzo, cotto di checchessia, cioè esser desideroso, o vaghissimo di quella cosa, o persona, deperire, perdite amare, être fou, o amoureux de quelqu'un, o de quelque chose.

Andè per aqua, navigare, navi iter facere, naviguer,

aller par eau.

Andè per tëra, (a distinzione di andar per acqua) andar per terra, camminar per terra, terrestri itinere progredi, voyager par terre. Andè per tëra, per cader in terra, concidere, sterni, tomber, choir, se renverser. Andè per tëra, vale anche andar toccando con tutta la vita, o almeno altre parti oltre i piedi la terra, repere, repture, ramper, se traîner, se glisser. Andè per tëra, vale an-

re, amore corripi; in vene- che mancare, andar in disnso, deficere, desuefieri, desuescere, manquer, être détruit, suranner.

> Andè per i so pè, andar pe' suoi piedi, cioè procedere secondo la sua natura, non uscir del dovuto, e consueto, recte progredi, aller par son droit chemin, faire aller les choses à son ordinaire. ou selon l'usage.

> Andè a saut, a sautet, andar saltellone, saltitare, aller en sautant, ou en sau-

tillant.

Andè 'n malora, dicesi anche di cosa soggetta a guastarsi, come frutta, vino ec., andar a male , corrumpi , acescere, se gâter, se pourrir, se corrompre, s'aigrir.

Andè a durmi sensa siña. andar a dormire senza cena incoenatus cubare, cubitum ire, se coucher sans souper.

Andè d'bon pas, andar di buon passo, incedere pleno gradu, rédoubler les pas, aller vîte.

Andè da mal an pes, andar di male in peggio, in pejus rucre, declinare, aller de mal en pis, o de pis en pis, empirer, devenir pire, tomber en pire état.

Andè ancontr' a un, andar incontro ad uno, obviam procedere, prodire alicui, aller à l'encontre de quelqu'un.

Andè an droga, andar vagando quà, e là, andar girando senza far nulla, vagari, omnivagum esse, aller ça, et là , de côte , et d'autre sans rien faire, roder.

Andè contr' aqua, andar

contro la corrente, adverso flumine vehi, remonter la rivière.

Andè an longh, a la longa, andar in lungo, indugiare, procrastinare, de die in diem differre, diem de die trahere, lambiner, tirer de

long, ou de longue.

Andè d' longh, andar a dilungo, o di filo, proseguir il cammino, iter pergere, iter non intermittere, tirer de longue. Andè d' longh, vale anche andar subito, tosto, confestim, illico, protinus pergere, nulla interjecta mora ire, aller sur le champ, d'abord, aussitôt, sur l'heure.

Andè a le slonse d'un, andar dietro ad uno, senza ch' ei se ne accorga, spiando con diligenza quello ch' ei fa, o dove va, codiare, observare, assectari, clam subsequi, moucher, épier, suivre de loin, ou de près pour épier, observer les mouvemens, les démarches de quelqu'un.

Andeine del so, contribuire, concorrere colla spesa, colla fatica, cogli uffizii, o simili a checchessia, operam, rem suam conferre, contribuer, payer sa quotepart, vale anche scapitare, jactu-

ram facere.

Andesne, andarsene, partirsi, abire, profisci, s'en aller. Andesne, per morire, e vita migrare, rendre l'esprit. Andesne, per fuggire, perdersi, svanirsi, consumarsi, finirsi, evanescere, decedere, deficere, abire, se dissiper, s'en aller, se consumer, s'effacer.

Andesse a fè scrive, a fè 'n piume, a fe de l'aso, andarsene, partirsene, andar via, abire, s'en aller. Per morire, V. per isvanire. Perdersi, V. per andar in rovina, alla malora, pessum ire, in malam crucem abire, se ruiner, se perdre. Per il fallire dei mercatanti per lo mancamento de' danari, per cui non possono pagar i debiti, decoquere, manquer, faire banqueroute. Usasi pur anche il verbo ande in moltissime altre frasi, proverbii, e maniere di dire sia dello stile sostenuto, che della volgar favella, di cui vedi gli articoli di quelle voci, a cui s'accoppia.

Andi, mossa, avviamento, motio, progressus, mouvement, acheminement. Dè n' andi, avviare, dar avviamento, incipere, ingredi, aggredi, commencer, acheminer. Desse d'andi, darsi avviamento, mossa, avviarsi, se movere, se mettre en train, boger, se

rémuer.

Andivia, erba nota, ed è una specie di cicoria, indivia, intubus, o intybus, endive.

Andor, andito, androne, stanza stretta, e lunga ad uso di passare, mesaulæ, allée, corridor.

Andorador, doratore, mettiloro, faber aurarius, do-

reur.

Andorè, distendere, o appiccar l'oro sulla superficie di checchessia, dorare, indorare, deaurare, auro obducere, aurare, dorar. Andorè a bis-

lio, metter l'oro adoperando, per attaccarlo, il holo . . . . dorer à ból. Andorè a mordent, dorare a mordente, è una maniera di dorare, od inargentare senza brunitura. coprendo col mordente la cosa, che si vuol dorare, V. mordent, dorer à mordant. Andorè a feu, è metter l'oro sopra la superficie di lavoro di metallo ben lustro, e grattabugiato, il che si fa a forza di fuoco, ed argento vivo dorare a fuoco . . . . . dorer à feu.

Andrè, V. andarè.

Andrit, la parte principale, detta il ritto, o la parte ritta, sommessa, e per lo più si dice de'panni, drappi, vesti, ed altre cose, che hanno due facce, la men bella delle quali sta al di sotto, facies, l'endroit.

Andruge, concimare, stabbiare, stercorare, fumer, en-

graisser des terres.

Andvin, andviña, indovino, indovina, vates, devin,

devinesse.

Andvinaja, detto oscuro a fin di vedere se altri ne indovina il sentimento, indovinello, ænigma, grypbus, e-

nigme.

Andvinè, prevedere, o predire il futuro, indovinare, divinari, vaticinari, hariolari, futura augurari, prædidicere, præsagire, prospicere, conjicere, conjectura assequi, deviner, pressentir, augurer.

Andura, il modo dell' andare, andatura, incessus, itio, démarche, allure, l'action, et la façon de marcher. Andurni, verbo, indur sonno, addormentare, sopire,
soporare, somnum inducere,
endormir. Andurni un, per
metaf. far desistere uno da
un' impresa con belle parole,
con alte speranze, ducere aliquem, amuser quelqu'un de
belles paroles, afin de le
tromper, et de l'empêcher d'
agir, endormir.

Andurmì, add. addormentato, sopitus, consopitus, soporatus, somno oppressus, somno torpidus, endormi. Fè l'undurmì, fingersi balordo, far l'addormentato, simulare se stupidum, bardum, hebetem, se feindre sot; stupide, nigaud.

Andurmisse, addormentarsi, dare se somno, obdormire, s'endormir.

Andustriesse, ingegnarsi, industriarsi, studere, conari, niti, faire de son mieux, mettre toute son industrie.

Anecdot, anedotto, v. dell' uso, particolarità, o tratto particolare di storia, e per lo più dicesi di un tratto segreto, tralasciato, o taciuto a bella posta dagli Storici precedenti, anecdocto, anecdote.

An efet, in effetto, in fatti, in sostanza, in fine, plane, quidem reipsa, reapse; en effet, réelment, vraiment, effectivement.

Anel, cerchietto fatto di materia dura, e che serve per attaccar qualche cosa, anello, . . . . anneau. Anel da ridò, anello da cortina, tenda ec., campanella . . . anneau de rideau. Anel, per quel cerchietto d'oro, d'argento, q d'altro metallo, che si porta

45

in dito per ornamento, ed in cui v'è qualche pietra incassata, o ritratto, anello, annulus, bague. Anel da cadena, anello da catena, ansulæ, anneau, chainon. Anel, per la piega de' capelli a forma di anello, cincinnus, boucle de cheveux. Anel, per quel cerchictto, che hanno intorno al gambo presso al cappello alcuni funghi, ghiera, annulus, vel circulus, anneau.

Anet, pianta molto somigliante al finocchio, aneto,

anethum, anet.

An facia, in faccia, dirimpetto, di rincontro, contra, adversus, e regione, en

face, vis-à-vis.

An fali, in fallo, frustra, in cassum, envain. Per inavvertentemente, inconsiderate, inconsulto, temere, par mégarde, sans faire réflexion, par inadvertence. Bute l' pè an fali, an vañ, metter il piede in fallo, inciampare, offendere, chopper, broncher, trébucher.

Anfangà, add. d' anfanghè, bruttato di fango, infangato,

lutatus, crotté.

Anfanghè, bruttar di fango, infangare, luto insicere, limo obducere, oblimare, delutare, crotter, remplir de crotte. Anfanghesse, infangarsi, se luto insicere, se crotter, s'embourber.

Anfarinà, add. d'anfarinè, infarinato, farina aspersus, enfariné. Anfarinà, dicesi di chi ha cognizione mediocre di checchessia, infarinato, leviter imbutus, mediocriter instru-

ctus, qui est enfariné, qui a une légère teinture de quelque chose.

Anfarine, asperger di farina, infarinare, farina aspergere, entariner, poudrer

de farine.

An fassa, pie un an fassa, an fauda, vale ingannarlo con l'apparenza, e dimostrazione di bene, trappolare, decipere, dolis capere, attraper, tromper, duper, faire avaler le goujon, surprendre, fourber, tricher, décevoir, charlataner. Banbin an fassa, cioè l'infanzia dell'uomo, pargoletto, parvulus, puer infans, poupard, enfant au maillot.

Anfassinè, affastellare, fasces struere, fagoter, mettre

en fagots.

An fassion, esse an fassion, o d' fassion, esser in sentinella, o di sentinella, excubias agere, être en faction, ou de faction. Dsartè an fassion, disertar dalla guardia, essendo attualmente in sentinella, militum stationem, o vigilum contubernium deserere, déserter en faction.

An favor, in favore, pro, en grace, en faveur. De la sentensa an favor, sentenziare favorevolmente, adjudicare, judicio favere, adjuger quelque chose à quelqu'un par

sentence.

An fauda, in grembo, in seno, in gremio, in sinu, en

giron, en sein.

Anfetà, add. d'anfetè, infettato, infetto, infectus, corruptus, infect, puant, gâté, corrompu.

Anfete, infettare, corrom

pere, appestare, indur infezione, ammorbare, inficere, corrumpere, infecter, gater, corrompre par communication.

Anfiamà, add. d' anfiamè, infiammato, incensus, inflammatus, ardens, enfiammé, al-

lumé.

Anfiame, appiccar fiamma, accendere, inflammare, succendere, enflammer, allumer; in s. neutro, e neutro pass. flammas concipere, ignescere, incendi , s'enflammer , s'allumer; per metaf. eccitare, risvegliare qualsivoglia affetto, o passion d'animo, infiammare, inflammare, incitare, instigare, enflammer, exciter quelque passion. Anfiamesse, per adirarsi, ira accendi, excandescere, exardere ira, s'échauster, s'emporter, se mettre en colère. Ansiamesse, per invogliarsi, inanimarsi, incendi, inflammari, excitari, se rechausfer, se pasnioner; parlandosi di malore, incendi, inflammari, ignescere, s'enflammer.

Anfiasche, metter nel siasco vino, od altro liquore, infiascare, in anophorum diffundere, mettre dans des bou-

teilles.

Anfibio, epitteto d'animale che vive in acqua, e in terra, amfibio, amphibia, orum, anceps bestia in aquis, et in terra vivens, amphibie.

Anfile, infilare, passar con filo, filo, o lino trajicere, enfiler. Anfile una strà, un sente, andar dritto per una strada, per un sentiere, resta pergere per viam, per tra-

mitem, ensiler un chemin.

Anfilse, forar checchessia, facendolo rimanere nella cosa, che fora, infilzare, trajicere, transfodere, transfigere, enfiler. Anfilsesse, infilzarsi, se transfigere, se transfodere, se percer soi-même.

Ansin, finalmente, in sostanza, in conseguenza, in fine, demum, denique, tandem, consequenter, hinc sit, consequens est, en conclusion,

enfin, après tout.

An fin, con animo, con intenzione, co consilio, es mente, avec intention.

An finta, sotto l'apparenza, sub specie, sous apparence, en apparence.

Anfior , enfiagione , tumor,

enflure, tumeur.

Anflè, imbrattare, lordare, sporcare, inquinare, fædare, polluere, conspurcare, salir, gâter, embrener, tacher, barbouiller, crotter. Anflè d'merda, sconcacare, bruttar di merda, merda fædare, inquinare, salir de bran; neutr. pass. bruttarsi di merda, merda inquinari, fædari, s'embrener, chier dans ses culottes.

Anfnoja, add. d'anfnoje, infinocchiato, ingalappiato, deceptus, illaqueatus, pris à

la trape.

Anfnojè, infinocchiare, ingalappiare, aggirare, verbis aliquem ducere, illaqueare, decipere, circumvenire, charlataner, tromper. Anfnojesse, imbrogliarsi, intrigarsi, intralciarsi, se implicare, in laqueos se conjicere, s'embrouiller, être embarrassé.

no, soppannare i vestimenti di pelli, drappo, e simili, subsuere, doubler un habit.

Anfonghè, opprimere con gravissime accuse, convincere di gravissimi delitti, gravissima crimina alicui inferre, in aliquem conflare, fingere, atrocis criminis aliquem arguere, accabler quelqu'un d'énorme faute, convaincre un accusé. Per attuffare, immergere, mergere, demergere, plonger, tremper.

Anfonsà, agg. agli occhi incavati, occhi affondati, affossati, oculi cavi, depressi, imi, des yeux enfoncés, creux.

Anfonse, affondare, immergere, conficcare, far entrare, submergere, immergere, configere, enfoncer. Anfonsesse ant i vissi, ant i piasì, immergersi, attuffarsi nei vizii, nei piaceri, se in vitia, in flagitia ingurgitare, se immergere in voluptates, se livrer à toutes sortes des plaisirs, se plonger aux vices.

Anföra, fuori, infuori, foras, foris, extra, dehors, hors de. Per discosto, lonta-\*no, procul, loin, distant, éloigné. Anföra che, eccettochè, fuorchė, præter, præterquam, hormis, excepté que.

Anforchè, prender colla forca, inforcare, furca arripere, vel capere, enfiler avec la

fourche.

Anformagià, agg. di vivanda, cui si è messo del cacio sopra, incaciato, caseo conditus, vel aspersus, affaisoné avec du fromage rapé. Anformagià, fig. usato per enrhumé.

Anfodre, metter il soppan- ischerzo, informato, edoctus, instructus, informé.

Anformagè, gettar cacio grattugiato sopra le vivande, incaciare, caseo condire, conspergere, mettre du fromage, affaisoner avec du fromage.

Anformè, dar notizia intiera di checchessia, informare, certiorem facere, instruere, edocere, informer, avertir, instruir, donner avis, donner des informations. Per dar forma, formam tribuere, informer. Per pigliar forma, speciem, formam assumere prendre forme. Anformesse cercare, o pigliare notizia, cognitionem capere, certiorem fieri, inquirere, percontari, s'informer, s'enquérir.

Anforne, metter in forno. informare, in furnum conjivere, indere, condere, enfourner, metaf. per mangiar avidamente, con appetito, cibi appetentia, aviditate manducare, manger avec empresse-

ment , bafrer.

Anfranseisà, infetto da mal francese, infranciosato, morbo gallico affectus, vérolé.

Anfrasche, coprire, o riempier di frasche, infrascare, ramis tegere, couvrir de branches, de feuillages. Anfrasche, per dar la prima crosta rozza della calcina, incrostare, arricciare il muro, incrustare, hérisser, enduire de chaux.

Anfreidesse, esse anfreida, rheumare, gravedine, vel epi-

phora laborare.

Anfreidesse, infreddarsi, gravedinem, vel rheuma sibi attrahere, s'enrhumer, être

lo più con tosse, che le più volte viene da freddo patito, infreddatura, infreddagione, ratireddore v. dell'uso, gravedo, epiphora, rheuma, rhume, se di cavalli, reiroidissement.

Anfurie, neutro, e n. pass., infuriare, furere, bacchari, in furias tolli, entrer en furie, tempêter, trépigner, s'

emporter.

Angabiè, metter in gabbia, ingabbiare, cavea includere, encager, metter en cage. Angabie, bute an gabia, metaf. per imprigionare, metter in prigione, in carcerem conjicere, in custodiam condere, mettre en prison, encager.

Angagè, dar il pegno per la cosa accattata a usura, ingaggiare, impegnare, pro re mutuo accepta pignus deponere, engager. Angage un per solda, arrolare, militem in album cooptare, engager. Angage, per dar in pegno, dare pignori, donner pour assurance. Per impedire præpedire, delinere, implicare, intricare, embarrasser, empêcher. Angage, gene, dicesi degli abiti mal fatti, o troppo stretti, sicchè impediscono il movimento del corpo, incomodare, incommodum parere, engoncer, géner. Angagesse, arrolarsi, mettersi a soldo, dare nomen militiæ, endosser le harnois, embrasser la profession des armes.

Angagià, add. d' angage, V. Avei le stömi angagià, dicesi di un ammalato, che ha il petto aggravato, oppresso,

Anfreidor, scesa di testa per | imbarazzato, pectus oppressum, prægravatum, præpeditum habere, avoir sa poicrine engagée, embarcassée, avoir de l' oppression à la poitrire.

Angugiament, arrolamento d' un soldato , conscriptio , talvolta il danaro, che riceve chi si arruola, pignus conscribendo traditum, engagement

Angagiante, sorta di manichini, che portano le donne, e mettono, o tolgono dal braccio a loro grado, manichino, linea manica, fimbria manice, manchetie.

Anganamond, gabamond, ingannatore, truffatore, barattiere, fraudator, deceptor, sycophanta, tripon, trompeur, fourbe, filon, imposteur.

Angane, far frode, ingannare, decipere, fallere, circumvenire aliquem, tromper, duper, altraper, tricher. Angane la spia, singere di far una cosa, e farne un'altra, aliud mente revolvere, aliud facere. Anganè la mina, angana ben soa mina, così non sembra in apparenza, decipit prima fons, vultus et frons persape mentiuntur, n'est pas tel, qu'il paroit être. Angunesse, prender una cosa per un'altra, ingannarsi, decipi, falli, errare, allucinari, so tromper, faire une bévue, un qui-pro-quo.

Angarghisse, impigrire, impoltronire, incodardire, divenir pigro, pigrescere, otio languescere, desidiw se dedere, devenir paresseux, non chalant, s'adonner à la fai-

neantisc.

mente l'obbligo imposto ai cittadini di somministrare le persone, i carri, gli animali, e le cose necessarie, sia del trasporto degli effetti militari, sia per le forniture, angaria. Se quest'obbligo dovrà soddisfarsi fuori delle strade praticate, dicesi parangaria, corvée, charge publique onéreuse, servitude. Per sforzamento fatto altrui contro ragione, angheria, violentia, coactio, acerba exactio, vexation, extorsion. Butè dle angarie, imporre gravi tributi, tributum, vectigal, onus imponere, mettre des impôts.

Angarie, angheriare, angariare, imposer une corvée. Angassa, cappio, nodus

laxus, nœud.

Angassa d' l'ēūi, angassin, il canton dell' occhio, oculi angulus, angle de l'œil.

Angassin, punti, che fermano un occhiello, uno sparato, sicchè non s'apra più del convenevole, fibula, bride.

Angavà, incavato, excavatus, creusé, creux. Eui

angavà, V. anfonsà.

Angavase, riempir il gozzo, jugulum replere, remplir le jabot, gorger.

Angave, incavare, excava-

re, creuser, caver.

Angavignà, imbrogliato, confuso, implexus, involutus, inordinatus, dérangé, bouleversé, embrouillé.

Angavignè, angavignesse, V. Anberboie, anberboiesse.

Angel, angelo, angelus,

Tom. I.

Angaria, significa propria- I d'angel, angeluccio, parvus angelus, petit ange. Dicesi anche per affetto, o per vezzi, ed anche per esprimere qualche qualità eccellente sia di corpo, sia di spirito, onde sia fornito un giovanetto, od una fanciulla.

> Angelica, sorta di erba, la cui radice è molto calda. ed odorosa, angelica, ange-

lica, angelique.

Angelosi, in senso att. dar gelosia, zelotypum reddere, donner de la jalousie, faire ombrage , in s. n. pigliar gelosia, ingelosire, zelotypum fieri, zelo ypia laborare, prendre jatousie, devenir jatoux.

An general, generalmente, generatim, in universum, generaliter, en général, généralement, universalement. Generalment parland, parlando in generale, generatim loquendo, en général, absolument parland.

Angenociatori, arnese di legno per inginocchiarvisi, inginocchiatojo, scabellum, pluteus, prie-Dieu, agenouil-

Angenoiesse, porsi in terra colle ginocchia, inginocchiarsi, genua submittere, genua flectere, genibus provolvi, se mettre à genoux, s'agenouiller.

Angenoion, colle ginocchia in terra, in ginocchioni, in ginocchione, genibus flexis,

a genoux.

Angessė, o angissė, impiastrar con gesso, ingessare. gypso illinere, gypsare, platrer. Fermè na cosa ant la Angelet, angeleta, dim. | muraia con 'l gess, o giss, ro, gipso firmare, sceller.

Angherna, piccol taglio, tacca, incisio, incisura, coche, bride, cran, entaille, coupure. Per quel poco di mancamento chie talvolta nel taglio del coltello, tacca, dentes, coche, brèche à un instrument tranchant.

Angherni, pigro, sparuto, infermiccio, cachettico, segrenna, iners, gracilis, strigosus, tiede, maigre, de peu
de mine, et acariâtre, cachochyme. Anghernia, donna
magra, cachettica, accidioca, iners, strigosa, maigre
femme, criarde, fâcheuse.

Anghersè, v. cont. affrettare, spedire, urgere, accelerare, hâter, presser. Anghersesse, v. cont. affrettarsi, spedirsi, properare, festinare, se hâter, se dépêcher.

Anghetesse, calzar le uosa, cerones, o impilia sibi inducere, induere, guêtrer, met-

tre des guêtres.

Angiairè, spander la ghiaja per assodare i luoghi fangosi, glaream inducere ad firmandum solum, jeter le gravier aux lieux hourbeux.

Angiavlè, metter insieme, legar i covoni, accovonare, manipulos alligare, enjaveler,

lier on gerhe.

Angign, ordigno, ingegno, machina, machinamentum,

engin.

Angigne, ingegnere, architectus, machinator, machimarius, ingénieur, machiniste.

Angignesse, industriarsi, affaticarsi coll'ingegno, e coll'

arte, ingegnarsi, studere, conari, intendere aciem ingenii, s'industrier, faire tous ses efforts, s'ingénier, s'étudier.

Angiù, all' ingiù, giù, deorsum, en has, vers le bas. Lassè andè l'aqua a l'angiù, al pì bas, tollèrare, non voler far risentimento, cequo animo ferre, laisser couler l'eau.

Angiutisse, pianger dirottamente singhiozzando, singhiozzare, singultibus ingemiscere, singultim flere, sanglotter, pleurer amèrement.

Angna, sorta d'uccello acquatico, anitra, anas, canard, aniöt, o angnöt, V. aniöt.

Angnes, pianta, la cui pannocchia detta ciocca, o galla è simile a quella del finocchio, anice, anisum, anis. Angnes cuvert, anici in camicia, anici confettati, anisa saccaro condita, anis sucres.

Angomà, V. Gomà.

Angome, bagnare drappi, o simili con acqua, in cui sia stata distatta gomma o altre materie viscose, e tenaci per farli stare incartati, o distesi, ingommare, v. dell' uso, gummi, o glutine firmare, gommer, enduire de gomme.

Angonaja, quella parte; che è tra la coscia, e lventre, allato alle parti vergognose, anguinaglia, inguen,

aine.

Angonia, V. Agonia.

Angordesse, il turbarsi, l'esser impedito il varco ai fluidi, ingorgarsi, congregari, coire in gurgitem, intumescere, s'engorger, regonfler, regorger.

Angorghesse, dicesi delle acque, allorchè sono tenute in collo da checchessia, ringorgare, rigonfiare, intumescere, regonfler, regorger.

Angorse, ingollare, ingopare, inghiottire avidamente senza masticare, mangiare con grande ingordigia, devorare, ingurgitare, dévorer, engloutir, tordre, et avaler.

Angosè, mettere nel gozzo, o mandar giù nel gozzo, ingozzare, glutire, engloutir,

avaler.

Angossa, angoscia, angor,

peine, tourment.

Angossè, angosciare, angere , vexare , affliger , faire souffrir. Angossesse, angosciarsi, angi, se tourmenter.

Angramoni, add., luogo pieno di gramigna, gramignoso, gramine plenus, graminosus, abondant, fertil en chiendent, plein de chiendent.

Angranchiesse, avviticchiarsi, avvinchiarsi, attortigliarsi, vinciri, necti, implicari, illigari , inflecti , circumvolvi , s'embrasser, s'entortiller, embrasser, comme fait la vigne.

Angrassè, far grasso, ingrassare, saginare, opimare, pinguefacere, engraisser. Angrassè un canp, un prà, ingrassare un campo, un prato, stercorare, vel fimo pingui saturare agrum, pratum, engraisser, fumer, mettre de l'engrais; in s. neut. divenir grasso, pinguescere, engraisser, devenir gras.

Angraviè, in s. att., render gravida, ingravidare, gravidam, o prægnantem facere mulierem, engrosser. Angra-

vie un, in m. b., trappolarlo, dolis capere, duper, tromper.

Angrignesse, ridersi di qualcheduno, burlarsi, farsi belle, ridere, deridere, ludificare, se rire, se moquer, railler. Per anbriguesse V.

Angringesse, annidarsi, sedem, o nidum ponere, se

nicher.

Angrossè, far divenir grosso, ingrossare, crassum facere, augere, grossir, rendre gros. Angrossesse, per divenir grosso, divenir maggiore, ringrossare, ingrossare, crescere, augescere, crassescere, intumeseere, grossir, renforcer, devenir plus fort, plus gros.

Angrumislè, fare gomitolo, aggomitolare, glomerare, agglomerare, pelotonner, mettre en peloton, dévider.

Angrundi, add., rannicchiato, contractus, accroupi.

Angrumlisse, ristriguersi in se stesso, come fa l'uomo, che raccoglie insieme le membra o per freddo, o per simile accidente, raccosciarsi, rannicchiarsi, acchiocciolarsi, accoccolarsi ; raggrupparsi , incoxare, conquiniscere, contrahere se, s'accroupir, se ratatiner, se raccourcir.

Anguila, pesce d'acqua dolce lungo, e tondo, che sembra un serpente, anguilla,

anguilla, anguille.

Anguria, sorta di mellone di figura quasi tonda, acquoso, di buccia verde, e liscia, e senza spicchi; in molti luoghi d' Italia si chiama anche anguria, e così la chiama il Mattiolo pepo rolundus, angon-

AN air, espèce de melon d'eau, ! vesteque.

Anguse d' ciance, ingarbugliare, ingarabullare, decipere, circumvenire, tromper,

mener par le nez.

Angustia, alfanno, miseria, augustia, anxietas, sollicitudo, chagrin, tourment, affliction. Per istrettezza, angustia, brieveté.

Angustie, angustiare, vecare, angere, affliger, chagriner, presser. Angustiesse, darsi affanno, angi, s'affliger.

Ani, ani, voce, colla quale si chiamano, ed allettano le anitre, ani ani... così belli, belli per allettar le galline.

Ania , V. Angna.

Anima, il principio della vita d'ogni creatura vivente, anima, anima, ame. Costa sità fa desmil anime, questa città fa diecimille anime, hac in urbe capitum decemmillia numerantur, cette ville fait dix mille ames. Anima dicesi anche la parte interiore di molte cose, come delle radici, medulla, la moëlle; similmente parlandosi degli alberi è quella sostanza, che è nel centro del legno. Anima ael boton, dicesi quel pezzo d'osso, o di legno, col quale, mediante appropriata copertura, si vien a formare il bottone, fondello, animula, ame; dicesi pure quel legnetto, che è sottoposto al ponticello del violino, basso per sostenerlo, anima v. dell'uso, ame v. dell' uso. Così pure quel pezzo di cuojo, che è attaccato da una parte al buco del coffietto, per cui entrar lieune canard.

dee l'aria, e che ne permette l'entrata, impedendone l'uscita, animella, embolum, valvula, valvule.

Animal, corpo organico. che ha un' anima sensitiva . animale, animal, animal; per simil. dicesi ad uomo per ischerno quando è sciocco, ed ha poco senno, animale, animalaccio, bellua, animal, grossier, stupide, fat, sot, lourdand.

Animalot, dicesi per ischerno a giovane, discolo, facimale, effrenis, perditus, pervers, dissolu, libertin.

Anime, dar animo, ardimento, animare, incoraggiare, animos addere, incitare, accendere, acuere, animer, encourager, exciter, donner du courage.

Animeta, arnese quadrato di panno lino, che si sovrappone immediatamente sul calice nel sacrifizio della Messa, copertojo, opertorium, palla

linea, pale.

Animo, su, coragi, coraggio, fatti coraggio, fac bono sis animo; nel numero del più, agite dum, eja, agite, courage courage Fe animo, V. Animè, fesse animo, farsi animo, animos sumere, tollere, se faire courage, prendre courage. Bastè l'animo. 'l coragi, dar l'animo, bastar l'animo, ardire, audere, confidere, animum habere, se faire fort, se vanter de ... avoir le courage de ....

Aniot , pulcino dell'anitra, anitrino, anitrella, pullus anatinus, anaticula, petit canard,

Anisi , V. Angnes.

Aniversari, giorno determinato, in cui si rinnovi ogni anno la memoria di checchessia, anniversario, dies anniversarius, anniversaire.

Anlà, in là, illac, illuc, là; per indietro, discosto, retrorsum, procul, en arrière, loin. Fesse an là, tiresse an là, allontanarsi, discostarsi, recedere, se subducere, se tirer en arrière, se retirer, reculer.

Anlarde, frapporre lardelli, o pezzi di lardo nella carne, che si dee arrostire, lardellare, lardo, vel pingui succidia condire carnes, larder, entrelarder, barder.

Anlessie, tor via il succidume ai panni col bucato, imbiancare, imbucatare, purgare, lessiver, blanchir le linge à la lessive, faire la lessive.

An lēū, in luogo, V. An canbi.

Anlevè, alimentare piccole creature, allevare, nutrire, alere, educare, natrire, nourrir.

Anlevam, pesciolini da ripopolare una peschiera, piscium propago, vel pisciculi ad familiam in stamno propagandam, peuplade.

Anlie i dent , quell' effetto, che fanno le cose agre, o aspre ai denti, allegare i deuti, hebetare dentes, agacer les

deuts.

Anlignè, proprio delle piante, appigliarsi, prendere, allignare, radices agere, prendre racine, s'enraciner.

Anlingerisse, o alingerisse, o lingerisse, scemarsi di dosso

i panni, alleggerirsi, vestes deponere, æstivas vestes sumere, se dévêtir, se dégarnir, d'habits.

An lontanansa, da lontano, procul, longe, e longinquo

au loin, en lontain.

An longh, an longa, in lungo, in lunga, longe, diu, prolixe, en longueur. Tirè an longa, tirar in lungo, tempus ducere, injicere moras, traîner en longueur. Mnè an longa, indugiar d'oggi in domane, procrastinare, differre. diem de die trahere, lambiner , différer.

Anlora, allora, tunc, tune, alors, en ce temps-là. Anloraquand, allorachè, alloraquando, tunc quum, lorsque. D' anlora an pēūi, d' anlora ades, d'anlor anans, d'ailora in poi, d'allora in quà, d'allor innanzi, deinceps, posthac, exinde, dès alors, dès

ce temps-là.

Anlumine, dar luce, dar lume, alluminare, allumare, illuminare, lumen præbere, lumen inferre, illustrare, illuminare, éclairer, illuminer, metafor. far chiaro, tor via l'ignoranza, col mostrar la verità della cosa, illuminare, lumen menti præbere, illuminare, éclairer, éclaircir; in senso neutro vale ardere, render lume, illuminare, ardere, splendere, jeter de la lumière, brûler, répandre de la clarté. Anlumine, dicesi pure nel senso di colorire i disegni semplici, colorire, e colorum luminibus exornare, enluminer.

Anmairi, dimagrare, reu-

der magro, macrum, aridum, macilentum reddere, vel fieri, maciem inducere, amaigrir, rendre maigre, extenuer; in signif. n. divenir magro, dimagrare, intisichire, scaruarsi, macrescere, maccre, maigrir, devenir

maigre.

Anmantle, ammantare, pallio tegere, operire, couvrir d'un manteau. Anmantlè un. figur. favoreggiare, proteggere, difendere alcuno, palliare, coprire i difetti, tueri, defendere, tutari, favere, patrocinari, obtegere errata, favoriser, proteger, pallier, excuser, couvrir. Anmantlesse, coprirsi con mantello, pallio se tegere, pallium induere, se couvrir avec un manteau, s'envelopper dans son manteau. Anmantlesse, figur. vale scusarsi, se excusare, se alicui purgare, s'excuser, se couvrir sous un prétexte.

Anmarlé, ridur in matassa, ammatassare, in mataxæ morem involvere, mettre en

écheveau.

Anmasere, coprir con maschera, mascherare, e figur. fingere, personam imponere, simulare, masquer, deguiser, travestir, couvrir, cacher. Anmascresse, coprirsi con abiti di maschera, mascherarsi, personam inducere, se masquer, se travestir.

Anmassè, far mazzi, e dicesi di fiori, o d'erbe, ammazzare, ammazzolare, flores intexere, in manipulos disponere, in fasciculos colligere, faire des bouquets. Per metter insieme, adunare certe

cose, ammassare, congerere, cogere, concervare, amasser, entasser, assembler.

Anmassole , V. Anmassè

nel secondo significato.

Anmastichè, appiccare, unire col mastice, immastricare, mastice jungere, aptare, conglutinare, mastiquer.

Anmatisse, stizzire, incollerirsi, indignari, fremere, irasci, excandoscere, s'irriter,

fremir de rage.

Anmestre, scodellare, diffundere in scutellas, dresser le potage dans les écuelles.

Anmochesse, V. Anbrignesse. An molto, butè an molto, metter in molle, tenere, o metter cosa solida immersa in alcun liquido, immersum aliquid delinere, mettre à tremper.

Annivolesse, dicesi del tempo, quando si oscura, annuvolarsi, offascarsi, innebbiarsi, obscurari, obscubilari, tenebris obduci, s'obscurcir, se troubler.

Anoi, alon, su, via, age, agite, agedum, eja, allons.

Anorfanti, istupidito, stupido, altonito, stupescens, attonitus, étonné, emerveille,

surpris.

Anpac, impaccio, impedimento, briga, ostacolo, impiccio, molestia, cura, impedimentum, embarras, peine, soin, ennui, empêchement, tracas, obstacle, chagrin.

Anpacè, ingombrare, impedire, imbrogliare, impieciare, impacciare, occupare, impedire, turbare, impedimento, fastidio esse, intricare, tenere, occuper, embarras-

55

ser, empêcher, intriguer, imbrouiller. Anpacesse, pigliar eura, o briga, intromettersi, impacciarsi, se interponere, se immiscere alicui negotio, curare aliena, se fourrer, se mêler, se fautiler, s'entremettre, se mêler d'affaires.

Anpachete, antervuje, involtar nel cartoccio, incartocciare, involvere, amicire cucullo, envelopper, empaqueter dans du papier, mettre dans un cornet. Anpachete, per arrestare uno, metterio in prigione, manus injucere, in carcerem detrudere, arrêter,

mettre en prison.

Anpaiè, coprire, guernir di paglia, palca obtegere, instruere, ornare, empailler, garnir de paille. Per avvolgere di paglia... envelopper de paille. Per riempier di paglia... remplir de paille. Anpaiè le cadreghe, coprir le sedie, tesserle con paglia... empailler des chaises.

Anpajolà, donna, che si è levata dal parto, puerpera, l'acconchée, femme, qui est

en couche.

Anpale, uccidere gli uomini col cacciare nella parte posteriore un palo, impalare, stipite infixo necare, empaler.

Anpapetè, impiastricciare, illinere, barbouiller, coller

avec de la pâte.

An parada, in pompa, pomposamente, magnifico, ac splendido apparatu, avec pompe, d'uno manière pompeuse et éclatante.

Anpastà, dicesi aver la boca, la lenga anpastà, cioè intrisa di una saliva spessa, lingua pastosa, hocca impiastriociata, os, vel linguam viscida saliva, et glutinosis sordibas infectam habere, bouche pâtea; avoir la bouche, la langua comme empâtée d'une certaine, salive épaisse.

Anpastè, rimenar la pasta per cuocere pane, gramolare, farinam subigere, farinam depsere, pétrir. Per appiccare insieme con pasta, impastare, conglutinare, coller

avec de la pâte.

Anpatè, o anpatèla, si dice dell'uscir o venir a termine d'una cosa senza scapito, o guadagno, e si dice pur anche del non vincere, e non perdere in giuocando, che dicesi in piemontese fè pata, levarla, o levarne del pari, æquare, coæquare, componere, jouer sans perdre, ni gagner. Per rifarsi di qualche sonerto danno, rimpanucciare, se reficere, se refaire.

Anpatigne, inviluppare con cenci di lino, fasciare, fasciis obducere, ligare vulnera, ordinariamente si dice delle piaghe, ferite, e slogature, e figur. d'ogni cosa, che si vuoi coprire, onde anpatignela, vale accomodarla alla migliog.

maniera possibile

Anpautà, add. d'anpautè, infangato, ammelmato, luta-tus, intulentus, crotté, boneus.

Anpautè, bruttar di fango, infangare, luto inficere, limo obducere, crotter. Anpautesse lordarsi di fango, infangarsi, luto se inficere, se crotter, s'embourber.

Anpeis, ragia di pino, pcce, pegola, pix, poix.

Anpermude, prender in pre-

mutuum sumere, emprunter, demander, recevoir en prêt.

Anpesè, impiastrar di pece, impeciare, impegolare, pica-re, pice oblinire, poisser, enduire, frotter de poix, godronner, enduire de godron.

Anpessi, intirizzito, torpens frigore, engourdi, roide.

Anpestà, add. d'anpestè, appestato, infectus, corruptus, empesté. Per pieno di mal odore, graviter olens, male

olens, empesté.

Anpestè, appiccare la peste, appestare, peste corrumpere, inficere, empester, infecter de peste, de mal contagieux. Per fieramente putire, ammorbare, fœtere, graviter olere, fœtore corrumpere, empester, empuantir, infecter de mauvaise odeur, puer, sentir mauvais.

Anpiche, sospender uno per la gola per dargli la morte, impiccare, suspendere, animam intercludere, laqueo vitam eripere, pendre, attaquer à une potence, au gibet.

Anpionbe, fermar con piombo, impiombare, plumbare, plumbo conglutinare, sceller,

plomber.

Anple, largo, e grande per ogni verso, ampio, amplios, latus, diffusus vastus, ingens, ampie, etendu, vaste, grand, spacieux, large.

Anplēur, ampiezza, larghezza, amplitudo, latitudo, ampleur, grandeur, espace.

An pò, an poch, un poco, alquanto, paullulum, aliquantum, un peu, tant, et si peu. An pò mei, alquanto meglio,

meliuscule, un peu mieux. An pò fort, fortetto, alquanto forte, forticulus, aigrelet, un peu fort, un peu aigre. An pò bianch, bianchetto, bianchiccio, subalbidus, subcandidus, blancâtre. An pò brusch, acidetto, bruschetto, subacidus, aigret, aigrelet. Un pò amer, amaretto, subamarus, un peu amer. An pò sarvai, salvatichetto, subagrestis, subrusticus, un peu sauvage, un peu grossier. An pò brun, brunetto, subaquilus, brunet. An pò neir, nericcio, subniger, noiratre, moricaud. An pò aire, asprigno, lazzetto, subasper, aigrelet. An pò debil, deboluzzo, subdebilis, un peu foible. An pò fosch, an pò scur, nericcio, subfuscus, basané. An pò biond, biondetto, subflavus, un peu blond. blondin. An pò giaun, gialliccio, subluteus, jaunâtre. An pò grev, gravacciuolo, subgravis, un peu lourd, un peu pésant. An pò sfrontà, stacciatello, subimpudens, petit effronté. An pò'n colera, inciprignito, intozzato, ingrugnatetto, subiratus, aigri, un peu faché, dépité, mutiné. An pò secant, fastidiosetto, submorosus, un peu importun, un peu ennuyant. An pò smort, pallidetto, pallidiccio, subpallidus, un peu blême. An pò ross, rossiccio, rossigno, subruber, subrufus, roussâtre, rougeâtre. An pò sporch, sporchetto, sordidulus, subturpis, un peu sale, un peu ordurier. An pò verd, verdognolo, verdiccio, verderognolo, subviridis, verdatre,

An pò d'mala veilia, alquanto di malavoglia, subægre, submoleste, un peu de contre cœur. An pò pì, an pò men, V. Sotsii, environ.

Anpodrè, gettar della polvere sopra checchessia, sparger di polvere, impolverare, pulvere aspergere, pulvere collinere, poudrer, per imbrattar di polvere, pulvere conspurcare, couvrir de poussiere. Anpodresse, incipriarsi con polvere di cipro . . . . se poudrer.

Anpola, sorta di mora rubiconda da far conserve per sorbetti, lampone, rubus idæus,

framboise.

Anprendis, principiante, imprenditore, nuovo nell'arte, che s'imprende a fare, novi-

zio, tyro, apprenti.

Anprendissagi, stato di chi impara un'arte, o tempo, che deve stare ad impararla, tyrocinium, apprentissage, com-

pagnonnage.

An pressa, in fretta, frettolosamente, prospere, festine, maturate, à la hâte, avec précipitation, promptement, en diligence, avec hâte, en hâte, couramment. An pressa, o sot la pressa, in soppressa, sub pressario, en presse. Anprovisator, V. Inprovi-

sator.

Anpugnè, stringer col pugno, impugnare, stringere, distringere, empoigner.

Anpugnè, pigliare una cosa in maniera che la mano la possa stringere con balia, aggavignare, manu, vel pugno comprehendere, complecti, stringere, empoigner, prendre, et serrer avec le poign, avec la main.

Anquartè, ripartire in quattro, dividere in quarti, rinquartare, in quatuor partes dividere, écarteler, mettre en quatre quartiers.

Anquio , V. Ancuso.

Anrabiesse, adirarsi, incollorirsi, stizzare, indignari, irasci, excandescere, furere, debacchari, s'enrager, s'empatienter, entrer en furie, êtro furieux.

Anradisesse, allignare, abbarbicare, radicare, far radice, alleficare, radices agere, crescere, radices figere, prendre racine, s'enraciner.

Anramè, palare con rami le piante di piselli, e simili, palare, pedare, impedare, palare, ramer. Anrame i bigat, far capannucce di frasca, o disporre le frasche attorno ai bachi da seta, acciò facciano i loro bozzoli, ramulos circumponere, entourer des feuillages, faire des petites cabanes de branchage.

Anramura, ramuscelli di ginestra, scope, o di ogni altra sorta di rami fronzuti. che si pongono ai bachi da seta, acciò, salendo su di essi, facciano i-loro bozzoli, frasca, ramulus, feuillage, branchage, broussaille, bruyère.

Anriisne, ridersi di alcuno, farsene besse, ridere, doridere, ludificare, se moquer.

Anrochè, metter il pennecchio sulla rocca, inconocchiare, pensum colo aptare, charger, coiffer, monter une quenouille.

Anrode, uccidere col supplicio della ruota, arrotare, rotæ supplicium infligere, roner.

Anrossè, far mazzi di biancheria, lintea in fasciculos disponere, entasser, mettre en

botte la linge.

Anrovè, attorniare, circumdare, cingere, entourer, ceindre, environner, enfermer. Anrovesse, V. Anbaronesse.

Ansà, in quà, in questa parte, vicino, huc, prope, de ce côté-ci, près, de près, Ansà, c'n là, in quà, in là, dappertutto, ubique, huc, et illuc, quocumque, de çà, et de là, par tout. Ansà, vale anche sino a questo tempo, in quà, usque adhuc, hactenus, jusqu'à présent.

Ansachè, metter nel sacco, insaccare, in saccum condere, in saccum demittere, ensacher. Dicesi anche di chi trotta a cavallo, e vi balla sopra, rinsaccare, quassari,

concuti, être secoué.

Ansari, fioco di voce, roco, raucus, ravus, enroue,

rauque, cassé.

Ansurisse, affiocare, arrocare, raucum fieri, raucitatem, o ravim contrahere, devenir enroué, perdre la voix. Ansarior, fiocaggine, rausitas, ravis, enrouement.

Ansavonè, insaponare, sapone oblinere, savonner. Per far un rammanzo, un lavacapo, objurgare, faire une réprimande, savonner.

Ansegna, dignità militare, alfiere, signifer, enseigne, Per segno, che gli artefici tengono appiccato alle loro bot-

teghe per farle distinguere dalle altre, insegna, signum, enseigne, écriteau.

Ansem, insieme, unitamente, di compagnia, simul, una simul, conjunctim, pariter, ensemble, conjointement, de compagnie, avec.

Ansens, erba medicinale amarissima, assenzio, absyn-

thium, absynthe.

Anserenesse, farsi chiaro, e sereno, e si dice propriamente del cielo, e dell'aria, quando si partono i nugoli, rasserenarsi, disserenat, ad faciem serenam mutatur dies, se remettre au beau, se rendre serein.

Ansignocà, addormentaticcio, mezzo addormentato; grullo, semisopitus, somniculosus, assoupi, engourdi.

Ansignochesse, sonnecchiare, sonnacchiare, dormigliare, dormitare, sommeiller, dormir d'un sommeil léger.

Ansilà, colà, là, in quel luogo, illic, illuc, eo, là.

Ansima, sopra, sovra, su, super, supra, sur, dessus.

Ansin, strumento noto per lo più di ferro adunco, e aguzzo, uncino, rampicone, rampone, uncus, harpago, grampin, harpon, croc, accroe, crochet, agrafe. Fait a ansin, uncinato, adunco, aduncus, crochu, fuit en crochet.

Ansirà, incerato, cera illitus, ceratus. Teila ansirà, incerato, tela cerata, toile cirée.

Ansiré, impiastrare con cetra, incerare, cerare, incerare, cera obducere, cirer, enduire de cire.

Lisisi, qui, costi, costà, in cotesto luogo, hic, huc, ici . en ce lieu-ci.

Anslà, che ha la sella indosso, sellato, ephippio instructus, sellé. Per temperato

coll' acciajo, V. Asslà.

Ansle, metter la sella, sellare, insternere, seller, mettre la selle. Per bollire un pezzo di ferro sopra un pezzo d'acciajo per renderlo tagliente, o più saldo, V. Asslè.

Ansola dla sia, due parti della secchia, che sono due pezzi di ferro forati, in cui è infilato il manico della secchia, molletta, orecchie, ansa, morceaux du fer, où l'on passe l'anse du seau, main, oreilles. Mañi dla sìa, manico della secchia, ansa, anse du seau.

Ansonajesse, V. Anbri-

gnesse.

Ansorghè, trattandosi d'erbe, vale ricoprirle colla terra, ricorcare, terra obruere, provigner. Ansorghè, in m. b. vale fuggirsene, andarsene di nascosto, evadere, abire, s'en aller.

Ansosiesse, V. Anbrignesse. Anspine, serrar, o turare i passi con pruni, imprunare, dumis obstruere, clorre, enfermer de haies, ou de buis- l sons.

Anstivalà ; calzato di stivali, ocreis indutus, calcea-

us, en bottes.

Anstivalesse, metterai gli stivali, ocreas sibi inducere, induere, mettre les bottes soimême. Anstivalesse, dicesi pure di chi camminando nel

esso fango, infangarsi, am+ melmare, luto se inficere, limo obducere calceos, se crotter, s'embourber, crotter les souliers.

Ansu, in su, su, sopra, sursum, supra, dessus, en

haut, sur.

An sul fè del di, sullo spuntar del giorno, diluculo, prima luce, entre chien, et loup. An sul fesse d' la neuit, sul farsi della notte, sub no+ ctem, præcipiti in noctem die, aux approches de la nuit, entre chien et loup.

An su la ponta d' la lenga, in sulla punta della lingua, in primoribus labiis, sur le

bord des levres.

An sul nas, an sul mostas, sul viso, a viso, coram, in oculis, in ore, atque oculis, en face, au nez de quelqu'un.

Ansupesse, dar co' piedi in qualche cosa nel camminare, inciampare, inciampicare, offendere pedem, ad aliquid impingere, offensare, broncher, chopper, trébucher.

Ansupi, addormentaticcio, assopito, semisopitus, somniculosus, assoupi, engourdi.

Ansupisse, addormentarsi leggermente, velar l'occhio, sonnecchiare, dormitare, s'assoupir, fermer l'œil, sommeiler.

Anta, manifattura di legno, che serve per chiudere le finestre, ed impedirne la luce, imposta delle linestre, postes, boisage des fenêtres.

Antaiesse, o antaiesne, intendere alcuna cosa non espressa, a alcun poco accenlango si riempie le scarpe di nata, sottintendere, accorgerBi , subaudire , sentire , prasentire, subodorare, sous-en-

tendre, s'appercevoir.

Antajolesse, l'uscire, che fa il canapo dal canale della girella, ed entrar tra essa, e la cassa della carrucola, incarrucolare, funis ductari ab orbiculo trocleæ excessus, sortir de la poulie, et s'arrêter. Per metter il canapo nella carrucola, incarrucolare, funem trocleæ orbiculo indere, mettre la corde dans la poulie.

Antamnà, add. d'antamnè, agg. a cosa, di cui si è cominciato a farne uso, inchoatus, incceptus, entamé. Antamnà, per agg. a leggiera piaga in qualche parte, ove siasi levata la pelle, scalfitto, calterito, scarificatus, entamé.

Antamnè, cominciar a levar una parte d'una cosa, cominciar a farne uso, togliere un pezzo da cosa intiera, sverginare, aggredi, initium ponere, facere, incipere uti, entamer. Per fare una leggiera piaga, scalfittura, intaccatura . . . entamer, faire une petite déchirure.

Antanesse, nascondersi nella tana, rintanarsi, se in specum abdere, latibulum quærere, oculere, se clapir, se blottir, se tapir, se cacher, se fourrer dans un trou, dans une

caverne.

Antanpè, sotterrar l'erbe per farle bianche, coricare, ricorcare, terra obruere, coucher des plantes, les courir

Antaschè, metter in tasca, intascare, pera condere, in crumena, mettre dans la poche, metaf. ridurre in suo potere, in potestatem redigere. se saisir, s'emparer de quelque chose. Antasche un, butelo ant el sach, metter in sacco, convincere altrui con argomenti in forma, rationibus vincere, convaincre quelqu'un, le mettre en sac.

Antè, avv. di luogo, dova. dove? in qual luogo? ubinam?

quonam? où?

Anterdoà, perplesso, dubbioso, ambiguo, intra due dubius, incertus, hærens, incertain, irrésolu, qui est entre deux, qui est en suspens. Anteressà V. Interessà.

Antergea, piccoli pallini di piombo per caricar l'archibuso, migliarola, pallini, pilulæ plumbeæ, dragée.

Antermes, ciò, che tra l' una cosa, e l'altra è posto per dividere, o scompartire, o distinguere, tramezzo, quod est interpositum, entre-deux, cloison, séparation, division, cloisonage. Per una specie di piccol muro dentro un edifizio, qual dicesi anche stebi tramezzo, assito, palancato, interpositus paries, vel interpositum sepimentum, cloison.

Antermes, ciò; che si mette in tavola dopo l'arrosto, e avanti la frutta, tramezzo, piatti di mezzo, medii convivii fercula, entremets.

Antermesie, tramezzare, interporre, frapporre, interserere, interponere, mettre entre deux, interposer, inserer, mettre parmi. Per /2 un antermes, fare un tramezperam injicere, condere in 20, up assito, parietem, vel

61

un cloison.

Anternasà, mucido, muffato, mucidus, moisi, chanci.

Anternase, pigliar di tanfo, tener di mussa, intansare, mucere, situm ducere, moisir, chancir.

Anternase, si dice de' pannilini, quando si guastano per l'umido, che vi sia rimaso dentro, imporrare, imporrire, marcescere, mucidum fieri,

se pourrir, moisir.

Anterpi, persona, che non ha disinvoltura, che non ha destrezza nell'agire, senza garbo, senza grazia, disacconcio, rozzo, inconcinnus, inelegans, grossier, désagréable, impoli, malotru, maussade, exogriffe, mal-bâti, qui a ni grace, pi politesse.

Antersà, intrecciato, innexus, intextus, contextus, colligatus, tresse, entrelacé, cordelé en tresse. Per fait a

tersa, V.

Antersè, intrecciare, commettere insieme, unire in treccia, innectere, connectere, intexere, colligare, tresser, entrelacer, cordonner en iresse.

Antersegn, o antersegne, descrizione, che si fa della figura d'una persona per farla riconoscere, seguale, contrassegno, ritratto in iscritto di una persona, segno, notizia, nota, signum, indicium, caractère, signalement, marque, note, enseigne, indication, indice, signe.

Antertaie, tagliar all' intorno, circumsecare, circumcidere, découper, entrecouper. Anterian , antratan , antan,

sepimentum interponere, faire [ v. pop., intanto, frattanto, mentre, interea, interim, dum, cependant, en attendant.

> Antertoie, attortigliare, attorcigliare, vincire, involvere, entortiller.

Antertnì, intertenere, intrattenere, detinere, morari, retinere, retardare, amuser, retarder, entretenir. Antertnise, trattenersi, stare a bada, morari, s'amuser. Antertnisse, o tratnisse dal fè na cosa, astenersi, abstinere. sibi temperare, s'abstenir, se priver. Antertnì un a ciance, tener a bada, a trastullo, con parole, tranquillare, verba dare, falsa spe detinere, producere, protrahere, amuser quelqu'un, repaître quelqu'un de vaines espérances.

Antervuie, avvolgere, avviluppare, rinvolgere, involvere, envelopper. Antervuiesse. avviticchiarsi, arroncigliarsi, incartocciarsi, vinciri, necti, implicari, s'entortiller, embrasser. Dicesi pure d'un filo troppo torto, che si raggruppa, avvilupparsi, imbrogliarsi perturbarsi, intricari, se brouiller. Antervuie un, avvolgere, aggirare, infinocchiare alcuno, decipere, circumvenire aliquem, enjoler, tromper, surprendre quelqu'un, donner

de la gabatine.

Antervujesse, anvlupesse, antortiesse, tachesse tut a l'antorn, attaccarsi tenacemente. e convolgersi in quella guisa. che fanno la vite, l'ellera ed altre piante simili, alle cose ove s'appigliano, aggraticciarsi, avvolticehiarsi, av-

vinchiarsi . attortigliarsi . avvolgersi, circumvolvi, s'entortiller, s'attacher comme le

lierre, ec.

Antesich, tisicuzzo, sparuto, segrenna, tisico, tabidus, phthisicus, strigosus, fluet, de peu de mine, et acariatre, étique. Per magro, di poche forze, di poco spirito, debole, scarnato, macer, macilentus, gracilis, maigre, sec, décharné, foible.

Antesna, legnetto diviso per lo lungo in due parti, sulle quali a riscontro si fanno certi segni piccoli per memoria, e riprova di coloro, che danno, e tolgono roba a credenza, tacca, taglia, tessera, taille. Vedi la sua più ampia

descrizione alla parola Taja.

Antestè, parlandosi di albero, V. Scopè a corona. Antestè per dar al capo, stordire, offuscare la mente, obtundere, terere, percellere, menti caliginem offundere, obducere, entêter. Antestesse, intestarsi, mettersi una cosa in capo, ostinarvisi, incaponire, incocciare, incapriccirsi, obfirmare se, o animum obfirmare, obdurare, s'entêter, s'obstiner, se roidir.

Anticaia, cose antiche, anticaglia, antiqua monumenta, rudera, fragmenta, monumens de l'antiquité, pièces

antiques, antiquité.

Anticamra , anticamera , stanza ritirata dietro la camera, penetrale, cabinet. Per quella stanza nelle corti, ch' è avanti la camera del signore, anticamera, proceton, salutatorium cubile, antichambre. I figura corta, e grossa, intoz-

Anticheur, dolore di stomaco accompagnato da nausea, e sfinimento di cuore. anticuore, cardiacus, cardialgie.

Antigonista, ovvero Antagonista, contraddittore, ed emulo nella disputa, antagonista, adversarius, antagoniste, adversarie.

Antipast, antipasto, primum ferculum, caput coena,

entrée.

Antiporta, paravent, usciale, paravento, portiera, diathyrum, paravent, contrevent.

Antiquari, colui, che attende allo studio delle cose antiche, antiquario, antiquitatis studiosus, antiquaire.

Antisichì, in s. n. divenir tisico, intisichire, in phthisim incidere, tabidum fieri, tabescere, tabe consumi, tomber en sécheresse, en phthisie, devenir etique. Antisichì, proprio delle piante, e degli animali, imbozzachire, intristire, non attecchire, incatorzolire, indozzare, corrumpi, depravari, ægre provenire, œgre crescere, tabescere, exarescere, manquer, couler, ne profiter point, en parlant des animaux, qui ne croissent point, se sécher.

Antopesse, dar co' piedi in qualche cosa nel camminare, inciampare, inciampicare, offendere pedem, ad aliquid impingere, offensare, broncher, chopper, trébucher. Per imbrogliarsi, se implicare, se confondre, se troubler, bar-

boter, tracasser. Antossà, add. d'antossè, di zato, crassior, grossi.

AN

Antossesse, divenir tozzo, cioè di figura corta, e grossa, intozzare, crassessere, crassum fieri, grossir, devenir court, et épais.

Antossie, avvelenare, antossicare, attoscare, tossicare, toxicum dare, toxica miscere, veneno inficere, imbuere, veneno, o toxico interimere.

Antrap, antöp, rintoppo, inciampo, offendicolo, impedimentum, offendiculum, obstaculum, heurt, empêchement, obstacle, résistence, metaf. per difficoltà, impaccio, pericolo, offendiculum, danger, obstacle.

Antrapesse, imbatter coi piedi inavvedutamente, inciampare, inciampicare, offendere pedem, broncher, chopper. Per imbrogliarsi, se implicare, se contondre, se troubler.

Antregh, intero, che non gli manca alcuna delle sue parti, integer, perfectus, absolutus, complet. Per tutto di un pezzo, indivisus, nulla ex parte compositus, entier, d'un seul morceau. Caval antregh, cavallo intero, non-castrato, equus cui testiculi non sunt resecti, cheval entier.

Antrenè, cominciare un discorso, sermonem ordiri, exordiri, débuter, commencer quelque discours, quelque

propos.

Antrighesse, V. Anpaciesse. Antrometse, intramettersi, ingerirsi, impacciarsi, se alicui rei immiscere, se ingerere, se in aliquam rem inferre, se intrudere, se interponere, s'ingérer, se mèler de quelque chose, tatillonner. Antruch, urto, offensio, impulsus, per l'azione, con cui il cavallo batte d'un piè contro l'altro, intertrigo, entretaillement.

Antruchesse, parlandosi di cavalli, darsi d'una gamba con l'altra, o d'un piè contro l'altro nel camminare, ferirsi le gambe. . . . s'entretailler, s'entrecouper, se couper.

Ant un bat d'ēui, in un baleno, repente, momento temporis, en un clin d'œil.

Anvair, add. che nereggia, ed è proprio delle frutta, dell' ulive, e dell' uva, quando vengono a maturità, vajo, varius, noirâtre, de couleur pourpre presque noire, d'une noire pourpre.

Anvaire, dicesi dell' uva quando comincia nereggiare, invajare, variare, nigricare, nigrescere, devenir noir, noircir, commencer à tourner, à prendre la couleur noire.

Anvairet, diconsi gli acini dell' uva, quando cominciano a invajare, saracini, acini varrii, le grain du raisin lorsqu' il commence à devenir noir, à tourner.

Anvare, spianare, paregagiare, complanare, coœquare, planer, applanir, appla-

tır, égaler, dresser.

Anulp, viluppo, materie filate, come accia, seta, lana, ravvolte insieme in confuso, complexio, touffe, toupillon. Per rinvolto semplicemente, involucrum, paquet,
metaf. intrigo, confusione,
tricæ, arum, embarras, brouillerie, confusion.

Anvlupe, V. Antervuje

Anverdisse, ritornar verde, rinverdire, virescere, revirescere, reverdir, redevenir vert.

Anvers, la parte contraria alla parte principale, e per lo più si dice di panni, drappi, vesti, e altre cose che hanno due facce, la men bella delle quali sta al dissotto, e dicesi rovescio, o soprapposta, pars adversa, l'envers. Maic al'anvers, quelle maglie fatte a rovescio, che formano la costura delle calze, rovescino, reticulati operis maculæ, inverso ordine factæ, vel textæ.

Anvertoi, V. Anvlup. Anvertojė, V. Anvlupė.

Anvestì, presso de' bottai vale metter su la botte, o la tinozza, o simili, cioè disporre le doghe in modo di ricevere i cerchii, che la deono strignere, imbastire, committere, ferruminare, intendesi, tabulas, lamina .....

Anvestior, sorta di pialla, che serve a fare le scanalature, incorzatojo, runcina striatoria, vel runcina ad strias, aut canaliculos in ligno faciendos, bouvet à rainures, collo stesso nome chiamasi spesso l'altra pialla, colla quale lavoransi i maschi, runcina ad lingulas faciendas, bouvet à languettes.

Anvestior, strumento dei falegnami, runcina dolabra, e ve ne sono di due sorta, cioè: Anvestior masc, incorzatojo maschio, runcina mas ad strias faciendas, qui fait les rainures, Anvestior fumèla, incorzatojo femina, runcina fæmina ad lingulas faciendas, bouvet à languettes.

Anvēlija, tela grossa, o cosa simile, con cui si rinvolgono halle, fardelli, e simili, invoglia, involucrum, integumentum, segestre, serpillière, toile d'emballage, enveloppe.

Anvia, voglia, desiderio. brama, cupiditas, cupido, voluntas, libido, volonté, envie, désire, appetit. Per desiderio ardente nelle donne gravide di qualche cibo, o bevanda particolare, malacia, envie. Dicesi anche a macchia, nascenza, variamento di colore, o altra figura impressa nel corpo tenero dell' uomo dentro l'utero della madre, che rappresenta in qualche modo le cose desiderate. o temute da essa nella gravidanza , e che da alcuni si crede appunto nascere da soverchio appetito di qualche cibo, o bevanda della madre gravida. voglia, nota genitiva, stigma, envie. Fè anvia, far venir voglia, rei alicujus cupiditatem movere, incendere, injicere, faire envie.

Anvia, dicono le donne, che, quando sono incinte, venendo loro voglia di qualche cosa, se în quello stante si toccano colle proprie mani in alcuna parte del corpo, quivi nasca alla creatura un segno simile a quella tal cosa desiderata, e questi segni sono poi da esse chiamati anvie, voglia, notæ genitivæ, cupiditas, desiderium, stigma, envie.

Anviare, v. pleb. avviare, incamminare, incipere, aggredi, commencer, achemi-

camminarsi, mettersi in istrada, viam ingredi, s'acheminer, se mettre en chemin.

Anvina, dicesi il liquore infusovi dentro alquanto di vino, avvinato, vino madidus, vino injectus, liqueur, où on a mêlé du vin. Dicesi anche a drappo, panno, o altro del colore del vin rosso, ad colorem vini rubri, vergens, couleur de gros vin, pompadeur. Dicesi pure di chi ha bevuto molto vino, vino madidus, qui a bu beaucoup, qui est dans les vignes; e di vasi usati al vino, vino infecta, que vinum servarunt, enviné, vas où il y a eu du vin.

Anvirone, circondare, attorniare, circumdare, cingere, ceindre, entourer, clorre, environner, border. Anvirone see, adunarsi, stormeggiare, coire, convenire, s'assembler

convenire, s'assembler.

Anvise, invitare, serrare la vite, fermar colla vite, cochlea claudere, serrer la vis, fermer, clorre avec une vis.

An vista, in presenza, coram, palam, à vue, en présence.

Anvode, dedicare, votare, dicare Deo, vouer, promettre à Dieu. Anvodesse, dedicarsi a Dio per mezzo di voti, caput obligare voto, se vouer, se consacrer à Dieu.

Anvodesse, votare, far voto, votum facere, nuncupare, vovere aliquid, obligare votis caput, sacris se adstringere, vouer, consacrer, promettre par voeu.

Anual, aniversari d' un mort, anniversario, dies anniversarius, obit.

Tom. I.

A offa, a seroceo, a mo, a spese altrui, alienis sumptibus parasitando... Mangè, beive a offa, a speise d'aitri, seroceare, aliena vivere quadra, parasitari, escroquer, écornifler.

A onde, ondà, ondato, a onde, undulatus, ondé, faconné en ondes. A onde, vale anche pendendo, vacillando, a scosse, nutans, ondoyant, flottant.

Apair, agio, comodità, tempo favorevole, opportunità, tempus, facultas, opportunitas, commoditas, otium, aise, commodité, loisir.

Apaire, aver agio, campo, tempo, copiam, facultatem habere, commodum esse, et opportunum, per tempus licere, avoir du loisir, avoir du temps, avoir la commodité, le temps de faire queique chose.

Apanagi, corredo, assegliamento, patrimonio, appannaggio, reditus, attributio, patrimonium, apanage.

A pansa mola, boccone, pronus, le ventre à terre.

Aparèc, preparazione, apparecchio, apparatus, præparatio, apprèt, préparatif, préparation, appareil, disposition, arrangement.

Apartament, appartamento aggregato di più stanze, diæ-ta, pars domus, appartement.

A partia, accomandita di bestiame, che si da altrui, che il custodisca a mezzo guadagno, e mezza perdita, socio, societas, cheptel, cheiptel, bail à cheptel.

Apasiè, appacciare, sedare, quetare, pacificare, placare,

B

appaiser, adoucir, calmer, pacifier. Apasiesse, appacciarsi, sedari, se concilier, s'appaiser, s'adoucir, se calmer.

A paticole, V. A baticole.

A pè d' pola, m. b., a capello, per l'appunto, ottimamente, apte, ad unguem, ad amussim, egregie, præclare, optime, fort bien, parfaitement, exactement.

A pè giont, a piè pari, junctis pedibus, de pair, de

piveau, à plombe.

A peil, a pelo, appunto, ad amussim, ad unguem, à point, précisément. Ande a peil, confarsi al gusto, arridere, placere, aller à souhait,

être au gré.

A pendi, a fusone, a bizzeffe, a josa, copiosamente, abbondevolmente, abunde, copiose, satis, superque, cumulate, largiter, cumulatissime, abondamment, copieusement, suffisamment, en abondance, à foison, amplement, largement.

Apia, piòla, strumento di ferro tagliente con manico di legno, che serve per tagliare, e fendere legno, ed altre cose, scure, accetta, securis, hache, coignée. Apiot, V.

Piolet.

A pionb, a livel, a perpendicolo, perpendicolarmente, ad perpendiculum, ad lineam, ad pares angulos, à

plomb.

Apis, o lapis, o craion, matita, amatita, hæmatites, crayon, plombagine; il rosso si chiama féret. Per istrumento piccolo fatto a guisa di penna

conciliare, sedare, pacare, 1 da scrivere, in cui vi si metto la matita per uso del disegnare, matitatojo, homatitis theca, porte-crayon.

> A placebo, a bell'agio, con comodita, pedetentim, commodément, à son aise, à sa commodité, sans se presser.

> A plata cotura, senza misura, senza discrezione, senza riguardo, abbondevolmente, aflatto, totalmente, intieramente, immoderate, effuse, inconsulto, prorsus, penitus, cumulate, sans retenue, étourdiment, demesurement, toutà-fait, en abondance, à foison, à plate couture.

A poch a poch, a poco, a poco, sensim, gradatim, peu-

à-peu, pied-à-pied.

Apoente, spessada, soldato, che ha maggior paga degli altri, e che fa le veci del caporale, miles, cui majus stipendium assignatum est, appointé.

A pof, V. A ghēūba.

Apontament, accordo, convenzione, o risoluzione presa fra più persone, appuntamento, pactio, conventio, accord, convention. Desse l'apontament, restar d'accordo, convenire, être d'accord, d'intelligence, de concert.

A pontin, con tutta esattezza, accuratissime, diligentissime, de point en point, à point nommé, précisément.

A posta, a bela posta, contrario d' an fali, a bella posta, consulto, dedita opera, exprès, à dessein, de dessein prémédité.

Aprèi, ponga, strumento di legno, che si mette al buco,

Q

che trovasi al fondo delle botti per estrarne il vino, e sotto questo nome vien compresa la cana, ed il picul, V. Aprèi, o ponga dicesi anche la stessa cana senza il picul, chiave, o cannella, fistula, epistomium, cannelle.

Apress a poch, quasi, in circa, propemodum, penc, fere, à peu près, tant plus,

que moins.

A prima böta, di primo tratto, primum, subito, d'abord.

A prima gionta, a prima giunta, illico, mox, d'abord. Per in principio, per la prima cosa, in primis, initio, primum, premièrement, avant tout.

A prima vista, al prima aspetto, a prima vista, prima specie, prima facie, du premier abord, d'abord.

A proporsion, a proporzione, pro rata parte, præ, sur le pied de, a l'avenant.

A proposit, a proposito, ad rem, apposite, a propos,

à point, justement.

Aqua, o eva, elemento freddo, e liquido, acqua, aqua, unda, lympha fons, eau. Aqua per pioggia, imber, aqua, pluie, eau. Per orina, urina, urine, eau.

Aqua benedeta, acqua benedetta, aqua lustratis, eau bénite. Aqua bianca, bevanda d'acqua, e farina, che si da ai cavalli, beverone, puls, pâtée. Aquavita, acquavita, aqua ex vino distillata, brandevin, eau-de-vie. Aqua stagnant, aqua morta, ferma, acqua ferma, aqua reses, stagnum, eau dormante.

Aqua-fort, sorta d'acqua. che si fa con sali, e simili materie acri ad effetto di partir metalli, o simili altre operazioni, acqua forte, aqua acris, eau forte, eau stygienne. Aqua cheŭita, decozione. decoctio, decoctum, décoction. Aqua d'argiña, acqua della Regina, aqua Reginæ, eau de la Reine d'Hongrie. Aqua panà, acqua battuta con pane . . . . eau panée. Aqua passà s' le rape, acqua passata per le vinacce, vinello, vinum acinaceum, posca, vinum fæcatum, piquette. Piste l'aqua ant' el morte, pestar l'acqua nel mortajo, affaticarsi inutilmente, incassum laborare. battre l'eau. Fè un pertus ant l'aqua, lo stesso che pistè l'aqua ant el morte, V. Essè tut ant' un aqua, esser tutto in acqua, sudore diffluere. madere, être tout mouillé de sueur. Fè d'aqua, orinare, meiere, mingere, urinam reddere, uriner, lâcher de l'eau. Savei d'aqua, esser insipido, non aver sapore, insuavitatem, insalsitatem redolere, être insipide. A fior d'aqua, a fior d'acqua, aque innatans, à fleur d'eau. Esse giù dl' aqua, esser in malvagio stato, in rovina, perditum esse, inopia pressum esse, perire, pessum. ruere, être à la besace, être ruiné.

A qualonque pressi, a qualonque cost, a qualunque prezzo, quocumque pretio, quaqua ratione, quoquo modo, à quelque prix que ce soit.

Aquatesse, o aquacesse, chinarsi a terra il più basso

che l'uom può per non esser visto, acquattarsi, se se deprimere, conquiniscere, se tapir, se baisser.

A quatr' aguce, attilatamente . eleganter , venuste , avec une grande proprété, tiré

a quatre cpingies.

A quatr' eu, a quattr' occhi, da solo a solo, remotis arbitris, à têle-à-têle, cap-à-

A quatr fil, V. A doi fil, A quatr ganbe, colle mani per terra, carpone, reptando,

a quatre pattes.

Aquavitar, venditor d'acquavite, acquavitajo v. dell' uso .... vendeur de l'eau de vie, limonadier.

Aqueta, acquerello, lora,

lorea, piquette.

Aquila, il più forte, e 'l maggiore di tutti gli uccelli Gi rapina, aquila, aquila,

aigle.

Aquilegia, sorta di pianta, che coltivasi ne giardini per la bellezza dei di lei fiori, aquilegia, vel aquilina, ancolie.

Aquilin, agg. a naso, nasus aduncus, nez aquilin.

Arabesch, fregj di fogliami, fiori, e cartocci, rabesco, opus arabicum, ornatus arabicus, ornemens arabesques.

Arabich , lambicco , fornicula, clibanus ad stillandum,

alambic.

A rablon, strisciandosi per terra, come fa la serpe, re-L'ando, en rampant. Per a gatagnau, a quatr ganbe V. vale anche rasente terra, per terra, juxta humum, humi, terre à terre. Ande, o esse bien près du nez.

a rablon, a toch, esser in rovina, pessum ire, perditum esse, être à la besace, être ruiné.

Aragn, vernicello noto. che fabbrica la tela, e la distende a guisa di ragna, ragnatelo, ragno, aranea, araneola, araignée. Per tela di ragno, tela aranca, toile d'arai-

Aram, spezie di metallo di color rosso, rame, as, o as cyprium, cuivre. Sosì sa d'aram in m. b., questa cosa sa di rame, per dire, che costa assai, pluris valet, ceci a été

bien poivré.

Aranba, da vicino, prope, juxta, proxime, près, de près, auprès.

Aranbà, avvicinato, admotus, adreptus, approché.

Aranbesse, avvicinarsi, accostarsi, appropinguare, accedere, adventare, s'approcher. Aranbesse a la muraja, aggrapparsi al muro, accostarsegli, adrepere, s'accrocher.

Aranda, o arand, da vicino, prope, près, de près. Arand arand, apeña, a mala peña, per l'appunto, rasente, ben accosto, proxime, juxta, a peine, précisément, tout

proche.

Arand, aranda, da vicino, prope, près. Arand, rasente, juxta, tout proche. La pera j' è passaje arand al nas, la pietra gettata gli passò ben accosto, rasente al naso, projectus lapis nasum homini rasit, cominus accessit ad nares, un coup de pierre lui a passé

Arange, dar sesto, ordi-1 mare, accomodare, aggiustare, racconciare, raccozzare, assettare, disporre, allogare, collocare in un cert' ordine, disponere, in ordinem digerere, struere, aptare, accommodare, collocare, reficere, reconcinare, ranger, ajuster, arranger, placer, disposer, rapiecer, rassembler. Arangesse, abbigliarsi, se ornare, se disponere, se orner, se parer. Arangesse a la muraja, strignersi al muro, ricantucciarsi, in latera abscedere, s'acculer, se ranger contre une muraille pour n'être pas pris par derrière.

A rason de tant per sent, a ragguaglio, a ragione di tanto per cento, pro ratione,

sur le pied de.

A rata, a proporzione, præ, pro ratione, à proportion, à

quote-part.

Arbarela, vaso piccolo di terra, o di vetro, alberello, vasculum, petite phiole, petit vase.

Arbas, V. Ribas.

Arbassè, rabbassare, di nuovo abbassare, minuere, iterum deprimere, rabaisser, mettre plus bas, abaisser de nouveau.

Arbate, ribattere, ribadire, repercutere, refrapper. Arbate le rason, confutare le ragioni, riprovarle, ribatterle, refellere, refutare, dilucre, réfuter, repousser, détruire les raisons. Arbate i ciòv, ritorcere la punta del chiodo, e ribatterla verso il suo capo, e nella materia confitta, acciocchè non possa atteniare,

e stringa più forte, ribadire, retorquere, repercutere, river, rabattre la pointe d'un clou-Arbate i ciòv fig. rispondere alle rime, iisdem numeris respondere, river les clous à quelqu'un, lui répondre ouvertement, reprimer son insolence.

Arbęcinesse, rinfronzirsi, abbellirsi, raffazzonarsi, aggiustarsi la persona, il rassettarsi, e l'azzimarsi delle donne, se se exornare, se parer, s'ajuster, s'atinter, s'orner.

Arbi, arnese quadrilungo, che serve all'estrazion del vino da' tini, tinozza, labrum, cuve. Per quel vaso quadrilungo da acqua per cavalli, porci, polli, e simili, truogo, truogolo, aquarium, auge.

Arbonb, strun, suono, che resta dopo qualche romore, rimbombamento, bombus, murmur, fremitus, bruit.

Arbonbe, far rimbombo, risuonare, rimbombare, re-boare, bombum edere, reten-

tir, résonner.

Arborista, colui, che vende l'erbe medicinali, erbajuolo, herbarum venditor, herboriste. Per colui, che va cercando, e cavando diverse erbe per luoghi selvaggi, erbolajo, herbarius, herboriste.

Arbra, o albra, pioppo nero, populus nigra, peuplier

noir.

Arbricò, o arbricoch, albercocco albero, malus armeniaca, abricotier. Per il frutto atbicocca, malum armeniacum, abricot.

Arbrochè, rispondere fortemente, ed apertamente sa emalche cosa, che alcuno abbia detto mal a proposito, rintuzzare gli altrui detti, reprimere i detti mordaci, rimbeccare, ribadire il chiodo, verbum verbo respondere, se rebequer, répondre ouvertement, river les clous à quelqu'un.

Arbron, pioppo bianco, gattero, o gattice, populus

alba, peuplier blanc.

Arbruschisse, V. Anbru-schisse.

Arbrufe, riprendere uno con minaccie, spaventarlo con asprezza di parole, rabbuffare, objurgare, minari, réprimander, ravander, faire une bonne mercuriale.

Arbrusè, dicesi di quel cuociore, che si sente nell'esofago, e rel ventricolo, cagionato per lo più da indigestione, V. Brusacēūr.

Arbufe, ributtare, rejicere, repellere, propulsare, rebuter,

rejeter.

Arbui, ribollire, fervere, rebouillir. Per guastarsi, corrumpi, se rechauser, s'altérer, se gâter.

Arbit, nuovo germoglio, pollone, sprocco, surculus, germen, soboles, rejet, reje-

ton , surgeon.

Arbit, sproceo, sbroceo, broceo, stecco, fuscello, vermena, pollone, rampollo, e propriamente si dice quello, che rimette dal bosco tagliato, germen, surculus, scion, rejeton.

Arbutè, arvnì, arvoltè, dicesi di alcuni cibi, nauseare, svogliare, ristuccare, satietatem, vel stomachuni movere,

revenir, dégoûter, faire bondir le cœur. Per rispingere,
rintuzzare, cacciare, ributtare, rejicere, repellere, rebuter, rejèter. Per sorger di
nuovo, che fanno le cose vegetabili, come erbe, denti ec.,
rimettere, renasci, regerminare, repullulascere, repousser, rejeter. Arbutesse, o esse
arbutà, ributtarsi, animum
revocare, a proposito revocari,
se dégoûter. Arbutè dicesi d'arma da fuoco, rispingere, retradere, repousser.

Arbutone, risospingere, repellere, retrudere, propulsare, rebuter, repousser, heurter.

Arcà, piegato a guisa d'arco, inarcato, curvo, inarcocchiato, curvus, incurvus, arqué.

Arcal, diminuzione di prezzo, o di valore, calo, diminutio, rabais, amendement. Per diffalco nella quantità, o nella qualità, tara, diminutio, decessio, tare, brut, dechet.

Arealè, ridurre al giusto prezzo, diminuire, tarare,

diminuere, rabattre.

Arcapité, ricapito, indirizzo, avviamento, spaccio, de
arcapit a una litera, epistolam ad eum, cui inscribitur,
curare præferendam, adresse,
débit. Dè arcapit per finire,
absolvere, conficere, finir,
conclure, expédier.

Arcapite, indirizzare al suo luogo, consegnare, o far pervenire alcuna cosa in mano di chi la debba avere, dar ricapito, aliquo praferendum curare, adresser, faire parvenir une chose a son adresse. Arcapite na fia, maritar una

donzella, nuptui collocare puellam, marier une pucelle.

Arcaplè, rimetter il vino veccino nei tini con uva nuova, rincapellare, recens vinum veteri infundere, remettre le vin vieux dans la cuve avec des raisins. Arcaplè dicesi talora del ritornare le infermitadi, rincappellare, fieri novam febris, vel morbi accessionem, retomber malade.

Arcarché, ricalcare, recalcare, proterere, refouler.

Arcaschè, ricadere, relabi, retomber. Per ricader nel male, riammalarsi, dopo d'esser guarito, ricadere, in morbum recidere, de integro in morbum incidere, retomber, être attaqué de nouveau d'une maladie.

Arcass, rimessa della palla, si dice il rimandarla, o il ripercuoterla, dopo che le ha dato l'avversario, pilæ repulsio, vel remissio, envoi, repercussion de la balle.

Arcassè, riperenotere, ribattere indietro, e comunemente si dice della palla, rimbeccare, rimettere, repereutere pilam, repousser, renvoyer la balle.

Arcate, ricomprare, redi-

Arcausse, metter attorno ad una cosa o terra, o altro per fortificarla, o difenderla, acciocche si sostenga, e stia salda, e per lo più si dice delle piante, rincalzare, aggerere, fulcire, munire, rechausser. Arcausse la melia, rincalzare la saggina, o meliga, fulcire millium Indicum, rechausser le ble de Turquie, le ble d'Inde, le mais.

Arcè, arciere, e comunemente quegli, che arresta i disertori, lictor, archer.

Arcede, richiedere, postulare, petere, flagitare, requérir, prier de quelque chose.

Arcesta, richiesta, postulatum, petitio, requête, demande.

Arcesta, o Ricesta, si dice delle cose, che sono in credito, o sono desiderate, o ricercate con avidità. Avèi d'l' arcesta, aver richiesta, magni haberi, æstimari, cupide quæri, avoir du débit, on du crédit, être en vogue, ètre recherché, demandé.

Arch, arcale, volta, o arco di porta, arcus, arc, cintre. Per quel segno arcato di più colori, che in tempo di pioggia apparisce nell'aria rincontro al sole, arcobaleno, iride, arco celeste, iris, arcen-ciel, iris.

Archera, apertura, d'onde si tirano colpi di fucile, archibusiera, ballistarium, barbacane.

Archet, strumento, con cui si suona il violino, plettro, archetto, plectrum, archet. Per certa spranghetta di ferro immanicata, alle cui estremita è fermata una corda di minugia, con cui si fa girare la saetta del trapano, archetto.

Archibus, arcobugio, fucile, bullista ignea, arquebuse, fusil. Archibus da tavolas, arquebuse battière.

Archibuse, fusilie, far passar per l'armi, militari morti, vel supplicio subjicere, fusiller.

Archinchesse V. Arbecinesse.

Archinohesse, dicesi di persona già vecchia, che si abbiglia più di quello, che alla sua eta conviensi, ornarsi con affettazione, seneclum corpus colere, ornare, se requinquer, s'ajuster, se parer dans sa vieillesse, plus qu'il ne convient à son âge.

Architet, architetto, archi-

tectus, architecte.

Archivista, archivista. archiviste.

Arciam, uccello, che si tiene in gabbia per allettar gli altri a scendere per esser presi nella rete, canterella, avis illex, chanterelle. Per arcesta V.

Arciàm da quaje, V. Qua-

jareul.

Arciöch, l'ultimo segno, che si dà colla campana per le sagre funzioni . . . .

Arciochè, dar l'ultimo segno colle campane per le sa-

gre funzioni . . . . .

Arcius, rinchiuso, inclusus, conclusus, resserré, renfermé.

Arclute, se d' le arcrue, reclutare, militum supplementum habere, recruter.

Arcolt, rendita della terra, ricolta, frutto, rendita, messe , vendemma , perceptio frugum, messis, récolte, dépouillé des biens de la terre. Arcolt del gran, melia ec., ricolta delle biade ... moisson.

Arcomande, pregare altrui, che voglia aver a cuore, e proteggere quello, che tu gli proponi, raccomandare, dare in protezione, in cura, in custodia, commendare, recommander, prier d'être sa- scribere, copier.

vorable, d'avoir attention à ... d'avoir soin de . . . . charger. sofliciter, faire des instances. Arcomande l'anima, far la raccomandazione dell'anima. morientis animam Deo commendure, suprema morienti officia persolvere, recommander l'aine. assister un moribond, faire la recommandation de l'ame. Arcomandesse, implorar l'altrui protezione, raccomandarsi, se alicujus fidei, tutelæ committere, se recommander à quelqu'un, reclamer, implorer son secours, sa protection. Arcomandesse a tuit i Sant, o a Dio, e ai Sant, raccomandarsi a tutt' i Santi, o a Dio, e ai Santi, votis onerare calum, se vouer à tous les Saints.

Arcon, cassone, magna ar-

ca, caisson.

Arconösse, riconoscere, raffigurare uno ai lineamenti della faccia, agnoscere, dignoscere, remettre une personne. Arconösse un vale mostrarsi grato della fatica, o dell'opera sua con qualche premio, riconoscer uno, præmia alicui rependere, aliquem remunerari, récompenser, avoir de la gratitude. Arconösse i dnè, riscontrare la moneta, pecuniam iterum numerare, recompter l'argent, pour voir si l'on a son compte; in senso neutro pass. vale ravvedersi degli errori, pentirsi, resipiscere, s'en repentir.

Arconte i dne . V. Arco-

nösse i dnè.

Arcopie, ricopiare, copiar di nuovo, ed anche copiare semplicemente, describere, ex-

AR

Arcorde, ridurre in memoria, ricordare, in memoriam alicujus redigere, remémorer, faire ressouvenir. Arcordesse, sovvenirsi, ricordarsi, meminisse, recordari, se recorder, se souvenir.

Arcore, ricorrere, confugere, perfugere, se recipere, reclamer, implorer l'aide, la protection de quelqu'un. Arcore i dnè. V. Arconösse i

dnè.

Arcova, o alcova, alcovo, luogo separato in una stanza separato i dal rimanente con pilastri, cornici, o altro a uso di riporvi un letto .... alcove.

Arcrita, soldato di fresco arrolato, recluta, miles adscriptivus, recrue, soldat, qu'

on recrute.

Arcuìi, raccogliere, radunare, recolligere, congregare, excerpere, congerere, coacervare, ramasser, entasser, rassembler, réunir. Arcuìi, si dice quando è seminata la terra, la rimboccano sopra i semi con l'aratro, o con la zappa, o col rastrello, rimboccare, obvolvere, renverser.

Arculada, il dar indietro della soldatesca, rinculata, regressus, retrocessus, reculement, reculade, term. milit.

retraite.

Arculè, in s. att. trarre addietro, allontanare, scosta-re, removere, retrahere, reculer. Arculesse, rinculare, rindietreggiare, arretrarsi, farsi, o tirarsi indietro senza voltarsi, retrogredi, recedere, retrocedere, reculer, aller en arrière, lacher le pied.

Arcurvi, ricoprire, contegere, cooperire, recouvrir. Per acconciare i tetti.... couvrir, e l'artefice che fa tal lavoro, dicesi conciatetti, scandularius, couvreur.

Ardi com un siolöt, vispo, vivace, allegro, acer, vividus, alacer, hilaris, vif,

prompt, vigoureux.

Ardion, bogiarin, ferro appuntato della fibbia, ardiglione, fibulo acus, ardillon.

Ardobia, arvertia, si dice quella parte del lenzuolo, che si rimbocca sopra le coperte, rimboccatura, inversio, rebord.

Ardobiè, addoppiare, raddoppiare, crescere, duplicare, geminare, multiplicare, augere, redoubler, renforcer,

augmenter.

Ardris, ciadel, sesto, ordine, modus, ordo, mensura, ordo, règle, justesse. Dè ardris, V. Ardrissè. Desse ardriss, andarsene, partirsi, abire, profisci, s'en aller.

Ardrisse, dar sesto, ordinare, metter a suo luogo le cose, e come si conviene, accomodare, disponere apte, in ordinem redigere, ordonner, arranger, disposer, mettre en ordre.

Ardrissesse, acconciarsi, rassettarsi, se se exornare, se comere, se parer, s'ajuster.

Arenà, sospeso, ambiguo, intradue, suspensus, dubius, anceps, qui est en suspens irresolu.

Arengh, specie di pesce non molto grosso, che si pesca nell'Oceano Germanico, Britannico, d'Ibernia, di Norvegia, di Danimarca, e viene a noi secco, insalato, ed affumato; aringa, harengus, hareng. Per quei tocchi di campana, che si danno quando si dee condurre al patibolo, o a subire qualche pena un malfattore....

Arçsea, fili, o spine delle biade nella spica, resta, arista, barbes d'épi. Per quell'osso del pesce dal capo alla coda, resta, spina, lisca, spina, épine, arêté de poisson. Arçsea, anciova, stransi, maire com'un cióv, baston vesti, dicesi per ingiuria a persona sparuta, non atta ad ingrassare, di complessione adusta, e gracile, e di non buon colore, segaligno, segrenna, macer, junceus, sec, élance, grêle, de peu de mine, maigre.

Arest, presura, arresto, prehensio, captura, prise, ca-

pture.

Aret, agg. a luogo, erto, ripido, acclivis, ardaus, roi-

de, droit, escarpé.

Aretrà, frutti, o interessi decorsi, e non pagati al dovuto tempo . . . arretrato, reliqua, arrerages.

Arfaita, compensamento in una permuta, in una divisione... rifatta, compen-

satio, retour.

Arfè, vilare, reficere, reparare, refaire. Arfè i dani, risarcire le perdite, reparare, resarcire damna, dédommager, réparer une perte, compenser. Arfè 'l let, rassettar il letto, rursum lectum sternere, faire le lit.

Arfesse, ripigliare le for- froidir, se ralentir. Arfreize, riaversi, tornar in vigo- desse, e meglio anfreidesse V.

re, rimettersi in vigore, rifarsi, rinfrancarsi, se recolligere, se reficere, vires resumere, se recolligere a longa valitudine, se refaire, se
rétablir, reprendre ses forces:
Arfesse, parlandosi di giuoco
vale rivincer quello, che si
era perduto, riscattarsi, quod
amiseris in ludo reparare, vicem in ludo rependere, se racquitter, regagner ce, qu'ou
avait perdu.

Arfile, dicono i santi, e i calzolaj, il pareggiare colle forbici, o col coltello i loro lavori, rafilare, extrema rescere, rogner. Arfile ne sgiaf, un sgiaflon, detto per lo più per ischerzo, dare uno schiaffo, girare un mostacchione, colaphum impingere, lacher

un soufflet.

Arfilura, quel che si leva nel raffilare, raffilatura, resegmi

na , rognure.

Arfisie, ristorare, ricreadre, ridonare lo spirito, rere, ridonare lo spirito, recreare, reficere, vires adjicere, consolari, refovere; sublevare, recréer, conforter.
Arfisiesse, riprendere gli spiriti, ricrearsi, se reficere, o
recréare, vires sumere, recipere, reprendre viguear, se
recréer.

Arfrange, ripercuotere ;

frapper.

Arfreide, raffreddare, refrigerare, refroidir. Arfreidesse, diverir lento, scemar il fervore nell operazione, o nell'affetto, anneghittire, defervescere, refrigescere, se refroidir, se ralentir. Arfreidesse, e meglio anfreidesse V.

Arfresche, rinfrescare, far fresco quello, che è caldo, refrigerare, rafraichir, rendre frais. Per ricreare, ristorare, recreare, reficere, recréer, contorter. Per rinnovare, rinnovellare, rinfondere, instaurare, renovare, renouveller, rafraichir. Arfreschesse, rinfrescarsi, vires resumere, se reficere, se recréer, se rafraîchir.

Arfude, rifiutare, ricusare, non volere, recusare, respuere, repudiare, detrectare, refuser, rebuter, rejeter.

Argalisia, regolizia, gly-

cyrrhiza, réglisse.

Argano, strumento da tirar pesi, che si muove in giro per forza di lieve, argano, ergata, vindas, cabestan, guindeau, virevaud. E' anche quello, di cui si servono gli architetti per tirar in alto grosse pietre, travi, e simili . . . . grue. Ai va j'argani, dicesi di chi fa qualche cosa di malavoglia, quasi tirato coll' argano . . . . faire quelque chose de mauvaise grace.

Argaucè, o argaucesse la vesta, accincignare la veste, diffluentem vestem colligere, trousser ses habits. Argaucesse, per tirarsi su i panni dalle braceia, sbracciarsi, brachia nudare, retrousser, trousser ses manches. Argaucè i sign, aggrotare le ciglia, supercilium contrahere, froncer les sourcils. Argauce i barbis, increspare la fronte, frontem caperare, vultum contrahere, grincer les dents, se refrogner, froncer ies sourcels.

Argent, metallo bianco il più perfetto, il più prezioso dopo l'oro, argento, argentum, argent. Argent bas, d' bassa lega, argento basso, di bassa condizione, argentum venæ secundæ, bas argent, argent de bas aloi. Argent viv, argento vivo, sorta di metallo così chiamato, perchè essendo liquido scorre, e spargesi come l'acqua, argentum vivum, hydrargyrum, vif argent, mercure, sublimé. Avei l'argent vif adös, aver l'argento vivo addosso, non potere star fermo, consistere non posse, être toujours en mouvement, ne pouvoir rester tranquille.

Argentaria, quantità d'argento lavorato, purchè non sia in moneta, ma in vasellamento, o simili, argenteria, argentum, argentea vasa, argentum factum, argenterie, vaisselle, et autres meu-

bles d'argent.

Argente, operajo, e mercante, che fa, e che vende vasellami d'oro, e d'argento, e tutti gli altri utensili della medesima materia, argentiere, argentajo, orefice, orafo, faber argentarius, argentifex, aurifex, orfévre.

Argente verbo, coprir cheechessia con foglia d'argento. inargentare, argento aliquid obducere, argenteum colorem alicui rei inducere, argenter, couvrir de feuilles d'argent.

Arghēui, orgoglio, arroguntia, insolentia, superbia, orgueil, fierté.

Argioissansa , allegrezza , festa, gioja, allegria, baldoria, lætitice, gaucium, plans sus, jubilum, rejouissance, guieté, démonstration de joie.

Argionse, ricongiungere, addere, adjicere, conjungere, ajouter, joindre. Per arrivar uno nel camminargli, e corrergli dietro, raggiungere, assequi, consequi, attingere, pervenire, rattraper, rattem-

dre, rejoindre.

Argiovnì in s. att., rinnovare, ridur giovane, ringiovanire, renovare, instaurare, rajeunir, rendre la jeunesse; in s. n. ritornar giovane, rinnovellarsi, repubèscere, redintegrari, rajeunir, redevenir jeune. Argiovnì per simil. si dice di varie cose, che hanno una spezie di vita, e per lo più delle piante tanto all' attivo, che al neutro, rinverdire, rifiorire, rinverzire, rinvigorire, rinnovellarsi, rifarsi, revirescere, rajeunir.

Argiresse, ingegnarsi, industriarsi, affaticarsi coll' ingegno, e coll' arte, studere, conari, intendere aciem ingenii, s'industrier, tacher, s'ingenier, s'etudier, faire tous

ses efforts.

Argonfiè, V. Angorghesse. Argorghè, il rigonfiare delle acque, ringorgare, intumescere, regonfler, regorger, déborder.

Argrignà, rannicchiato, raggricchiato, contractus, con-

tracté, ridé, froncé.

Argrignè i dent, digrignare i denti, ringhiare, frendere, ringi, grincer les dents.

Aria, uno de' quattro elementi, aria, aer, spiritus, æther, coelum, aura, air. Per aspetto, facies, species, vultus, oris habitus, forma, air. mine. Avei una bel aria, esser vistoso, aspectu, visu decorum, jucundum esse, avoir bon air, l'air agréable, un grand air. Dè an pò d' aria a un, render aria, somigliare ad alcuno, ad alicujus similitudinem accedere, ore, et habitu similem esse alicui, aliquem ore referre, ressembler un peu à quelqu'un. Vede, o conosse na cosa a l'aria. o per aria, o an aria, cioè vedersene vicino l'effetto, a s' ved la guëra an aria, vedesi la guerra nell'aria, o per l'aria, bellum imminet, impendere prospicitur, suivant les apparences nous sommes menacés de guerre. Parlè an aria, favellar in aria, inaniter loqui, parler en l'air, sans fondement. Fondesse an aria, fondarsi in aria, vanis, et fallacibus rebus, vagis rumoribus, et sine auctore fidere. fonder des desseins en l'air. se fonder sur des paroles en l'air. Cosa an aria, cosa in aria, res vana, fallax, nullius spei, c'est une chose en l'air, sans effet, sans fondement. Fè d' castei an aria , far castelli in aria, inania, o difficillima meditari, bâtir des châteaux en l'air, faire des châteaux en Espagne. Antende per aria, a mesa boca, per discresion, capir per aria, intender velocemente, subito comprehendere, percipere, entendre à demi mot. Aria per canzonetta, per musica, arietta, cantiuncula, carmen, canticum, ariette. Aria obligà, term. musicale, aria, in cui

il cantante dee seguire l'istrumento, aria obbligata . . . . air obligé, récitatif obligé.

A rincontr, in faccia, dirimpetto, contra, ex adverso, à vis-à-vis. Per all' incontro, obviam, au-devant, à la rencontre.

Arios, propriamente dicesi d'abitazione atta a ricevere molt' aria, e molto lume, arioso, perflabilis, perlucidus, illustris, apricus, aéré, qui a bien du jour, éclairé.

Aris, la scorza spinosa della castagna, riccio, cortex castanearum echinatus, bourse épineuse de châtaignes. Aris porchin, animal noto, detto così dalle spine ch'egli ha per tutto il dorso, col muso simile a quello del porco, riccio spinoso, erinaceus, hérisson. Aris, add. ricciuto, che ha i capelli ricciuti, cirratus, crispatus.

A risigh, a rischio, a ripentaglio, periculo, in discrimen, à l'hasard, à risque. A risigh, e pericol, a rischio, e ventura, casu, forte, fortuna, à risque, péril et fortune, à tout hasard, hasard

à la blanque.

A rispet, a paragone, a rispetto, in comparazione, præ, en comparaison, en égard, en respect, comparativement.

Arissè, arricciare, arissè un rochet, i manighin, feie le pieghe, accrespare, contrahere, crispare, crèper, froncer. Arissè i cavèi, arricciar i capelli, calamistro inurere, friser, crêper. Arissè na muraia, arricciar il muro, dar-l'eo governo in Francia, ari-

gli la prima crosta rozza, crustam inducere, recrepir, enduire de chaux. Arissè'l muso, 'l nas, fè d' smorfie, fè d'rupie, arricciar il muso, il naso, increspare la fronte, naso suspendere, frontem contrahere, vultum ducere, frontem caperare, faire le cul de poule, faire la moue, froncer les sourcils. Arissè la coa, arroncigliare la coda, si dice del porco, o di altri animali quando la ritorcono, caudam retorquere, recourber, replier. Arissesse, arroncigliarsi, ripiegarsi in tortuosi giri, parlandosi de' rettili, in gyrum complicari, se replier, se recourber, se tortiller. Arisesse, dicesi di stoffe, incresparsi, contrahi, crispari, se gripper. Arisesse, dicesi anche delle foglie della piante seccate dal sole, e della pergamena accostata troppo al fuoco, rannicchiarsi, raggricchiarsi, arroncigliarsi, contrahi, crispari, se ratatiner. se cossiner, se recoquiller.

Arisson, acconciatura di capelli, arricciata, ed alta, o ricciaja posticcia, cioè di quantità di capelli ricciuti, e l'innanellamento di essi, cincinni, frisure, boucles de cheveux frisés, hérisson.

Arissadura, arricciato. V. rissadura.

Aristocrat, partigiano dell' antico governo in Francia aristocratico, aristocraticus, aristocrate.

Aristocrasia, i nemici del nuovo governo, o attaccamento alle opinioni dell'antistocratie.

A rivedersi, arvedse, addio, a rivederci, vale, vale-

te, adieu, à revoir.

Arlame, rallentare, render lente, mollare, stendere, allentare, slacciare, rimettere, rilassare, laxare, remittere, retendre, rallentir, relâcher, lacher, détendre, débander, Arlamesse, divenir più lente, cedere, stringere meno, parlandosi di cose tese, allentarsi, laxari, remitti; se relâcher. Arlamesse, far che le vesti sieno meno ristrette al corpo, sciorinarsi, slacciarsi, dilacciarsi, allentarsi, se laxare, laxare vestes, solvere, se délacer. Arlame, o arlamesse, in m. b. vale il lasciar andare il vento, o flati dal ventre, liberarsi da'flati col trarre vesce, o peli, sventare, emittere, dare crepitum, peter, lâcher le vent.

Arlan, voce che si aggiunge al verbo fare. Fè arlan, consumare, disperdere, rovinare, annientare, distruggere, dissipare, consumere, profundere, dilapidare, disperdere, decoquere, obligurire, dissiper, détruire, consumer, consommer, gaspiller, manger, runer, delabrer, disperser. Fe arlan, per disfarsi, alienare da se una cosa, riuscirscne, amovere, amillere, se expedire, se extricare, se défaire d'une chose, l'aliener.

Arlas, riposo, rilascio, sollievo, intermissione, animi remissio, levamen, requies,

stocrazia, aristocratia, ari- repos, intermission. Piè anpò. d'arlas, riposarsi, allenare, prendere un po' di sollievo, quiescere a labore, a lassitudine acquiescere, prendre un peu de relâche. De nen d'arlàs, incalzare vivamente, non dar pace, ne triegua, aliquem urgere, instare, nullam concedere moram, presser, ne donner point de relâche.

Arlassà, colui al quale sono caduti gli intestini nelle coglie, crepato, rotto, enterocelicus, hernia, laborans, herniosus, ruptus, qui a une hernie, une descente de boyaux, une rupture, un entérocèle. Arlassè, rilasciare, liberare, dimittere, remittere, remettre, quitter. Arlassese, parlandosi di pietà, di costumi, di disciplina, vale rattiepidirsi nel fervore, rilassarsi, remitti, se relâcher. Arlassesse, dilacciarsi, sciorre i proprii lacci, o le vesti, od altro, che uno abbia allacciato addosso, sciorinarsi, laxare vestes, se laxare, se délacer. Arlassesse, per cader gli intestini nelle coglie, crepare, rumpi ilia, avoir une descente de boyaux, une hernie, une rupture.

Arlent, umidiccio, humidulus, moite, un peu humide.

Arlèv, rilievo, quello che avanza alla mensa, reliquice, arum, analecta, orum, restes, reliefs de table. Per la parte, che si rileva, o sporta fin fuori, e generalmente. tutto quello, che s'alza dal suo piano, rilevo, o rilievo, eminentia, prominentia, reotium, intermissio, relache, lief. Figure d'arlèv, figure di

rilievo, cioè le statue, signum, statua, typus, figure de relief. Travai d'arlèv, lavoro di rilievo, extypa, orum, relief. Bas arlèv, si dicono le figure, che non si sollevano interamente dal loro piano, basso rilievo, anaglypha, imago ex toto prominens, basrelief. Mes arlèv, mezzo rilievo, ex parte media eminens, demi-relief.

Arleve, rilevare, erigere, tollere, educere, relever, remettre debout. Arleve un dai dani, rilevare uno, liberarlo da qualche danno, o molestia, ch' egli riceva nell'avere, dauma alicujus resarcire, reparare, compensare aliquem, in integrum restituere, s'obliger, ou être garant pour quelqu'un pour le délivrer de toute poursuite. Arlevè un, sostituire, surrogare alcuno in luogo di un altro, sufficere, surroger, substituer. Per sottentrare, succedere in luogo d'un altro, subire in partes, vel in locum alterius, remplacer, prendre la place. Arlevè na scritura, na pitura, copiare, ricopiare, describere, exscribere, referre, copier. Arleve 'l pont, far attenzione ad ogni parola.... relever un mot. Arlevesse, parlandosi di tempo, V. Anserenesse.

Arleugi, o arlögi, orologio, oriuolo, strumento che mostra, e misura le ore, e ve ne sono di diverse sorta. Arlögi a sol, oriuolo a sole, horologium solare, sciathericum, cadran. Arlögi a aqua, oriuolo ad acqua, clepsidra, clepsydre. Arlögi a pover, o fex, horloger.

spolverin, oriuolo a polvere, horologium ex greng, sable, ou sablier. Arlögi a mostra, o mostra d'arlögi, oriuolo a mostra, a tasca, horarum index, montre.

Arlia, opinione, o pensiero superstizioso, o malanguroso, ubbia, malum omen, mauvais présage, mauvais augure.

Artichia, corpi, o cose de? Santi, reliquia, reliquiæ, arum, reliques; così pure chiamansi gli strumenti della Passione di Nostro Signor Gesù Cristo.

Arlichiari, vaso, o altra custodia, dove si tengono, e conservano le reliquie, reliquiario, reliquiere, sacrarum, reliquiarum theca, reliquaire, chasse, boîte à reliques.

Arlichin, nome di maschera rappresentante il Bergamasco, che è un servo sciocco in commedia, e come un secondo Zanni; il suo vestito è fatto a scacchi di più colori, e si usa armare con un coltello di legno simile a quello, con cui si scotola il lino, arlecchino, ridicularius Bergomas, mimus, scurra scenicus, arlequin.

Arligne , v. cont. appigliarsi, proprio delle piante, allignare, vivere, nasci, crescere, radices agere, prendre racine, s'en raciner.

Arliquati, resto, restante. rimasuglio, reliquia, avanzo, residuo, reliquum, reliquiæ, reste, restant, résidu, reliquat, graillon.

Arlögi , V. Arlēugi.

Arlögè, che fa gli oriuoli. oriolajo, horologiorum arti-

. Arma, ogni arnese di ferro, o d'acciajo per difender se, o offendere altrui, arme, arma, arma, orum, armes. Arme da /ēu, arme, o bocche da ruoco, cioè le artiglierie, l'arcobuso, la pistola, e simili, tormenta bellica, ballista ignea, artilleries, arcquebuse, fusil, pistolet. Arma bianca, o arme da tai, cioè la spada, il pugnale, il coltellaccio, la sciabola, il pistolese, e varie altre, ensis, gladius, telum, culter, ensis falcatus, épée, stylet, poignard, sabre, couteau. Arma diconsi pure gli strumenti di ciascun' arte, o professione, arme, arma, armes, instrumens, outils. Così le armi de' Dottori sono i libri, le armi delle femmine sono la lingua, le ugne, le lagrime. Arma prendesi anche per istemma, impresa, insegna di famiglia, o di popolo, arme, stemma, insigne, arma, armes, armoiries, enseignes.

Armadura, chiamano gli artefici tutte quelle cose, che essi pongono per sostegno, per fortezza, o difesa delle loro opere, come l'armadure delle volte, dei pozzi, dei fondamenti, e sono quei legnami, che si mettono per sostegno della fabbrica, armadura, l'armato, fultura, fulcitus, garniture, ou renfort de toutes sortes d'ouvrages.

Armamenta, ogni sorta di arme, e di munizione per uso di guerra, armamento, armamenta, orum, appareil, préparatif de guerre.

Armande, mandar via, ributtar dalla presenza, rimandare, depellere, rejicere, dimittere, renvoyer, donner son congé à quelqu'un, rabrouer.

Armangè, armnè, rimbrottare, rampognare, riprendere, bravare alcuno, objurgare, increpare aliquem, reprimander, blamer, ravauder quelqu'un.

Armangià, sost. rimbrotto, rimproccio, bravata, exprobratio, objurgatio, reproche, blâme, réprimende.

Armarchè, osservare, notare, risguardare, considerare, esaminare, disaminare, ponderare, riflettere, por mente, animadvertere, perspicere, perpendere, considerare, remarquer, faire réflexion, considérer, observer.

Armari, cherdensa, arnese di legno fatto per riporvi dentro checchessia entro i palchetti, e serrasi, ed apresi a guisa d'uscio, armadio, armario, credenza, armarium, armoire.

Armaria, luogo, ove si ripongono le armi, armeria, armamentarium, arsenal.

Armè, provveder ogni sorta d'armadura, armare, armis instruere, munire, armer, fournir d'armes. Armè, per fare l'armadure alle fabbriche, o altre cose, armare una volta, e simili, fulcire, armer.

Armedi, medicament, rimedio, medicamento, remedium, medicamen, medicamentum, medicamen, remede, médecine, médicament.

Armedie, por rimedio, o

riparo, provvedere, riparare, e dicesi al prop. e al fig., alicui malo mederi, remedium afferre, providere, consulere, mederi, remédier, apporter remède.

Armelin, animal bianchiscimo, delle pelli di cui si fanno pellicce, guanti, e simili, ermellino, armellino, mustella alba, alpina, hermine.

Armete, rimettere, riporre, reponere, restituere, condere, remettre. Per consegnare, tradere, donner, consigner. Armete an tenp, condonar il pregiudizio incorso per dilazion di tempo, rimettere nel buon di, in integrum restituere, restituer, remettre en son entier. Armetse, disdirsi, umiliarsi, cedere, obsequi, se subjicere, se dédire, s'humilier, se soumet-

Armetse, per rapportarsi, riferirsi, rimettersi, stare judicio alicujus, illius judicium subire, s'en remettre, s'en rapporter, se remettre au jugement de quelqu'un. Armetse, porsi in arbitrio, e volontà altrui, darsi, o mettersi nelle mani di ec., abbandonarsi ad uno, gettarsi nelle braccia d'uno, mettere in balia, in potere, alla discrezione, alla mercè d'uno ec., se permittere, committere, tradere alicujus voluntati, arbitrio, fidei, judicio, se livrer à la disposition de . . . .

Armirè, o armurè, operajo che fa, e vende armi, armajuolo, armorum faber, machæropola, armurier.

Tom. 1.

AR Armis , add. usitato , obsoletus, consumé, usé, vieux.

Armita, romito, eremita, solitarius homo, eremita, hermite, dicesi armita, a uom nascosto, selvaggio, che schiva la società, misantropo, solitarius homo, mysantrope,

cagou.

Armnè, rimenare, ricondurre, reducere, deducere, ramener, mener. Per riprendere, rimproverare, objurgare, increpare, ravauder, réprimander, blåmer. Per maneggiare, dimenare, tractare, pertractare, agitare, manier, pateliner, patiner, toucher, tâtonner, passer par ses mains. Armnè la pasta, rimenar la pasta, subactam farinam agitare, pertractare, recocher la pâte.

Armnure, coce, quella materia grossa, e liscosa, che si trae dalla prima pettinatura del lino, della canapa avanti alla stoppa, capecchio, stuppa, tomentum, bourre.

Armogn, armognos, armognon, brontolone, borbottone, hofonchino, querulus, murmurant, grogneur.

Armognan, o armignan, frutto , meliaca , umiliaca , malum armeniacum, abricot.

Armognan, albero, meliaco, umiliaco, malus armeniaca, abricotier.

Armognè, brontolare, bofonchiare, mussitare, barbotter, grogner, grommeler.

Armonta, cavalli, che si danno alle truppe, rimonta, novi equi militibus suffecti, remonte.

Armorde, riconoscere, e

far riconoscere i falli commesssi, e causarne pentimento, e dolore, rimordere, e si usa in sign. att. n., e n. pass. remordere, repungere, cruciare, pungere, fodere, sollicitare, inquiéter, tourmenter, chagriner intérieurement, causer du remords, in s. n. pass. conscientiæ stimulis pungi, avoir, sentir du remords.

Armurè, V. Armirè.

Armusc, romore, strepito, strepitus, murmur, sonitus, fremitus, bruit, fracas, tapage.

Armuscè, smurcè, cercar diligentemente, investigare, frugare, scrutari, perscrutari, inquirere, diligenter investigare, pertentare, fureter, fouiller, tâcher de trouver.

Arnegà, o can arnegà, dicesi altrui per villana, can rinnegato... méchant, maudit.

Arneghè, o arniè, rinnegare, desciscere, deficere, denegare, renier, désavouer, renoncer.

Arnonsiè, rinunziare, cedere spontaneamente, e rifiutar la propria ragione, o il dominio sopra checchessia, renuntiare, remittere, abdicare, renoncer, quitter, délaisser, refuser.

Arnòs, di mal umore, accigliato, musone, tristis, morne, triste, taciturne.

A röst, esse a röst, V. Esse a brus.

A ronpacol, dicesi avverA rota d'col, bialmente, e si nuisce col verbo core, andè, e significa a pericolo lavoro, opus aliquod reco-

manifesto di rompersi il collo, a rompicollo, a fiaccacollo, a precipizio, senza considerare la strada buona, o cattiva, præpropere, precipitanter, caduciter, à corps perdu, avec précipitation. A rota
d' col, dicesi pure di cosa,
che vendesi a vilissimo prezzo, vili pretio, à vil prix, à
bon marché.

Arpa, strumento di figura triangolare senza fondo, che ha molte corde di minugia di grossezza, e lunghezza disuguali, arpa, o arpe, fides, chelys, lyra, cythara, harpe.

Arpassè, ripascere, iterum pascere, repaître, paître. Dè l'arpassùa, vale lo stesso.

Arpassè i dnè, riscontrar la moneta, pecuniam iterum numerare, recompter l'argent. Arpassè considerar nuovamente, o esaminare alcuna cosa, ripassare, denuo perpendere, considerare, revoir, examiner de nouveau, donner encore un coup d'œil sur une chose. Arpassè un cotel, un rasor sù la mola, sù la pera, raffilare, rimetter in taglio, racconciare il filo a un coltello, un rasojo . . . repasser des couteaux, des rasoirs sur la meule, sur la pierre, les aiguiser, leur donner de nouveau le taillant, et le fil. Arpassè un discours, un panegirich, ripetere a memoria un discorso, mente reposcere, repetere, repasser un sermon, le répéter afin d'être plus sûr de sa mémoire. Arpassè un travai, ritoccare, rivedere, ripulire, lustrare un gnoscere, retractare, retexere, emendare, elimare, expolire, incudini reddere, repasser un ouvrage, le repolir, le perfectionner, corriger. Arpassè, arvede le costure, riveder le costole ad uno, batterlo, verberare, cædere, percutere aliquem, repasser quelqu'un, le battre.

Arpatesse, arpatinesse, tiresse su, arfesse, migliorar condizione, rifarsi di qualche sofferto disastro, rimpannucciare, vires resumere, reficere, se remettre, se refaire, se rétablir, raccomoder ses affaires, se remplumer. Arpatesse, arvangesse, riscattarsi, riscuotersi nel giuoco, cioè rivincer quello, che si era perduto, quod amiseris reparare; vicem rependere, se raequitter. Arpatesse, per ristabilirsi, riprendere le forze dopo una sofferta malattia, guarire, pristince saluti restitui, a morbo convalescere, se confirmare, se reficere, reprendre force, vigueur, rengraisser, se remettre, se refaire, se rétablir, recouvrer la santé.

Arpegè, sonar toccando con velocità le corde d'una stessa consonanza, arpeggiare, chordis oberrare, fidibus canere, arpéger, vale anche passeggiare sopra le corde di uno strumento con dita, unghie, penna, o simili, arpeggiare, digitis pulsare, arpéger, faire des arpégemens.

Arpentisse, di nuovo pentirsi, ripentirsi, o pentirsi, iterum pænitere, pænitere, sè repentir, regretter, être fâché.

Arpiè, spianare, tritare coll'erpice la terra dei campi lavorati, erpicare, occare, cratire, herser, Arpiè'l fià, rifiatare, respirare, spiritum recipere, respirare, respirer, Arpiè le forse, arpiesse. V. Arpatesse nel terzo significato. Arpii d' la frev, accesso

Arpii d' la frev, accesso della febbre, accessio febris, accès.

Arpiumė, dicesi degli uccelli, e simili, quando rinnovano le penne, rimpennarsi, spennare, plumas renovare, pennas amittere, muer, se remplumer.

Arport, rapporto, delatio, narratio, relatio, rapport, rélation, récit, narration.

Arportè, rapportare, riferire, referre, deferre, narrare, rapporter, redire, raconter, narrer ce, qu'on a vu, ou entendu. Arportesse, riferisse a un, rapportarsi, riferirsi, rimettersi a ciò, che altri è per dire, o per fare, ad arbitrium alicujus aliquid referre, se rapporter, ou s'en rapporter à quelqu'un, se remettre à sa décision. Arportè una piessa, commettere, cucire, combaciare una pezza, un pezzetto di panno, panniculum, frustum panni conjungere, compingere, consuere, rapporter une pièce.

Arposè, e arposesse, prender riposo, cessar dalla fatica, e dall'operare, riposare, riposarsi, a labore quiescere, requiescere, cessare, quieti, o otio se dare ex labore, reposer, ou se reposer, prendre du repos, se tranquilliser,

chomer, cesser de travailler. Per fermarsi, restare, cessare, consistere, stare, subsistere, cessare, desinere, cesser, s'arrêter. Arposè, per dormire, somnum capere, dormire, somno quiescere, reposer, dormir. Arposè, o arposesse sù d'un, riposarsi sopra uno in una cosa, cioè starsene a lui interamente, confidare in lui, lasciargliene tutta la cura, e 'l pensiero, aliquid in alicujus fide deponere, reponere, alicujus pdei credere, se reposer sur quelqu'un, s'en rapporter à lui entièrement. Lassè arposè la tera, lasciar riposar le terre, sinere ul arva requiescant, laisser en repos. Arposè, vale anche esser sepolto in un luogo, giacervi morto, sepultum, humatum fuisse, jacere, reposer, être enseveli.

Arpossè, ricacciare, risospingere, repellere, retrudere, rejicere, repousser. Per ficcar di nuovo, rificcare, refigere, enfoncer de nouveau. Arpossè, per rigermogliare, rimettere, tornare, sorger di nuovo, repullulare, repousser.

Arprèis, add. da arprende, ripreso, ammonito, objurgatus, repris, réprimandé, chapitré, gourmandé. Arprèis, rappreso, intirizzito aggranchiato, torpore correptus, engourdi, perclus, entrepris, Esse arprèis, dicesi de'cavalli, e simili bestie, quando riscaldati, e sudati intirizziscono le membra, e si raffreddano, rappigliarsi, torpore corripi, devenir fourbu, ou esurbatu.

Arpröc, rimproccio, exprobratio, objurgatio, reproche, blâme, reprimande.

Arprocè, rimprocciare, rinfacciare, gettar sul viso, exprobrare, objicere, objectare, reprocher, faire des reproches, reprocher en face. Arprocè, fè d'arproc; biasimare, rimproverare, reprehendere, vituperare, culpare, reprocher, biamer, reprendre, censurer.

Arprim, o arprim, crusca più trita, o minore, che resta in una seconda stacciatura con istaccio più fitto, ed ha sempre aderenti molte particelle di farina, cruschello, tritello, in alcuni luoghi semolella, furfuricula, recoupe.

Arsaj, anento, ansamento, anhelatio, courte haleine. Fè j' arsaj, tirar le recate, che sogliono precedere la morte, cioè raccotte di fiato tardo, sottile, e lento, ratire, morir di dolore . . . moriendo crebros ronchos edere, avoir le râle de la mort.

Arsài, anelito, ansamento, anhelatio, courte haleine.

Arsavei, cominciare a corrompersi, a putire, sentire, aver sapore, redolere, sapere, avoir un goût. Costa carn arsà, questa carne puzza, hac caro putet, feetet, graviter olet, tetrum odorem exhalat, cette chair sent mauvais, exhale une mauvaise odeur.

Arsavèi, dicesi di carne, o d'altro, che comincia a corrompersi, a patire, jam corruptionem subire. Carn, ch'arsà, carne, che comincia a patire... viande un peu vénée.

85

Arsaut, rihalzo, saltus, rebondissement.

Arseive, ricevere, excipere, accipere, recipere, recevoir, accepter, accueillir.

Arsenal, luogo, dove si custodiscono le armamenta da guerra così campali, come navali, arsenale, armamentarium navale, arsenal.

Arsenich, mezzo minerale pesante, volatile, venefico, e corrosivo, di color bianco, arsenico, arsenico, arsenicum, arsenic. Esso si ricava da una pietra, che trovasi nelle miniere, e ve ne ha di tre specie; il primo è l'arsenico propriamente detto, che è bianco; il secondo è l'orpimento, che è giallo; il terzo il risigallo, o sandracca, ch' è rosso. L'arsenico si usa per bianchire il ferro, il rame.

Arsensè, leggiermente, o mezzanamente lavare, e pulir con acqua, risciacquare, guazzare, eluere, agitare, dégorger, rincer, agiter; metafor. riprendere agramente, far una bravata, rampognare, rimbrottare, objurgare, reprehendere, arguere, increpare, réprimander, rigenter.

Arsensin, bravata, lavacapo, riprensione solenne, reprehensio, objurgatio, mercuriale, algarade, réprimande,
saccade.

Arsenti, colui, al quale sono caduti gli intestini nelle coglie, crepato, enterocelicus, ruptus, qui a un'ernie, une descente de boyaux, une rupture, un enterocèle.

Arsentisse, ricuperar il senso perduto, risentirsi, sensus

recuperare, ad se redire, revenir à soi. Per ravvedersi, resipiscere, ad bonam frugem redire, revenir à soi. Per ravvivarsi, prender forza, vires resumere, reprendre de la force. Per far risentimento delle ingiurie, cioè non sopportarle, e farne richiamo, risentirsi, ulcisci, queri, conqueri, se venger.

Arseta, ricetta, formula medicamenta præscribendi, recette, ordonnance de médecin. Arseta, per la seconda raccolta del fieno, V. Risi.

Arsetà, arsis, stalì, add. aggiunto di pane non fresco...

Arsiè, v. cont. proprio delle bestie bovine, infuriare, smaniare per puntura d'assillo, assillare, asilo, æstro cieri, æstro percelli, se debattre, pour avoir été piqué d'un assille.

Arsigh, rischio, azzardo, V. Asar.

Arsighè, V. Asarè. Arsighesse, V. Asardesse.

Arsigös, V. Asarös.
Arsignēūl, usignuolo, luscinia, rossignol, V. Rosignēul.

Arsinon, il mangiare, che si fa dopo cena, pusigno, commessatio, réveillon, repas qui se fait au milieu de la nuit après avoir veillé, dansé ec.

Arsion, strumento per prender gli uccelli, scarpello, pedicæ casses, laquei ad aves capiendas, arçon.

Arsis, V. Arsetà. Arsis, V. Narsis.

Arsolè, metter nuove suola alle scarpe, risolare, novas soleas suppingere, ressemeler. Arsolie, risolato, pronto, determinato, che subito risolve, promtus, alacer, paratus, résolu, determiné.

Arsolura, dicesi le nuove suola poste a scarpe vecchie, risolatura, v. dell'uso . . . .

carrelure.

Arson, quella parte della sella, o del basto, fatta a guisa d'arco, arcione, arcus ephippiorum, arçon; la parte di dietro dicesi trousse-quin.

Arsonè, salutare, salutem dicere alicui, salutare, compellare aliquem, saluer, metaf. percuotere, dar busse, cædere, verberare, frapper.

Arsorsa, mezzo, spediente, verso, via, ratio, modus, concilium, ressource. Fè n' arsorsa, racconciar i fatti suoi, rimpannucciare, vires resumere, reficere se, faire ressource.

Arsört, pezzo di ferro, di rame, d'acciajo, o di altra materia, che fermo da una banda si piega agevolmente dall'altra, e lasciato libero ritorna nel suo primo essere, ond'egli fu mosso, molla, elasterium, ressort.

Artai, quel piccolo pezzo, che si leva nel raffilare panno, drappo, o simili, ritaglio, resegmen, retaille, mor-

ceau, pièce, rognure.

Artajor, colui, che vende salame, cacio, ed altri simili mangiari, pizzicagnolo, salarius, salsamentarius, porcinarius, charcutier.

Artaioira, colei, che vende salame, cacio, ed altri simili

mangiari . . . . .

Artapè i cavèi, increspare i capelli, crispare crines, taper les cheveux.

Artapura, increspatura dei capelli fatta col pettine.... tapure.

Artemisia, erba odorosa, le cui foglie sono simili a quelle dell' assenzio, ma alquanto più larghe, e verdicce al di sopra, giova agli effetti isterici, e chiamasi volg. erba di san Gioanni, o artemisia, artemisia, armoise, herbe de la saint Jean.

Artense, ritignere, tigner nuovamente, iterum tingere, rursus aliquid colore inficere, reteindre, biser.

Artent, addiet. d'artense, tinto di nuovo, ritinto, rursus colore infectus, bisé.

Artesan , V. Artista.

Articiöch, spezie di cardo, che fa una boccia a guisa di pina, ed è buono a mangiare, carciofo, cinara, cardus cativus, artichaut, figur. per romansiña V.

Artire, dar ricetto, ricoverare, ricettare, excipere, recipere, receptare, hospitio excipere, retirer, loger. Artire, per tirar in dentro, far rientrar in se stessa una cosa, retrahere, reducere, contrahere, retirer en dedans. Artiresse, ricoverarsi, ridursi, se recipere, conferre, divertere aliquo, se retirer en quelque lieu, se confiner. Artiresse, per tirarsi indietro, submovere se, recedere, reculer, se tirer en arrière. Artiresse parlandosi de' nervi, vale raccorciarsi, contrahi, se contracter, se resserrer.

Artista, artefice, artigiano, artista, artifex, operarius, opifex, artisan, ouvrier.

Arteni , riteuere , continere, cohibere, retenir, arrêter. Artenì, per tenere a mente, memoria tenere, retenir, apprendre par cœur. Arteni, per tener segreto, non palesare, rem commissum retinere, silere, tacere aliquid, garder le secret. Arteni, per ritener in corpo, contrario di vomitare, retinere, retenir, garder. Artenisse, antertnisse, ritenersi, astenersi, contenersi, abstinere, se retenir, se contenir, s'abstenir, se modérer. Artnì, o artnisse, tener per se, serbare, servare, conservare, retenir, garder pour soi.

Artochè, ritoccare, rursus tangere, remanier. Artochè un travaj, un opera, ritoccare un' opera, vale aggiungervi qualche cosa, e lavorarvi sopra di nuovo, o ricorreggerla, opus aliquod recognoscere, retractare, retexere, emendare, elimare, expolire, retoucher, corriger, reformer, perfectionner un ouvrage. Artochè un disegn, ritoccare un disegno, cioè ritoccare i contorni, e le linee accennate, o non hene espresse, ripassarvi sopra colla matita, perficere, retoucher, ou finir les

contours. Artonbè , V. Arcaschè.

Artornè, ristorare, ricreare, confortare, recreare, consolari, reficere, reforere, refocillare, sublevare, récréer, délasser, amuser, égayer, réjouir, divertir, conforter. Artornesse, ricrearsi, ristorarsi, allevari, animum relaxare, se reficere, se sublevare, se re- l'ustrare, perquirere, percur-

lâcher l'esprit, se récréer, se délasser, prendre un peu de relache.

Artrossà, add. d' artrossè, raccorciato, ripiegato, succinto, contractus, troussé.

Artrossè, o artrossesse, sbracciarsi, essere sbracciato, aver le maniche rimboccate sino al gomito, brachia nudare, avoir le bras retroussé jusqu'au coude. Artrossè i cavei, arricciare, tirar su, ripiegare i capelli, contrahere crines, retrousser ses cheveux. Artrossè, o artrossese la vesta, accorciare, ripiegare, succignere, alzar su la veste, contrahere, succingere vestem, trousser ses habits.

Arvangesse, vendicarsi, ulcisci, se venger, se revancher, rendre la pareille. Per riscattarsi, riscuotersi nel giuoco, rivincer quello che si era perduto, quod amiseris in ludo reparare, vicem in ludo rependere, se racquitter.

Arvangesse, rendere il contraccambio dell' ingiuria, e puntura ricevuta, riscuotersi, riscattarsi, par pari referre, ulcisci, se revancher, rendre la pareille. Arvangesse, arfesse, nel giuoco dicesi il rivincere quello, che s'era perduto, ricattarsi, quod amiseris in ludo reparare, vicem in ludo rependere, se racquitter, regagner ce, qu'on avait perdu.

Arvanghè, vangar di nuovo, rivangare, iterum bipalio fodere, hover, bécher de nouveau, metaf. ricercare, riandare, iterum investigare, perrere, perscrutari, creuser, fouiller, tacher d'approfondir.

Arvangia, t. di giuoco ricatto, riscatto nel giuoco la seconda partita, che il perdente giuoca per rifarsi della prima, lusionis iteratio, repetita lusio, revanche. Dè l' arvangia, dar il ricatto, reddere alicui certaminis potestatem, facere lusus repetendi copiam, donner la revanche. Arvangia, per pariglia, vendetta, contraccambio, hostimentum, remuneratio, vindicta, revanche.

A rubaton, rotolone, rotolando, rotando; andè a rubaton, volutari, en roulant.

A ruè, V. A broa.

Aruè, arrivare, giugnere, pervenire, adventare, devenire, accedere, parvenir, arriver, aborder.

Arvede, rivedere, riscontrare, recognoscere, perpendere, examinare, revoir, examiner. Dè n'arvista, vale lo stesso. Arvedse, V. Adieu.

Arvendiöira, rivenditrice di cose minute, rivendugliola, trecca, copa, caupona, mulier propola, revendeuse; rivenditrice di cose da mangiare, trecca, mulier exulenta, vendens, copa, revendeuse, herbière, fruitière, vendeuse d' herbes, de fruits, de légumes.

Arvendior, rivendugliolo, che rivende cose minute, propola, revendeur; rivendugliolo di cose da mangiare, treccone, caupo, exulentorum propola, revendeur de légumes, fruits, herbages etc.

Arvenì, dicesi di cibo, o beyanda, che non si può di- ro letto, riboccare, traboc-

gerire, e ne riviene il gusto in bocca, nauseare, ruttare. quod difficulter concoquitur, révenir. Arvenì . Si delle cose secche, e passe messe nell' acqua, ammollirsi, rigonfiare, rinvenire, remollescere, rensler, faire revenir les choses seches, en les mettant dans l'eau. Arvenì, dicesi del dare la prima cottura alla carne, ad erbaggi, e simili, fermare, leviter coquendo carnes a putredine defendere, refaire, revenir. Arvenì, per divenir cedente, madescere, se ramollir. Arvenisse, riaver, ricuperare gli spiriti, il fiato, riaversi, rinfrancarsi, ritornar in se, colligere spiritum, vires resumere, anhelitum recipere, se ravoir, reprendre ses forces, se remettre, revenir. Arvenisse, disingannarsi, uscir d'inganno , riconoscere la verità delle cose, correggersi, emendarsi, rientrar in se stesso. errorem deponere, resipiscere, ad meliorem frugem se recipere, revenir de ses erreurs, de ses opinions, s'en désabuser, revenir à soi, revenir de ses débauches.

Arvers, colla pancia all'insù, o in sulle reni, supino, supinus, resupinus, couché à la renverse, renversé, couché sur le dos, couché le ventre en l'air; figur. dicesi anche di vino, che ha dato la volta, cercone, vino guasto, vappa, vin tourné, vin gâté.

Arverse, dicesi delle acque, quando scorrono fuori del lo-

care, exundare, extra ripas

effundi, déborder.

Arverse le scudele, buteie d' sot an su, mettere le stoviglie colla bocca all'ingiù, o a rovescio, rimboccare, invertere os, renverser un vas. Arverse, voltar sossopra, gettar sossopra, gettar a terra, rovesciare, ribaltare, subvertere, pervertere, invertere, renverser. Arversesse, lasciarsi andar indietro, lasciarsi andar rovescio, rovesciare, resupinari, inverti, tomber à la renverse. Arversesse, parlandosi di vino, divenir cercone, dar la volta, incerconire, vappam fieri, s'aigrir, se tourner, devenir louche. Arverse, arvertie, arvolte, arrovesciare l'estremità, o la bocca d'alcuna cosa, come di sacca, lenzuola, maniche, rimboccare, oram, os invertere, manicas invertere, replier, renverser.

Arverse, arvuite, anbosse, rovesciare, ribaltare, dar la volta, mandar sossopra, subvertere, renverser, faire trébucher, faire tomber. Arversesse, arvuitesse, dicesi di biade in piedi, allorchè per pioggia, o vento impetuoso le rovescia, allettare il grano sul terreno, prosternere, verser. 'L temporàl a la arvuità tut'l gran, la tempesta ha allettati i grani, tempestas prostravit segetes, l'orage a versè les blés. Arversesse, parlandosi di carri, e simili vale stravolgersi, capolevare, subverti, se renverser.

Arvertia, V. Ardobia. Arvertie, arrovesciare l'e-

stremità, o la bocca d'alcuna cosa, come di sacca, maniche, lenzuola, e simili, rimboccare, oram, os invertere,

replier, renverser.

Aruga, erba nota di sapore acuto, che mangiasi in insalata, ruca, eruca sativa, roquette. Aruga gentil, o rughetta, ruchetta, sisymbrium tenuifolio, eruca tenuifolia, 10quette.

Arvià , V. Adrèt.

Arviè, dar vigore, avvivare, vires, vigorem afferre, excitare, animer, ranimer. Arviesse, prender vigore, avvivarsi, vires sumcre, viviscere, virescere, reprendre force, vigueur, se rallumer.

Arvirè, rinvolgere, obvertere, renverser, plier, retourner. Arvirè un sgiaflon, girar un mostaccione, colaphum impingere, donner, lâcher un soufflet. Arvirè, virè i dent, proprio de' cani quando nel ringhiare ritirano le labbra, e mostrano i denti, digrignare, frendere, ringi, grincer les dents, per simil. si dice anche dell'uomo : per riprendere acremente, rampognare, increpare, rayauder.

Arvirè, metter una cosa colla bocca all'ingiù, rimboccare, invertere os, renverser. Arviresse ant la pover, voltolarsi, volutari, se vautrer. Arviressse, o viresse, mutarsi di parere, sententiam mutare, changer d'avis. Arviresse a un, rivoltarsi ad alcuno, rispondere con parole, o con fatti a chi t'abbia provocato, difendersi anche coll' offendere l'avversario, arma in aliquem vertere, par pari referre, se révolter contre quelqu'un, lui résister, se rebéquer, se tourner contre quelqu'un, lui faire face, lui tenir tête.

Arvoltè, vale lo stesso che

rivoltè V.

Arvuita, il rovesciarsi, il ribaltare d'una carrozza, e simili, subversio, versade.

Arvuite, V. sopra Arverse, Arvuitesse, per cader per terra, proruere, tomber, se renverser.

Arvuitesse, cader per terra, concidere, proruere, tomber.

Ariu, o Ariu, arrivo, adventus, accessus, arrivée, abord.

As, legno segato per lo Jungo dell'albero, di grossezza di tre dita al più, asse, assis, asser, planche, ais. Se è di più grossezza dicesi steppa, pancone, asser, palplanche. As sutil, panconcello, asserculus, latte, contrelatte. As, un sol punto sopra un dado, o carta da giuoco, asso, canis, canicula, as. As da fior, asso da fiori.... baste. Per il culo, in m. b. anus, podex, culus, le cul, le derrière, les fesses, le fondement. As da chēur, as da quader . . . ponte.

A sang freid, a sangue freddo, con animo posato, pacato animo, à sangh froid, de dessein, prémédité.

Asar, rischio, zara, discrimen, periculum, casus, risque, danger. Butè a l'asar,
metter a rischio, a zara, risicare, periculum subire, exposer au hasard, en danger.
L'va l'asar, o a vasar, par-

ticelle dubitative, che vagliono forse, può darsi il caso, può essere, fieri potest, forte, peutêtre, peu s'en faut. A s' dà l'asar, a s' dà l cas, avviene, accade che, per sorte, succede, che, forte contingit, accidit, ut, il arrive, que, il se trouve par hasard, que, etc.

Asarè, arrischiare, metter in cimento, in pericolo, periclitari, experiri, in discrimen adducere, vocare, hasarder, aventurer, risquer, mettre en péril, en danger,

exposer.

Asaresse, asardesse, arrischiarsi, aver ardire, audere, oser, avoir la hardiesse.

Asaros, arrischiante, audens, audax, hardi, hasardeux, qui s'expose au danger.

A saut, a salti, saltellone, subsultim, en sautant.

A s' dà 'l cas, V. Asar. Asdesse, addarsi, avvezzarsi, animum adjicere, appellere, insuescere, s'adonner, se plaire particulièrement à quelque chose, s'y appliquer, s'habituer.

Asela, o assella, concavo dell'appiccatura del braccio colla spalla, ascella, ditello, axilla, aisselle. 'L creus dl' assella, ditello, axilla, gousset, le creux de l'aisselle. Le spussòr, ch'ai ven da sot l'assella, odore sito di ditello, hircus, hircius fætor, gousset, odeur puante, qui sort des aisselles.

Aserb, brusch, acetoso, brusco, acido, acidus, aigre, acide. Aserb, di sapore aspro, e astringente, lazzo, acidus.

stipticus, astrictorius, apre, sur, acide, aigret.

A seul per seul, a suolo a suolo, distincte, ordinatim, par conches.

Asì, vino inforzato, che serve per condimento, aceto,

acetum, vinaigre.

Asident, o assident, è uno svenimento profondo, e subitaneo, nel quale il paziente continua a stare senz' alcun sensibile calore, moto, senso, o respirazione, sorpreso da un freddo sudore per tutto il corpo, le di cui parti impallidiscono, e si fan fredde, come s' ei fosse morto, sincope, syncope, syncope, évanouissement, défaillance, pamoison.

Asienda, amministrazione degli affari domestici, azienda, rei domestica, o familiaris administratio, res domestica, res familiaris, les intérêts domestiques, l'administration de ses aflaires, des affaires par-

ticulières.

A sigh sagh, a ghirigori, a zigzag, sorta di ricamo, opere phrygia loxodronice disposita, broderie en zigzag.

Asile, chi fa, o vende aceto, aceti conditor, vel propola, vinaigrier, marchand de vinaigre, qui fait, ou qui

vend le vinaigre.

Asinèl d' uva, fiocine, acino, acinum, grain de raisin. Spreme l'asinel, far il bacchettone, pietatem, o religionem affectare, ostentare, faire le miquelot.

Asiös, aserb, brusch, acetoso, acido, acidus, aceteux,

aigre, acide, aigret.

temperato con l'acciajo, acciajato, chalybe medicatus, acéré.

Aslè, unir il ferro coll'acciajo per renderlo tagliente, o più saldo, inacciajare, rinacciajare term. delle arti, chalybe medicare, acérer.

Aslin, bataria, pezzo di acciajo, che copre lo scodellino delle armi da fuoco, e contro cui dà la pietra, che ha il canè, martellina, lamina chalybx, cui allisus catapultæ canis ignem excitat, batterie.

Asma, malattia, che impedisce la respirazione, asma, difficultas spiritus, anhelatio, asthme, courte haleine.

Asnaria, modo di procedere indiscreto, scortese, asinaggine, asineria, mellonaggine, balordaggine, goffaggine, babbuassaggine, baccelleria, pecoraggine, stupidezza, inscitia, stoliditas, insalsitas, ineptia, bêtise, lourderie.

Asnas, asinaccio, asinone, uomo zotico, ignorante ec. asinus, lourd, grossier, stupide, fat, âne, bête, têtu.

Asnè, guidator d'asini, asinajo, agaso, aselli agitator, conducteur d'ânes, ânier.

Asnèt, asinello, piccol miccio, asellus, petit baudet.

Asnon, V. Asnas.

Aso, asino, miccio, asinus, âne, bourique, baudet. Per ingiuria dicesi ad uomo zotico, scortese, di rozzi costumi, asinus, stupidus, rusticus, brutus, inurbanus, grossier, stupide, ane, sot, hète. L' aso sghia s' a l'è vera, Asla, agg. a ferro, vale s' a l' è così, modi di dire,

che vagliono forse, può essere, che non sia così, forse non è così. Per un pont Martin a l'a perdie l'aso, per un punto Martin perse la cappa, minima quæque interdum graviora evertunt negotia, pour un point Martin perdît son âne. Esse l'aso del comun, esser l'asino, durar fatica da asino, hominem clitellarium esse, être le souffre-douleur. Lavè la testa a l'aso, durar fatica a chi nol conosce, laterem lavare, à laver la tête d'un âne, on y perd sa lessive. Fe d' question d' lana caprina, disputar dell' ombra dell'asino, di cose frivole, de lana caprina disputare, disputer sur la pointe d'une aiguille. Chi peul nen bate l'aso, bat 'l bast, chi non può dar all' asino, dà al basto, cioè chi non può vendicarsi con chi e' vorrebbe, si vendica con chi può, qui dominum ulcisci nequit, percutit servum, qui ne peut battre le cheval, bat la selle. Taca l' aso dova vēūl'l padron, s' el luv lo mangia, so dan, lega l'asino dove vuol il padrone, s' ei si scortica, suo danno, cioè far quel che ci è commesso, morem gerere, fais ce que ton maître ordonne. Berle d'aso völo nen an ciel, raglio d'asino non vola in cielo, cioè le preghiere degli sciocchi, ed indiscreti non sono udite, stultorum vota non exaudiuntur, prière de fou n'est point écoutée. La biava l'è nen faita per j' aso, le cose scelte, e di pregio non son fatte pei minuali, asinus stramenta vult,

quam aurum, l'avoine n'est

pas pour les ânes.

A soa, a toa, a vöstra salute, modi di dire alla mensa quando si beve, ti fo un brindisi, bevo alla tua salute, salutem tibi propino, prospera tibi opto, à votre santé, a tal invito si risponde bon pro fassa V.

A so comod, a sue comodo, a suo bell'agio, quunz per tempus licebit, commodo suo, o tuo, à son point, à

loisir.

A so dispet, a suo dispetto, suo malgrado, se inviso, malgré lui, malgré ses dents.

A so solage, a suo piacimento, ad suum arbitrium, modo suo, à son soul.

Aspa, strumento fatto d'un bastoncello, con due traverse in croce contrapposte, e alquanto distanti tra loro, sopra le quali si forma la matassa, naspo, aspo, alabrum, déridoir.

Asperges, aspersorio, strumento per aspergere coll'acqua santa, scomberello, aspersorium, aspersoir, asperges, goupillon à jetter de l'eau bénite, V. Sperges.

A spron batu, a spron battuti, a tutta carriera, velocemente, quam celerrime, citato equo, adactis calcaribus, à

etrippe cheval.

Assa fetida, spezie di gomma gialliccia d'un odor forte, e spiacevolissimo, assa fetida, assa fætida, assa fétide.

Assag, alast, saggio, assaggio, degustatio, specimen, essai, épreuve, montre.

Assal, legno, o ferro, che

passa nel mezzo delle ruote cetta, securis, bipennis, had'un carro, d'una carrozza, intorno all'estremità del quale si sostengono, e girano, detto comunemente sala, axis, essieu.

Assarin, acciajuolo, ignia-

rium, fusii, briquet.

Assè, assai, multum, affatim, beaucoup, assez. Per abbastanza, sat, satis, assez, suffisamment.

Assèl, acciajo, ferro raffinato, nucleus ferri, chalybs,

acter.

Assella, quel concavo, che è sotto il braccio, ascella, axilla, aisselle.

Assident, caso repentino di malattia, sintomo, synthoma,

symptôme.

Assignà, polizza di stato da pagarsi colla vendita de'beni nazionali, assegnazione, assegnato, charta, vel litera, pecunia via publica auctoritate fungentes, moneta chartacea,

assignat.

Assisie, diconsi quando un giudice superiore tiene il suo tribunale, e rende giustizia in quello d' un inferiore particolarmente per far giustizia ai privati contro di questi, comitia superiorum judicum ad inquirendum, jus redicendum contra inferiores , giusta la latinità de' tempi di mezzo, assisiæ, le assise, t. di corte · · · · assises.

Asslà, asslè, asslin, V. as-

là, aslè, aslin.

Assul, o assur, strumento di ferro tagliente, con manico di legno, che serve per tagliare, e fender legno, od altre cose, scure, scura, ac-

AS che, coignée.

Assurot, dim. d'assur.

Asta, strumento lungo, e sottile, per lo più di ferro, nel quale s'infilzano i carnaggi per arrostirli, schidione, spiedo, veru, broche. Per una spezie d'arme da guerra, asta, hasta, lance. Asta per similitudine dicesi ad un legno sottile, lungo, e pulito per diversi usi, così asta, o mani del baldachin, d'una tenda, d'un fanal, d'un drapò, d'un confalon, d'una cros, asta, bastone, manico, hasta, baculus, bâton, manche. Dicesi pure asta, a molte altre cose, sebbene più piccole, così asta del penel, asticcinola, hasta, hampe d'un pinceau. Asta del compars, asta del compasso, crus circini, branche, jambe d'un compas.

Astesse, acomodesse, sedere, riposarsi, adagiarsi, posando le natiche su qualche cosa, assidere, considere, sedere, insidere, s'asseoir, être

assis.

Astnisse, astenersi, abstinere, sibi temperare, s'abstenir,

se priver.

A st'ora, a quest'ora, presentemente, modo, nunc, in præsens, présentement, maintenant , à présent , d'abord , sur le camp. A st'ora, vale anche giumai, ormai, buona pezza fa, jam, jamdudum, jamdiu, il y a long-temps.

A strassavat, a rota d'col, pr' un bocon d' pan, a vilissimo prezzo, a bassissimo prezzo, vili pretio, teruncii, à vil prix, à bon marche, pour De l'atach a na sità, a na un zest.

Astrus, recondito, oscuro, difficile a capire, astruso, abstrusus, abstrus, obscur, profond.

Asur , V. Assur.

Asur, aggiunto di colore alquanto più pieno del cilestro, che anche si dice turchino, azzurro, caruleus, casius cyaneus, in cæruleum vergens, azur, azuré, de couleur d'azur, bleu. Asur oltramarin, è colore più pieno, e più vivo dell' azzurro ordinario, azzurro oltramarino, .... bleu d'outremer. Quest' azzurro si fa della pietra detta lapislazzalo. Asur d' biadet, azzurro di biadetti, si fa delle lavature delle miniere di Spagna, e amendue servono a dipingere a olio, a fresco, e a tempera. Asur d'Almagna, azzurro d' Allemagna, serve per lo stesso uso. Asur d' smalt, o smaltin, è fatto con vetro, e serve a dipingere a fuoco, e a tempera. Asur berlin, azzurro che ci capita da Berlino. Verd asur, verd' azzurro sorta di colore, che è color dell'aria , e della marina, color venetus, celadon.

Atach, attacco, attaccamento, nexus, adhæsio, union, liaison, connexion. Atach, o atacament, per affezione, studium, amor, ardor, studium ardens, inclination, engagement, passion. Dè l'atach a un, prender gara con uno, petere, appetere, lacessere, provocare, aggredi, attaquer quelqu'un de paroles, se pren- ve. Atast, ferro lungo, e dre de bec avec quelqu'un.

fortessa, dar l'assalto, aggredi, oppugnare, invadere, assaillir, attaquer.

Atachè, attaccare, appiccare, unire una cosa ad un' altra, jungere, conjungere, glutinare, lier, nouer, joindre, unir. Atachè'l feu, appiccar il fuoco, in s. att. ignem injicere, subjicere, incendere, allumer le feu, brûler; in s. n. ignem concipere, brûler. Atachè 'l mal, attaccare il male, inficere, communiquer son mal. Atachesse'l mal, appiccarsi il male, il morbo contagioso, invadere, corripere, incessere adoriri, se repandre, se communiquer. Mal cha s'ataca, morbo contagioso, contagium, mal contagieux, qui se communique. Atachè, parlandosi de' semi, e delle piante, quando alleficano, e si apprendono, radices agere, prendre racine. Parlando degli innesti, appiccare, comprehendere, prendre. Atachesse, attaccarsi, adhærere, complecti, se adjungere, se tradere, sequi, se dedere, studere, operam dare, s'attacher, s'appliquer.

A tai, avv. a proposito, commodum, à propos. Veni a tai, esser utile, esser opportuno, convenire, giovare, conducere, conferre, prodesse, être utile, servir, valoir, convenir. A ven a tai che ec., per buona sorte, fortunatamente, forte, fortuito, par bonheur, heureusement.

Atast, assaggio, degustatio, specimen, essai, épreusottile, di cui servonsi gli stradieri per forar sacchi, e panieri, per tentare se vi sia frodo, fuso, fusus, fuseau. Atast, diconsi quei legnetti, che nell'organo arpicordo, e simili toccandoli fanno sonar le corde, salterelli, tasto, regulæ, clavier, sautereau de clavecin. V. Tast.

A tuston, a tentone, pedetentim, sensim, caute, a tâtons, à l'aveuglette. Andè a taston, V.

A tenp, e lēū, a tempo, e luogo, opportune, tempestive,

en temps, et lieu.

Atende, attendere, dar opera, incumbere, vacare, operam dare, s'appliquer, donner ses soins. Per considerare, star attento, adesse animo, être attentif, prendre garde. Per mantener la promessa, promissis stare, tenir parole. Per aspettare, exspectare, attendre.

A tenor, a tenore, secondo, juxta, ad rationem, aux

termes, selon.

A testa, a testa, a testa, a testa, a quattr'occhi, a solo, a solo, coram, in secre-10, vis-à-vis, tête-à-tête, en façe, cap-à-cap.

Atilesse, tiflesse, abbigliarsi, abbellirsi, aggiustarsi la persona, se ornare, se expolire, se eleganter ornare, se parer, s'orner, s'ajuster,

se farder.

A tir, a tiro, intra, jactum, à la portée. A tir da quatr, a tir da ses, vale il numero di quattro, sei caval-In, tiro di quattro, o sei cavalli, per una muta di car- le cose per travers, prendere

rozza, qualuor, sex equi juges, attellage, à quatre, ou à six chevaux.

A toch, a pezzi, frustatim, à brin. A tochët, a toch, e pson, a pezzuoli, frustillatim. minutatim, brin à brin.

A tò dispet, a tuo malgrado, te invito, à ton chien de

dépit.

A tort, a torto, ingiustamente, injuria, à tort, sans raison.

A tò solage, a tuo piacimento, ad tuum arbitrium, à

ton soul.

A tradiment, a tradimento, fraudulenter, dolose, ex insidiis, en traitre. Mangè 'l pan a tradiment, diciamo del mangiare il pane, e non guadagnarlo, non mereri alimenta, ne pas valoir le pain, qu'on mange.

Atrapè, acchiappare, sorprendere con inganno, attrappare, intercipere, dolis circumvenire, tromper, surprendre, attraper. Per coglier sul fatto, aliquem comprehendere, deprehendere, ex improviso invadere, surprendre. atteindre, attraper à l'improviste.

Atrès, o atràs, attrezzo, arnese, instrumento, instrumentum, instrument, outil.

A travers, a traverso, transverse, oblique, en travers, de travers, de biais, de côté, obliquement. Andè na cosa per travërs, andare a male, succedere malamente, uti fortuna adversa, infeliciter cedere alicui, avoir un mauvais succès, réussir mal. Piè le cose a traverso, perverse, sinistre accipere, interpretari, interpreter, prendre en mauvaise part. A travers, si dice di collana, banda, o simile, che attraversando il petto, e le reni scende da una spalia all'opposto fianco, onde portè, o tnì a travers, portare, o tenere a armacollo, a dextero, ad sinistrum humerum gestare, habere, porter, avoir en bandoulière.

Atuari, ministro deputato dal Giudice a ricevere, registrare, e tener conto degli atti pubblici, attuario, notajo, actuarii, vel ab actis,

greffier, notaire.

A tu per tu, co'verbi stare, contendere, vale stare in ostinata contesa, senza voler cedere giammai, pertinaciter contendere, pari sorte componi, tenir tête, se rebéquer, ne pas céder, vouloir la dernière.

A tuta corsa, a tutta briglia, a tutto corso, citato equo, effuse, effusis habenis, à corps

perdu.

A tut ande, al più, al più, ad summum, à tout rompre, tout au plus. Per continuamente, indesinenter, assidue, sine ulla mora, toujours, incessamment.

A tut me comod, a tutto mio bell'agio, commode, pedetentim, tout à loisir.

Avait, v. contad. agguato, insidia, inganno, insidia, tecchnæ, aguet, embuche. Stè al avait, agguatare, insidiare, insidias tendere, faccre, parare, insidiari, se tenir aux aguets. Per attendere, o star aspettando alcuno, opperiri, præstolari, attendre.

Avans, avansoi, rimasuglio. avanzaticcio, reliquiæ, reste. Avans dla taula, rilievo, analecta, orum, restes, reliefs de table. Avans dla roca, sconocchiatura, pensi pars reliqua, le reste d'une quenouille, qu'on a commencé à filer. Avansoi, avans del beive, quel rimanente del liquore lasciato nel vaso da chi ha bevuto prima, abbeveraticcio. potio libata, le reste de ce. qu'un autre a bu. Avansoi del goblöt, avanzo del vino, che occupa il fondo del bicchiere, culaccino, centellino, sorbillum, le reste, o le vin qui reste au fond d'un verre. Avans d'una pessa d'pan, scaparon, scampolo, panni reliliquiæ, coupon. Fè d'avans, avanzare, accrescere, ampliare, avantaggiare, acquistare, accumulare, aumentare, metter in avanzo, far acquisto, guadagno, profitto, comparare, rem cumulare, ampliare, amplificare, lucrari, gagner, amasser, augmenter son bien, acquérir, avancer bien ses affaires.

Avansè, V. Fè d'avans. Avansè, per isporgere in fuori, exstare, prominere, avancer. Per trapassare, superare, vincere, excedere, præstare, præcellere, devancer, surpasser, avoir l'avantage, vaincre. Per soprabbondare, redundare, superfluere, avoir de reste, avoir plus qu'à suffisance. Per restare, rimanere, superesse, rester. Avansesse, per profittare, aggrandirsi, proficere, progredi, excrescere, s'avancer, faire de proserve.

97

grès. Per pigliar ardire, audere, prendre courage. Per farsi innanzi, procedere, obviam ire alicui, aller en avant, s'avancer.

A l'a avansà i pè fora del let, si dice di chi non ha messo nulla in avanzo, contrario di fè dii avans, nihil profecit, il n'a fait aucune

épargne.

Avantagi, al giuoco della palla si dice quando i giuocatori avendo quaranta, l'uno d'essi guadagna di poi il colpo, vantaggio, unius collusoris in alium post quadragenarium utrimque numerum antecessio, avantage.

Avaron, avarone, spilorcio, sordidus, sordide avarus, très-

avare, crasseux.

Avaslor, strumento di legno, fatto a campana per versar il vino nella botte, pevera, infundibulum, chantepleure, étonnoir de bois, per beone, detto per ischerno, acer potator, vinosus, bibulus, bibacissimus, grand buveur, biberon, ivrogne.

Avusar, V. Asar.

Avasi, verseri, soprabbondanza d'acqua cagionata da pioggia, o da neve strutta, piena, rovescio, alluvione, allagamento, innondazione eluvio, crue, debordément d'eau.

Auditor, si dice a quel ministro, che rende ragione, o consiglia il Principe in materia di grazia, o di giustizia, auditore, cognoscendis rationibus præfectus, auditeur.

Auditorato, ufficio dell' auditore, cognoscendis rationibus

grès. Per pigliar ardire, au- profectura, la charge d'audidere, prendre courage. Per teur.

Ave, voce latina, che si usa dire a chi starnuta, Dio vi salvi, Dio v'ajuti, salve, salvus sis, ave, je vous salue.

Ave-Maria, orazione, che si porge alla nostra Donna, la quale comincia con quelle parole ave Maria, avé, ou ave Maria. Si dice anche ave Maria a quei tocchi di campana, che suonano all'alba, a mezzodi, e alla sera, ave Maria . . . . . l' Angelus. Avemaria di mort, avenimaria de' morti, il sonar delle campane nella morte di qualcheduno, che dicesi anche passà. . . . . . glas. Per quei tocchi di campana, che sonano a un' ora di notte per avvertir il popolo a pregare per i fedeli defunti, recitando il salmo de profundis, od altre orazioni, avemarie, si dicono quelle pallottoline della corona, minori di quelle, che si chiamano paternostri, ave Marie, ave Maria, avé, grains de chapelet.

Avèi, avere, possedere, habere, possidere, consequi, tenere, avoir, posséder, tenir.

Avèi la brila sul cöl, dicesi dell'andar liberamente dove si vuole, come fa il cavallo quando è in libertà, e si dice per lo più de'giovani, scorrere la cavallina, o il pacse, licenter cursare, courir la bride sur le col. Avèi un ant la mangna, tener, o avere nelle mani una persona, aliquem penes se habere, tenir quelqu'un dans sa manche, disposer souverainement de lui, être en état d'on exiger ce, qu'on voudra.

Acci nen d'onta, tirar giù la I di di, saperla ottimamente. buffa, mandar giù la visiera, non aver vergogna, nè faccia, pudorem deponere, nuncium pudori remittere, perdre toute sorte de honte.

Avei la testa ant el sach. aver il cervello sopra la berretta, inconsiderate agere, être sans esprit, lourd, avoir l'esprit aux talons, agir sans réflexion.

Avèi l'ēūi a la padela, aver l'occhio a' mochi, badare attentamente a' fatti suoi, rebus suis diligenter studere, veiller, être attentif.

Avèi quaich cosa al sol, possedere beni stabili, prædia habere, posseder des hiens sta-

bles.

Avei la cagheta, scorrer il ventre ad uno, avere la scorrenza, ventris fluxu laborare, avoir un flux de ventre.

Avei la sfoira, in m. b. aver la cacajuola, foria laborare. alvum solutam habere, avoir le dévoiement, la foire, le cours de ventre.

Avèi le scarpe desboclà, a scarpeta, le causse a la cagassa, aver le scarpe, o le calze a cacajuola, averle senza calzare, affibbiare, o legare, solutis uti calceis, avoir les souliers sans boucles, avoir les bas sans être liés, qui tombent sur les pieds.

Avèi'l magon , V. Fè saca. Avèi'l gatii, 'l veso, 'l gigët, esser in zurlo, lætitia, cupiditate gestire, efferri, être ravi, ou transporté de joie, avoir grand'envie de quelque chose.

Avei una cosa su la ponta

in numerato habere, savoir par cœur, savoir parfaitement. être instruit à fond de quelque chose.

Avei vos an capitol, esser in credito, multum posse, gratia valere, avoir voix en cha-

pitre.

Avèi la sghēūsia, aver la picchierella, esurire, être affamé.

Avèi la pansa pieña ,'l feuro pien, aver pieno lo stefano, opipare coenavisse, être bien rassasié, bien nourri.

Avei le baluette, o le baluchette, aver le traveggole, caligare, cæcutire, avoir la berlue.

Avei da scapine bin, avei nen da rie, si dice ne' casi, e affari fastidiosi, ne'quali sia da brigar molto, aver che ugnere, rem arduam esse, per difficilem, alex plenam, avoir de quoi tirer, avoir bien de la besogne.

Avèi la consiensa larga, ingrossar la coscienza, dissimulare, connivere, avoir la conscience large, n'avoir pas beaucoup de scrupules.

Avèi niun scrupol. V. Avèi

la consiensa larga.

Avèi un ant'i garèt, odiare alcuno, averlo in ira, a scorno, odisse, contemnere aliquem, infensum esse alicui, abhorrere ab aliquo, odio prosegui aliquem, être fâché, courroucé, avoir un dent de lait contre quelqu'un.

Avei un an sui corn, aver il tarlo con alcuno, aver uno sulle corna, alicui watum esse, avoir une dent de lait

contre quelqu'un.

il maneggio, la padronanza, dominium, administrationem habere, tenere, potiri, gouverner, diriger, administrer, regir.

Avèi'l feu darè'l cul, aver gran premura, sollicitum, anxium esse, curæ, cordi esse, être pressé, avoir de l'empres-

sement.

Avei na fam da luv, aver gran fame, allupare, fame extimulari, esurire, lupina fame laborare, être affamé comme un loup.

Avèi gent, partorire, infantare, dare, metter alla luce un bambino, parere, eniti, cdere, enfanter, accoucher.

Avei schefi, avere a schifo, a noja, a stomaco, a nausea, fastidire, fastidio habere, satietate, et fastidio alicujus rei teneri, rebuter, avoir du dégoût, des nausées.

Avei d' che, avei beni stabil, aver beni stabili, possedere. prædia habere, avoir pignon sur rue, posséder.

avoir du bien.

Avèi d'avèi, ayer a avere, esser creditore, dover ricevere, debet ille mihi, il me doit, il m'est dû.

Avèi da fè, esser occupato, aver delle occupazioni, negotiosum esse, negotiis distineri, occupatione aliqua impediri, être occupé, affairé.

Avèi nen da fe, esser disoccupato, sfaccendato, curis solutum, otiosum esse; être désoccupé, désœuvré, oisif.

Avèi da fè con na testa balorda, con un poch d' bon, rationem cum socorde habere,

Avei'l cassul an man, aver sibi esse negotium cum sublectæ fidei homine, avoir affaire à, à traiter avec un étourdi. un traitre, un méchant, coquin.

Avei bel dì, bel se, avoir beau dire, beau faire. T' as bel di, bel fe, ma intant a mi tochrà paghè, tu hai bel dire, bel fare, io però sarò quegli, che ne sentirò il danno, at enim in me hac cadetur faba . . . .

Avèi discrezion, aver discrezione, modum adhibere, æquum esse, avoir discrétion, être réservé, sobre, judicieux,

avoir de la réserve.

Avei tort, aver il torto, iniquam, malam caussam habere, in culpa esse, avoir le tort.

Avèi la motria, la faccia, l'ardiment, ancalè, aver ardire, audere, oser, avoir la hardiesse.

Avèi aptit, aver appetito, esurire, avoir appétit, avoir faim.

Avei boña vos per fe'l bass, aver buona voce per far il basso, gravi voci soni uti, avoir un bon creux.

Avèi la mina d'un bricon, aver l'aspetto d'un briccone, faciem perditi hominis præ se ferre, avoir l'air de frippon.

Avèi na gran vēūia d' caghè, aver gran voglia di sgravar il ventre, cacaturire, être pressé de ses nécessités.

Avei veuia d'gratesse, aver prurito di grattarsi, prurigine tentari, démanger, se sentir, ou avoir une forte démangeaison.

Avei tuta la cura d'un,

AT

fcie trope caresse, blandiri elicui, mitonner quelqu'un.

Avèi na bel aria, un nobil portament, aver un bel portumento, speciem honesti, et liberalis viri præ se ferre, avoir la mine cavalière.

Avèi na bela vos, aver una bella voce, sonora, nitida, pulita voce præditum esse, avoir un beau gosier.

Avèi dla boria, esser horioso, superbia efferri, gloriari, être orgueilleux, s'enor-

gueillir, tirer vanité.

Avèi boña ganba a durmi, dormir volentieri, e molto, arcte, et libenter dormire, dormir beaucoup, et de bon gré.

Avèi i dent anlià, aver i denti allegati, dentes hebetes habere, avoir les dents aga-

cés.

Avèi un bel, o un bon sovruscrit, aver buona soprascritta, buona sembianza, ed aria del volto, buona cera, bene valere, bona uti valetudine, avoir bonne mine.

Avèi l'umor per travers, d' garèla, avèi 'l torlo borlo, in m. b. esser di mal umore, tristi cogitatione vexari, morosis, et difficillimis moribus esse, être bourru, capricieux.

Avèi i spron, i spron longh, frasi usate solo per ischerzo, è dicesi di figlia, che abbia già oltrepassato il fiore di sua gioventà, che dicesi pulcellona, virgo provectior, pucelle fort avancée en age.

A ven a tai, N. A tai.

Aventa, abbisogna, fa di
uopo, oportet, opus est, il
faut.

Auge, sommita, colmo, fastigium, apex, comble, faite.

Avia, pecchia, ape, apis,

abeille, mouche à miel.

Avis al publich, cartello, avviso al pubblico, libellus, charta, tabula, invitatio etc. publice adfixa, proposita, affiche.

Avis, avis, in presenza, in paragone, a riguardo, coram, palam, præ, propter, en présence, en égard, visavis.

Avisch, vischio, e veschio, pania, viscus, e viscum, glu-

Avisch, add. d'avische, acceso, incensus, inflammatus, ardens, enflammé, ardent, brûiant, allumé, embrasé.

Avischè, accendere, accendere, ignem facere, suscitare, allumer, mettre le feu, embraser, enflammer, fig. muovere, eccitare, excitare, excitare, excitare, excitare, excitare, excitare, excitare, excitare, accendersi, exardescere, inflammari, ardere, accendi, s'enflammer, s'allumer, brûler,

A vista, giudiche a vista, giudieare a occhio, e croce, ex visu, ex solo intuitu crassius judicare, juger à vue de pays. A vista d' tut'l mond, a vista di tutto il mondo, teste cælo, in oculis omnium, au vu de tout le monde. A vista term. di commercio, allerche debbesi pagare subito veduta una lettera di cambio, a vista, visis, inspectis literis, lettre payable à vue.

A vita, vita natural durant, a vita, durante la vita, con-

stante vita, à vie.

A viva försa, a viva for-

force ouverte.

A un, a un, ad uno, ad uno, singillatim, l'un après l'autre.

Auna, misura, e l'arnese medesimo, con cui si misura, auna v. dell'uso, ulna, aune. Ella si usa in Parigi, ed altrove, ed è di tre piedi, otto punti di lunghezza.

Avocat, dottore in ragione civile, o canonica, che difende, e consiglia nelle cause altrui, avvocato, advocatus, patronus, caussarum actor, avocat.

Avosà, rinomato, celebre, celebratus, clarus, insignis, renommé, célèbre.

Avril, quarto mese dell' anno, aprile, aprilis, avril.

Aus-col, o os-col, voce francese, mezzaluna, che gli uffiziali portano al collo, gorgiera, collare ferreum, argenteum, æreum etc., hausse-cou.

Aussa, hietta, pietra, o altro pezzuolo di checchessia, che mettesi sotto ad alcuna cosa per far che sia più alta, cuneus, hausse. Aussa, quel legnetto, che mettono i calzolaj sopra la forma, che è nella scarpa per alzar il collo alla scarpa, e si servono anche di un pezzo di tomajo, stecca, assula, hausse. Per quel legnetto, di cui si servono i suddetti per lustrare, e perfezionare le scarpe, stecca, steccone, assula, besaigue, buis.

Aussament d'tëra, rivass, rialto di terra posticcia, alzata, argine, agger, chaussée. Aussè, levare, o sollevare

za, per vim, vi, violenter, à checchessia da basso, e mandarlo, o porto in alto, alzare, clevare, extollere, erigere, educere, lever, élever, hausser.

> Aussè 'l gomo, scopassè margrita, in m. b. alzare il gomito, ber soverchiamonte, trincare, strenue epotare, vino se ingurgitare, hausser le conde , buvoter , godailler , boire beaucoup.

Aussè sempl. e aussè ben, vale lo stesso che aussè'l go-

Aussè le söle, fesla, sbignesla, fuggir con prestezza, e nascosamente, svignare, alzar i mazzi, andarsi con Dio, solum vertere, se subripere, s'enfuir à la hâte, et à la sourdine, décamper, échapper.

Aussè i corn,'l nas, la cresta, 'l cul, insuperbire, alzar il viso, le corna, montar in orgoglio, orgogliarsi, insolenter se efferre, exercic caput, superbire, tollere cornua, s'énorgueillir, lever la tête, trancher du grand, s' élever jusqu'aux nues, s'enfler d'orgueil, devenir superbe, arrogant, fier, hautain.

Aussè la vos, alzar la voce, gridar forte, vocem tollere, crier bien haut, crier à tue tête, crier les hauts cris. Per montar in orgoglio, V. Aussè i corn.

Aus è, o aussesse la vesta, 'l cotin ec. , alzar i panni, elevare, complicare vestem, trousser, replier, relever ce, qui pend

trop bas, retrousser la robe. Aussè la glöria, frase usata solo per ischerzo, V. Aussè 'l gomo.

Aussese, o aussese dal let, alzarsi dal letto, e cubili surgere, se lever, sortir du lit.

Aussese, parlandosi di tempo, il tempo si alza dopo la pioggia, serenatur cælum, fugantur, dispelluntur nubes, fucies cæli fit serenior, fit cælum serenum ex turbida die, se remettre au beau, se rendre serein.

Aut, alto, dicesi di luogo, edificio, piante, monti, e simili, e vale elevato dal piano, sublime, eccelso, eminente, contrario di basso, altus, editus, sublimis, procerus, celsus, excelsus, haut, élevé. Aut, autèr, superbo, altiero, arrogante, superbus, superbe, fier, hautein. Parlè aut, parlar alto, cioè imperiosamente, con fierezza, alterezza, minaciter, et proterve loqui, imperiosum esse, fastum efferre , parler haut , impéricusement. Fè aut, e bass, far alto, e basso, far a suo modo, suo arbitratu facere, faire à son gré. Aut, e bass, diseguale, inæqualis, dispar, inégal.

Autēur, autura, poggio, altura, vertex, clivus, collis, mons, colline, hauteur, ter-

tre, côteau.

Autin, vignajo, luogo messo a vigna, o abbondante di vigne, vinetum, vignoble. Brēū d'autin, per ischerzo, vino, vinum, vin.

Auton, una delle quattro stagioni dell'anno, che co-

mineia quando il sole entra in Libra, autunno, la stagion d'autunno, autumnus, autumnale tempus, l'automne.

Autr, pronome sust., altri, altr'uomo, alter, autre. Autr, che è differente in qualunque maniera da quelle cose di che si parla, o s'intende, che non è lo stesso, diverso, altro, alius, diversus, autre, un autre, différent, tout autre, qui n'est pas le même. Per autr, quanto al rimanente, per altro, ceterum, au reste, du reste, au surplus, d'ailleurs, cependant, malgré cela, outre cela. A lè tut autr ch' dot, a lè tut autr ch' vera, è tutt'altro, che dotto, è tutt'altro, che vero, longe alius est ac sapiens, longe aliud est ac verum, il est rien moins que sage, rien moins que vrai.

Autrament, altriment, avv. altramente, altrimenti, secus,

aliter, autrement.

Autura, autēur, altura, altezza, altitudo, vertex, sublimitas, hauteur, sommet, sommité, comble.

Avuja, V. Agucia. Avuja, V. Uja.

Avuss, aguzzo, appuntato, pugnente, acuto, acutus, acuminatus, aigu, pointu, per-

çant.

Avussè, far la punta, aguzzare, appuntare, acuere, acutum reddere, exacuere, spiculare, aiguiser, affiler, rendre pointu, aigu. Babà, bobò, o bubù, voce puerile significante male, malore, dolore, doglia, bua, morbus, dolor, malum, douleur, mal. Usasi pure dai fanciulli quando cominciano adarticolare le sillabe per significare qualunque persona, con cui fanno conoscenza, baba, babe....

Babau, bagian, badöla, barbaboch, babbaccio, babbeo, bardus, insulsus, sot, nigaud.

Babi, spezie di botta velenosa, rospo, rubeta, bufo, crapaud. Babi, pialla de bottai, instrumentum ad doliariorum usum, colombe.

Babia, loquacità, ciarleria, chiacchiera, anfania, vaniloquentia, garrulitas, loquacitas, babil, caquet, causerie. D'un uomo, che ama di parlar molto, ma ha poco spirito, si dice: a l'a nen autr, ch' il' babia, vox, vox, prætercaque nihil, il n'a que du babil.

Babias, babion, rospaccio, magnus bufo, gros vilain cra-

paud.

Babiliard, voc. fr. berlinghière, ciarlone, ciarliero, cianciatore, imparolato, cicalone, chiacchierone, ciaramella, loquace, gracchiatore, taccola, garrulus, verbosus, gerro, nebulo, blatero, loquax, verbosus, aretalogus, linguax, babillard, outré, bavard, jaseur, craqueur, proneur, traquet de moulin, hableur, diseur de riens, claquedent.

Babion, babbuasso, sciocco, scimunito, babbeo, babbaccio, babbione, hebes, rudis, stolidus, fungus, excors, socors, codex, bardus, insulsus, stolidus, baro, bliteus, blennus, sot, stupide, fat, niais, badaud, nigaud, butor, buche, hébété, magot, bestiole, cruche, grossier.

Babiöt, dim. d' babi.

Baboa, lo stesso, che boa, sebbene questo secondo vocabolo appartenga per l'ordinario ai vermi da seta, e l'altro in uso sia per significare particolarmente quella classe d'insetti, che spettano alla famiglia de'rettili, verme, bruto, boa, chenille, insecte.

Baböc, sciocco, babbeo, babbuasso, V. Babion, agg. a sorta di cane assai lanoso, cane barbone, canis cirratus, vel aviarius, chien barbet.

Baböcia, parte acquosa, o resto del latte dopo estrattone il burro, siero, serum babeurre.

Baböia, capolino, fe baböia, guardar di soppiatto, affacciarsi destramente, di soppiatto per vedere altrui, e tanto poco, che difficilmente possa esser veduto, far capolino, furtim prospicere, regarder en cachette.

Babola, racconto a capriccio, commentum, sornette, fiction, boude, menterie.

Babörgne, quasi percosse da börgno, hattiture, verbera, immanes percussiones, hastonnades.

cia, o di scimia, babbuino, simia, babouin, singe: Per uomo brutto, e contraffatto, bertuccione, homo deformis. magot. Per uomo stolto, sciocco, babbuasso, baccellone, baggeo, babbaccio, bardus, stupidus, hebes, stipes, excors, stolidus, blennus, codex, sot, stupide, nigaud, benêt, niais, fat , badaud , babouin.

Bacaje, anfanare a secco, aggirarsi, esser verboso, abbaccare, tattamellare, valere solis verbis, verbis diffluere, verbiager, n'avoir que du verbiage. Bacajè, tartagliare, balbettare, balbutire, lingua ha-

sitare, begaver.

Bachët, V. Ghersin.

Bacheta, mazza sottile, scudiscio, verga, virga, ferula, bacillum, baguette, gaule, houssine. Comande a bacheta, vale far ciò con suprema autorità, ad nutum, ad arbitrium, pro imperio, commander à la baguette. Bacheta d' la cavaria, vetta del correggiato, baculus, verge de fleau. Bacheta per bate la lana, camato, rudicola, baculus, houssine, gaule. Bacheta d'un parasol, piccola stecca d'un parasole, d'un'ombrella, asticciuola, assula, baguette. Bacheta da fusii, da pistöla, bacchetta da fucile, da pistola, piccola verga di ferro, o di legno, che serve per calcar il cartoccio, la polvere, le palle dentro alle canne di quest'armi, o a ripulirle, virga, vel bacillus igniariæ fistulæ, baguette. Bacheta da tanborn, piccola mazza di le- l'nesi, e luoghi agiati, e co-

Babuin, specie di bertuc- Igno, con bottoncino da un capo ad uso di suonare tale stromento, bacchetta da tamburo, tympano tribarum bacilli, baguette à tambour.

> Bachetà, colpo di bacchetta, ictus virgæ, coup de ba-

guette.

Bacheton dna vantajiña, le principali bacchette d'un ventaglio, stecche, assulæ, arum, bâtons d'un éventail.

Bacias, stagno, stagnum,

étang.

Baciassa, parte del torchio, ossia recipiente, in cui pongonsi le cose da premere, lacus torcularis . . . . .

Baciöch, macchia d'inchiostro sopra la carta, scorbio, sgorbio, litura, pâte d'encre

sur le papier.

Bacioch, mezzo assopito, assonnato, sopore correptus,

assoupi.

Bacioro, bacioras, camorro, martignone, villanzone (detto per ingiuria ) rupico, gros manant, vilain paysan, pitaud.

Badaloch, scimunito, besso, stipes, fungus, sot.

Bade , badola , V. Babau. Badia, monastero governato da un Abbate, come pure luogo altre volte appartenente ad un monastero abbaziale, sebbene poscia ridotto in commenda, o secolarizzato in altra guisa, abbazia, abbatia, abbaye. Significa talvolta il distretto giurisdizionale sottomesso all' Abbate, ditio, vel territorium Abbatis, ed alcune fiate la stessa dignità abbaziale, Abbatis dignitas, abbaye.

Badial, dicesi d'uomo, ar-

BA

badiale, amplus, spatiosus, ingens, grand, large, ample.

Badinagi, scherzo, trastullo, gioco, sollazzo, beffa, jocus, lusus, derisio, badinage.

Badine, scherzare, dire, o fare qualche cosa per ischerzo, per ridere, frascheggiare, nuguri, jocari, badiner. Badine un, shertare, beffare alcuno, irridere, deridere, ludos aliquem facere, bafouer, railler, badiner quelqu'un, gausser, peloter.

Badò, si usa per ischerzo in vece di fagot, o fagotin, fagotto, sarcina, fagot.

Badola, baggeo, sciocco, moccicone, mocceca, baseo, babbeo, babbaccio, scimunito, sciocco, excors, socors, stipes, bardus, stolidus, ineplus, blittus, blennus, sot, fat, niais, badaud, magot.

Ba-d'roba, v. f. specie di manto, che dalla cintola giunge a strascicare per terra, diversa vestium, bas-de-robe.

Baf, aria, che esce dalla bocca in una sola respirazione, allorché è accompagnata da odore, e si prende comunemente in mala parte. Baj d' vin, alito, sossio puzzolente, halitus, spiritus, exhalatio, halenée. Baf d'aria, d' vent, busso, soffio di vento, flatus, bouffée de vent. Baf d' caud, d' calor, vampa di calore, vapor, exhalatio, ardor, bouffée de chaleur, V. Buf, alle volte questa voce si congiunge col monosillabo bif, dicendosi a dis, a sa bas e bif, e bif e baf, cioè quel, che ci piace, alto e basso, ut libue- mes sont sujettes.

modi, ma per lo più per ischerzo, [rit, il parle, il fait à son gré. Bufoja , V. Badia.

Bafra, vitto, cibo, alimenti, nutrimento, panatico, panaggio, alimonia, victus, cibaria, orum, la nourriture, les alimens, le vivre.

Bafrada, usata solo per ischerzo, corpacciata, papacchiata, stravizzo, ventriculi repletio, convivium, commissatio, le manger à ventre déboutonné, bafrée.

Bafrè (usasi solo nel parlar popolare ) mangiare strabocchevelmente, pappare, diluviare, pacchiare, divorare, mangiar a crepapelle, shasoffiare, sguazzare, cibis se ingurgitare, bafrer, se farcir.

Bafron, pacchione, che mangia ingordamente, helluo, vorax, lurco, glouton, gourmand, bafreur.

Bagagi, masserizie, che si portan dietro i soldati nell' esercito, bagaglia, bagaglio, bagaglie, impedimenta, bagage, hardes; per simil. si dice di tutti gli arnesi, e masserizie, instrumenta, harde, meuble, ustensile.

Bagagias , bruta bestia , mal del padron, e simili altri nomi, che si danno in m. basso al male della matrice, passione, affezione isterica, isterismo, v. dell'uso, infiammazione del basso ventre, colica del miserere, mal della matrice, volvulus, colique, ou passion iliaque, ou colique de miserere, alla qual malattia van per lo più soggette le donne dopo il parto . . . . . maladie, à laquelle les fem-

e con difficoltà le parole per l impedamento di lingua, frammettere, in favellando, la lingua , balbettare , tartagliare, balbutire, lingua hæsitare. balbutier, bégayer. Bagaje, cicalare dopo aver ben bevuto, e mangiato, berlingare, a multo potu, et cibo garrire. inaniter verba effutire, babiller, causer.

Bagassa, donna sfacciata, ardita, che troppo vanamente amoreggia, civetta, bagascia, meretrice, mulier impudens, pellex, scortum, coquette,

bagasse, fille de joie.

Bagat, nome che si dà ad una delle carte de' tarocchi, bagatelliere, giullaro, buffone, scurra, mimus, sannio, bateleur, bouffon, tabarin.

Bagian , V. Babau.

Bagianada, bagatella, inezia, scioccheria, baggianata, insulsitas, ineptiæ, nugæ, gerræ, sottise, vetille, baliverne, badinerie, niaiserie, sornette.

Bagna, salsa, guazzetto, condimento di vivande, embamma, sauce, ragoût.

Bagne, bagnare, madefacere, perfundere, baigner, arroser, tremper, humecter. Bagne la caussiña, spegnere la calcina, calcem restinguere, macerare, éteindre la chaux.

Bagnesse, entrar in bagno, in fiume, in acqua, e simili, bagnarsi, guazzarsi, balnea ingredi, lavari, se baigner, se mettre dans le bain, dans Feau. Bagnesse, vale anche metter qualche cosa del suo, non uscir netto, immunem, vel sine symbolo non abire,

Bagaje, pronunziar male, se ne délivrer pas sans dommage.

> Bagnè, dicesi del tuffare i panni lini nell'acqua avanti che si pongano in bucato, che si dice anche sbrume, dimojare, eluere, fondre, tenir le linge dans l'eau avant que de le mettre en lessive.

> Bagnèt, vivanda composta di più cose appetitose, o intingolo con aceto, olio, prezzemolo, e cipolle, manicaretto, savoretto, intingolo, jusculum, minutal, intritura, ragoût, saupiquet, vinaigret-

te, ravigote.

Bagn-maria, stufa umida per istillare , o acqua bollente, in cui si metta alcun vaso per farvi cuocere carni, o altro, o per uso di distillare, bagnomaria, o bagnomarie, balneum humidum pro distillatione , bain-marie.

Bagnoira, vaso di latta, o di rame , per cui si versa l'acqua a zampilli, annaffiatojo, nasiterna, aquiminale, arrosoir.

Bagnöira ventaglia portatile, la quale consiste in alcuni assi collegati insieme, oppure in un sol asse in figura quasi di semicircolo, e serve per bagnare i prati a riprese in vece delle sicche, o chiudimenti di terra, che fannosi da certuni ne' canali adacquatoj, chiudendosi con essa il canale suddetto or in un luogo, or in un altro secondo il bisogno, e ciò per far rigonfiare l'acqua al segno, che versando dall'orlo del canale, si spanda nel prato, cateratta, cataracta, écluse, V. Sciansoira.

Bagnolè, fazzoletto rotondato con capuccio, cresta a cannoni, forminam capitis tegumentum, bagnolette.

Bagnor, vaso, in cui prendensi i bagni, bagno, tinozza, tino da bagnarsi, labrum balneare, baignoire. Bagnor, o bagnoira, vaso di latta, o di rame, che serve per innaffiare, egli ha da un de' lati un collo lungo, e grosso, alla cui estremità si adatta una palla, o bocchetta traforata, perchè l'acqua n'esca, e cada a zampilli come pioggia, innaffiatojo, nasiterna, arrosoir.

Bagord, il mangiare, e bere soverchiamente, crapula, crapula, crapula, debauche; dicesi pure delle persone, che tal vizio secondano, helluones

nepotes . . . .

Bagordè, mangiare, e bere soverchiamente, crapulare, saliarem in modum epulari, congracure, cibo, vinoque se ingurgitare, crapuler, goinfrer, ivrogner.

Bagordon; crapulone, helluo, glouton, crapuleux.

Bai, le ultime recate, gli ultimi respiri di morte, gli ultimi tratti, extremus spiritus, râle. Fè i bai, essere all'estremo della sua vita, dare i tratti, tirare i tratti, boccheggiare, muover la bocca morendo, animam agere, extremum spiritum ducere, être prêt de mourir, agoniser.

Bajè, aprir la bocca, raccogliendo il fiato, è poscia
mandarlo fuora, ed è effetto
cagionato da sonno, da rincrescimento, o da pigrizia, o
da fame, shadigliare, oscitari, os diducere, hailler.

Bajęta, bautia, löbia, sporto di casa di legname, loggia, peristylum, pergula, porticus, mæniana, terrasse, galerie couverte, balcon couvert.

Baita, donna, che allatta gli altrui figliuoli, balia, nu-

trix, nourrice.

Bailagi, prezzo, che si da per allevare un fanciullo, baliatico, nutritium, o nutritia, orum, ce qu'on donne par mois à une nourrice, pour nourrir un enfant.

Bailè, torre a balia, torre ad allattare gli altrui figliuoli, balire, alere, nutrire, educare, prendre à nourrice,

élever, nourrir.

Bailto, nome d'una carica che v'era in Francia, balivo, ballivius, bailli. Per presidente, governatore, podestà, giudice regio, balio, prases, bailli. Bailto, nell'ordine di Malta è un cavaliere insignito d'un autorità superiore ai Commendatori, e che gli conferisce il privilegio di portare la gran Croce, bali, prases, bailli.

Bailo, balio, vir nutricis, nourricier, père nourricier.

Bailöt, fanciullo, che si dà, o si prende ad allattare, in-

fans, enfant.

Bajoch, sorta di moneta Romana, bajocco, assis, bajoque; si prende anche generalmente per moneta, damaro, ec.

Bajoneta, ferro appuntato, che, ficcato nel moselietto alla cima, serve al soldato d'arme in asta, bajonetta, mucro, bajonette.

Bala, corpo di figura ro-

tonda, palla, globus, pila, boule. Bala da giughè, palla, pila lusoria , balle. Bala , fagotto grosso, invoglio di mercanzie, e generalmente ammasso di robe messe insieme, legate con corde, o rivolte in tela, e simil materia per trasportarle di luogo in luogo, balla, compacta rerum strues, sarcina, involucrum, balle. Bala anramà, palla di cannone attaccata a due capi di una catena, palla incatenata, .... boulet-ramé. Bala fou, palla infuocata ..... bouletrouge. Bala da canon, palla da cannone . . . boulet , balle. Bala d' pionb , piombata , globulus plumbeus, pila plumbea, balle de plomb. Bala del truch, biglia, globus eburneus, vel buxeus, bille. La bala fa 'l bot, la palla fa il balzo, fortuna arridet, le vent est en poupe, la balle est entre bond, et volée. Aspetè ch' la bala fassa 'l bot, aspettar la palla al balzo, aspettar il tempo, e l'occasione opportuna, imminere occasioni, attendre l'occasion favorable. Bala significa ancora una favola, una ciuffola, nugæ: onde si dice a l'è na bala, a conta d'bale.

Bala, corpo di figura rotonda, palla, globus, boule. Bala d' fioca, balota, palla di neve, globulus niveus, pelote de neige. Esse d' bala, esser d'accordo, di consenso, di lega, convenire inter se,

être d'accord.

Balada, tripudio, trattenimento piacevole, badalucco, balacco, trastullo, scherzo, jocus, lusio, facetia, oblecta-

mentum, ludus, ludierum, branle, badinage, folâtrerie, niche. Fè la balada, baloecarsi, spassarsi, trastullarsi, nugas agere, nugari, se oblectare, s'amuser, niaiser, se caliner, gober des mouches.

Balafra, balafrè, balafron,

V. Bafron , bafrè.

Balandra, femmina plebea, berghinella, muliercula, femmelette, caillette. Per donna di non buona fama, V. bagassa. Per donna scomposta negli abiti, e nella persona, V. Plandra.

Balansa, strumento da pesare, bilancia, trutina, libra, balance. Balansa da pesè l'or, bilancia, stadera, biquet. Stè an balansa, dicesi della moneta, che non è traboccante, nè scarsa, star in bilancia, in bilico, æquilibrium esse,

péser juste. Balansin, quella parte del calesso, cui si attaccano le tirelle del cavallo di fuori delle stanghe, bilancina, o bilancino, palanga tractoria, palonnier. Caval del balansin è quello, che è in coppia al cavallo, che è sotto le stanghe del calesso, cavallo del bilancino, equus anterior, cheval de la volée. Balansin, dicesi pure il cocchiere, o vetturino, che lo guida, vector, aut vectarius, qui equos anteriores regit, voiturier.

Balansin, t. degli oriuolaj, ed è quel pezzo dell' oriuolo, che ne regola il movimento, tempo d' orologio, libramentum, balancier.

Balarin, maestro di ballo, ballerino, saltandi magister,

maître à danser. Per quello, che balla, ballerino, saltator, danseur. Balarin da corda, ballerino da corda, funambulus, petaurista, funirepus, schænobates, danseur de corde, funambule.

Balariña, colei, che balla, ballatrice, saltatrice, danseuse.

Balconà, apertura fatta per pigliar acqua, e per mandarla via a sua posta, e si chiude, e si apre colla imposta di legno, o simile, che s'alza, e s'abbassa per due canali, cateratta, calla, chiusa, serra, pescaja, cateratta, cataracta, emissarium, écluse, lançoir. Ausè le balconà per dè l'aqua ai prà, alzar le cateratte per innaffiar i prati..... débonder.

Balconà, o balconèra, essa è composta di due portelle, ed anche di più, secondo il corpo d'acqua, che dee chiudere, rialzare, o dividere, e si distingue da la sciansoira, in quanto che la suddetta ha più portelle, e siccome la balconà si fa in quelle roggie, ove scorre una più abbondante quantità d'acque, così riesce anche di una struttura, e mole maggiore della sciansoira. Dicesi anche balconà quella, per mezzo di cui si riparte la direzione dell'acqua alle diverse ruote d'un molino, cateratta, pescaja, cataracta, écluse. Porte dla balconà, imposte, postes, écluses.

Baldachin, arnese, che si porta, o si tiene affisso sopra le cose sacre, e sopra i seggi de' Principi, e gran personaggi

in segno d'onore, e per lo più di forma quadra, e di drappo con drappelloni, e fregj intorno pendenti, baldacchino, umbella, dais, poèle. Baldachin del let, la parte superiore del cortinaggio del letto, ed altri simili arnesi, sopraccielo, conopeum superius, ciel de lit.

Baldraca, meretrice, ma diçesi per ischerno, baldracca, bagascia, scorum, co-

quine, coureuse.

Bàlè, muover i piedi andando, e saltando a tempo di suono, e fassi per diletto, e per festeggiare, ballare, saltare, choreas agitare, choreis indulgere, plaudere pedibus, movere cursus ad numerum, danser. Balè a tenp, an cadansa, ballare a tempo di suono, in cadenza, in numerum ludere, danser en cadence. Balè s' la corda, ballar sulla corda, per extremum funem ire, danser sur la corde. Balè an aria, ballar in campo azzurro, esser impiccato, suspendi, être pendu. Fè balè i dent, sè balè i trant' e ses, in m. b. far ballare i denti, mangiare, edere, comedere, vesci, branler le menton. Balè sul chēur, commuovere, sollevare lo stomaco, nausèam movere, bondir le cœur. Per simil. dicesi di tutte le cose, che non istanno forti colà, dove dovrebbero, i dent a m' balo, a m' locio, la spà a bala unt' el feuder, i denti mi ballano in bocea, la spada balla nel fodero, nutare, branler. Balè, in m. b. vale anche morire, mori, perire, mourir,

crever. Balè, vale anche esser deposto da un impiego, officio, munere excuti, être privé, dégradé, déstitué d'un emploi, d'une dignité. Balè, dicesi pure di chi conta frottole, nugivendulus...

Balèña, certe strisce fatte di barba di balena, che le donne mettono nel busto per tenerlo disteso, stecca, barbæ, villi, vel setæ balænæ, ianons de baleine, dont on fait des parasols, des éven-

tails, des busques.

Bulestra, stromento da guerra per uso di saettare fatto di un fusto di legno curvo, chiamato teniere, con arco di ferro in cima, e caricasi con istromento detto lieva, o martinello, balestra, ballista, arbalete. Balestra, dicesi anche ad uno stromento simile, ma fatto con fusto di legno curvo e legato ai due capi da una funicella ben tesa, di cui si servono per trastullo i fanciulli per tirar al segno, balestra, manuballista, arc à met. Cariè la balestra, mangiar, e here a crepa pancia, caricare la halestra, se ingurgitare, ventrem distendere, manger à ventre déboutonné.

Bulët, balletto, saltatiuncula, petite danse Balët, per gnazzabuglio, tafferuglio, barabusta, confusio, turba, jurgium, contentio, tumultus,

tapage, bagarre.

Balēūria, haldoria, trastullo, stato, glo tripudio. Fe la balēūria, dicesi di quell'allegrezza, che facevano i ragazzi nella vigilia di S. Gioanni saltando, e girando attorno al falò di piazza caballonier. B A

stello di Torino, e del tripudio, che pur anche si faceva nello stesso giorno di S. Gioanni, secondo la storia del Pingone del 1577., porro id genus ludi patrio vocabulo balloriam vocant, lætitia, branle, danse en trépignant.

Balēūs, che ha gli occhi torti, guercio, strabo, lou-

che, bigle.

Balin, pallottoline di piombo per uso della caccia, pallini, globuli plumbei, menu plomb pour la chasse. Alla munizione più piccola dicesi antergea, migliarola. Balin, piccole palle di piombo, con cui si carica un arcobuso, un pistoletto, palline, glans plumbea, poste. Balin, o bolin, o bocin, quel piccolo segno nel giuoco delle pallottole, a cui le palle debbono accostarsi, grillo, scopus lusorius, le but.

Balon, palla grande fatta di cuojo, e ripiena d'aria, pallone, follis pugillatorius, folliculus, ballon. Balon, stromento, su cui si fanno lavori di trine, e simili, tombolo, pulvinar, vel pulvinus, seu instrumentum, quod operibus phrygiis, denticulatis, aliisve perficiendis inservit, coussin, sur le quel on fait de la deutelle. Balon volant, globo di carta, o di zendado di nuova invenzione. che s'alza da terra, e va per l'aria, volgar. detto pallone volante, o areostato, globus areostaticus, aérostat.

Balone, colui, che fa, o provvede, o gonfia i palloni, palloniere, follium artifex, ballonier.

Balord , V. Badola , significa pure uno, che per qualche accidente occorsogli resti sopraffatto, sbalordito, stordito, externatus, stupidus, stupefactus, étonné.

Balorda, pettegola, sciocca, zucca al vento, baderla, muliercula deses, fatua, bé-

queule.

Balordaria, beffaggine, balordaggine, inavvertenza, scempiaggine, babbuassaggine, sciocchezza, sgembo, goffaggine, stupiditas, stupor, stoliditas, balourdise, étourderie, sottise, niaiserie, stupidité, lourderie.

Balordon, accr. di balord. Baloss, persona di mal affare, furfante, flagitiosus, nequam, scelestus, furcifer, coquin, frippon.

Balot, dim. di bala, piccola palla, sarcinula, petite

balle, ballot.

Balota, piccola palla, che serve per dar i voti, o per tirar la sorte, pallottola, ballotta, suffragium, balloite. Balota d' fioca, palla di neve, globulus nivis, pelote de neige. Balota, prendesi pure in significato di favola, onde dicesi spacia baliste, nugigerulus, vel nugivendus, débiteur de sornettes, qui en donne à garder.

Balotà, percossa data con palla di neve, ictus, aut percussio, vel niveo globo . . . .

Balotè, dar atla palla, o pallone mandandolo, e rimandandolo per baja, e trattenimento, e per avviare il giuoco, palleggiare, datatim lu-

cosa, mandar in quà, e in la con ischerno una cosa, strabalzare, vexare, berner, balloter. Balotè un, fene na balöta, shertare, beffare, burlare, minchionare, palleggiàre alcuno, fare alla palla di alcuno, ludos aliquem facere, irridere, deridere, badiner, peloter, bafouer, plaisanter, se divertir de quelqu'un. Balotè, per dar il voto per mezzo di pallottole, ballottare, mandar a partito, a bossoli, e ballotte, per suffragia eligere, balloter. Balotè, dicesi pure quando uno tira in lungo un negozio, coll' avviare chi glielo raccomanda, a un altro, e che quello lo rimanda al primo, ed amendue si accordano a burlare il pover'uomo, che metaf. in altra maniera si dice mande da Erode a Pilat, per la similitudine dell'ingiusto giudizio di questi due giudici nella causa del nostro Salvadore. palleggiare, ludos aliquem facere, peloter, se divertir de quelqu'un.

Balsana, term. de' sarti, rinforzo di panno più ordinario, che mettesi intorno da piede alle sottane degli ecclesiastici, pedana, Diz. encic.

Alb.

Baluete, o baluchete, traveggole, occhibagliolo, offusca caligo, oculorum caligatio, berlue. Avèi le baluete, si dice di chi in vedendo piglia una cosa per un' altra. o travede, aver le traveggole, caligare, avoir la berlue. voir trouble. Fè vni le baluedere pila, peloter. Balote na le, se vede na cosa per un'. autra, far venire le traveggole, far travedere....

Balustra, ordine di balaustri collegati insieme con alcuni pilastri, e posti in conveniente distanza, balaustrata, cancelli clathri, columellarum certo ordine dispositarum congeries, septum, balustrade, balastre, cancel.

Balustrin, sorta di colonnetta simile al balaustro, ossia fiore di melagrana, che regge l'architrave del ballatojo, balaustro, columella,

balustre, cancel.

Banastre, o bnastre, arnesi, masserizie di poco valore, bagaglie, vilia instrumenta, quisquiliæ, frivola, menues hardes, utensiles de peu de valeur.

Banbas, lanugine del frutto d'una pianta simile a lana bianchissima, bambagia, cotone, gossypium, coton. Banbas dla candeila, dla lucerna, del lum, lucignuolo, stoppino, ellychnium, mèche, lumignon. Banbas, dicesi per ischerno a uomo scimunito, bambo, V. Badöla. La pianta del banbas, del coton, aylon, cotonnier, gossampin.

Banbasiña, tela fatta di fili di bambagia, bambagino, xy-lum, tela xylina, basin, toi-le de coton. Banbasiña, per la materia, di cui si fa la bambagia, cotone, gossypium, coton. Avèi'l cul ant la banbasiña, in m. b. esser avvezzo, o tenuto nella bambagia, cioè in delizie, e in morbidezza, molliter educari, être élevé délicatement, dans le coton.

Banbin, bambino, infans, enfant. Banbin an fassa, bambino in fassie, infantulus, puerulus, poupard, enfant au maillot. Banbin d'Varal, dicesi a persona di grosse membra, tarchiato, paffuto, torosus, lacertosus, obesus, membru, trapu, dodu. Banbin d'Luca, persona, o viso delicato, bellino, præstanti forma, ingenui vultus homo, un joli poupard, un beau poupon, un visage de poupee.

Banblinè, menare il can per l'aja, menar le cose in lungo, tempus ducere, trainer une chose en longueur.

Banbociada, nome, che si dà ad alcune pitture grottesche, il cui soggetto è basso, e popolare, bambocciata, vilis, vel nullius pretii pictura, bambouchade.

Banca, arnese di legno, o pietra, che serve per sedile di più persone, e per altri usi, panca, subsellium, banc pour s'asseoir. Banca del let, panca del letto, fulcrum lecti, banc du lit. Banca piantà ant la muraja, panca affissa al muro, manganella, subsellium, arbalete, au plur. stalles. Banca, per quella panca in luoghi pubblici, dove si ragunano gli uomini a cicalare, il qual cicalare dicesi in m. b. taccolare, e crocchiare, pancaccia, statio, banc placé dans quelque endroit public, où l'on va causer. Banca, tavola, presso alla quale riseggono i Giudici a reader ragione, i mercatanti a contar danari, abacus, tabula, mensa, tribunal, bane,

comptoir. Banca, banco per contro tutti, banchiere . . . contare, e prestare denari altrui, ove si esercita l'arte del banchiero, banco, abacus, banque.

Bancà, quella quantità di persone, che seggono in su di una panca, pancata, plenum subsellium, un banc plein de

monde.

Bancarota, mancamento de' danari a' mercatanti, fallimento, decoctum argentum, banqueroute, faillite. Fè bancarota, il mancare de' danari de' mercatanti, fallire, decoquere, faire banqueroute, man-

Bancarotiè, mercante, che ha fallito, fallito, decoctus, æris alieni decoctor, banqueroutier, qui a fait faillite.

Banch, macchina di legno, che è nelle Chiese ad uso di sedia, ed inginocchiatojo, come pure quella, che è nelle scuole, ove seggono gli scolari, e ove scrivono; dicesi pure di varie macchine degli artefici, e di quelle, di cui si servono i bottegaj per la vendita de' loro generi, banco, scamnum, subsellium, banc. Banch da meistr da bösch, panca grossa, sopra la quale i legnajuoli lavorano il legname, paucone . . . . . établi.

Banchè, che tien banco per prestare, e contar denari altrui, banchiere, mensarius, trapezita, banquier. Fe'l banchè, tnì banca, esercitar l'arte del banchiere, argentariam facere, tenir la banque. Banchè, per colui che nel ginoco tique la banca, cioè che giunca e far passare il ferro di die-

banquier.

Bancheta, dim. di banca. panchetta, pancuccia, parvum subsellium, scabellum, petit banc.

Banchiña, marciapè, quello spazio di terra, che è tra le guide della strada, e gli orli delle fosse laterali, banchina, o panchina, semita, banquette. Banchina, coperta di pietra di un parapetto, o spalletta . . . . . Banchiña , per alzamento di terra non molto rilevato, dietro al parapetto, dove montano i soldati per affacciarsi al parapetto, e fare la scarica contro i nemici, banchina . . . . . banquette.

Bancon, grosso banco, che serve per tenervi entro checchessia, e che si chiude al davanti, bancone, cassone, magna arca, gros banc, grand coffre. Bancon, cassa a foggia di panca, come quelle, che si tengono nelle sale per uso de' servitori, cassapanca, scamnum, costre en sorme de bane. Bancon, dicesi pure di un arnese, che serve per porvi entro un letto, letto a vento, voce dell'uso ....

Banda, una delle parti o destra, o sinistra, o dinanzi, o di dietro, locus, pars, latus, côté. Ciamè un da banda, o da part, parle a un da banda, o da part, vale in luogo separato, ove altri non intenda, secreto, scorsim , à part , à l'écart , à quartier. Passè un da banda, a banda, ferire altrui dinanzi,

Tom. I.

tro, transfigere, passer à travers. Buté da banda, scegliere, o risparmiare, secernere, comparcere, mettre de côté, mettre en réserve. Lassè da banda, lasciar da parte, prætermittere, passer. Da l'autra banda, per lo contrario, contra, au contraire.

Banda, aria musicale, per la marcia de soldati....

marche.

Bandamöl, în m. b. codardo, vile, poltrone, dappoco, pusillanime, cenciomolle, ignavus, socors, segnis, ineptus, iners, lâche, couard, pagnote, coïon, paresseux, foible, sans courage.

Bandaröla, segno a foggia di piccola bandiera, che si fa esporre dalle comunità per certo tempo, pendente il quale è vietata la compra di certe cose ai rivenduglioli, pannoncello, banderuola, parvum vewillum, o signum, pennon, banderole. Per quello strumento, che si volta a tutti i venti, e si pone in alto per conoscere qual vento soffia, banderuola, index ventorum, lamina versatilis, mobilis ad omnem auram, girouette. Per similit. si dice d' nomo leggiero, istabile, incostante, banderuola, levis, mobilis, gironette.

Bandè, tendere, tendere, bander. Bandè, in s. n. dicesi di cosa, che sia ben tesa, tendere, tendere, bander, être tendu. Costa cörda a banda trop, questa fune è troppo tesa, nimis tensa est hœc fianis, cette chorde bande trop.

Bandè, tendere, tendere, poitrinière. Bara, lucterminato, e privilegia giucco del pome, don tri si parte, e ritorna ba, onde tochè bara, bomba, vale arrivar a u go determinato, e subit tirsi, ed è tolto quest to da un giucco fanciu da fuoco; bandè 'l fusii, la detto in piem. i lader.

pistöla, montare, innalzare il cane, che tiene la pietra focaja, erigere rostrum, elever le chien; in senso osceno, rizzare, erigere, bander?

Bandèra, bambagino rigato, tela e xylino filo texta, et linealis distincta, basin rayé.

Bandi, bandito, exul, exilé,

proscrit.

Bando d' la marèla, o'l fil, o senteña, bandolo, capo della matassa, caput mataxæ, centaine.

Baṇdò, benda per il capo, vitta, fasciola, bandeau.

Bandolièra, quella traversa di checchessia, alla quale stanno appese fiaschette di cuojo, che portano i soldati ad uso di tenervi la polvere, ovvero la giberna, ossia tasca da cartocci, che è più usata al dì d'oggi, tracolla, bandoliera, balteus, bandoulière.

Bara, pezzo di travicello, che serve a diversi usi, stanga, tigillum, vectis, pertica, barre. Bara, o bararota, sorta di giuoco fanciullesco, carriera . . . . barres , jeu de course entre des jeunes gens, et dans de certaines limites. Bara d' l'us, sbarra, repagulum, barre. Bara dla pansa, traversa, a cui s'appoggiano col petto i tessitori . . . . . poitrinière. Bara, luogo determinato, e privilegiato nel giuoco del pome, donde altri si parte, e ritorna, bomba, onde tochè bara, toccar bomba, vale arrivar a un luogo determinato, e subito partirsi, ed è tolto questo detto da un giuoco fanciulesco,

Barà, colpo di stanga, stangata, pertice ictus, coup de barre. Bara, o sbara, fatto a liste, listato, distinctus jasciolis, chamarré.

Barabio, nome, che si dà daile nutrici al diavolo, quando parlano con i fanciulli,

diabolus, diable.

Bararota, ossia i lader, sorta di giuoco fanciallesco detto pome, V. sopra bara.

Baraca, stanza, o casa di legno, o di tela, o simili per istar coperto, per farvi bottega, per soldati, o altri, baracca, tentorium, casula, taberna, baraque, tente. Baraça di buratin, castello da burattini. Diz. Alb.

Baracan, baracano, pannus cilicinus, pannus ex pilis caprinis, bouracan, barracan.

Barachin, piccol ramino col coperchio e manico fisso, eneum coctorium vasculum operculo instructum .... Barachin, dicesi pure in Piemonte per significare il diavolo.

Baracon, stanza, o casa di legno, baracca, tentorium, papilio, baraque, tente.

Baral, V. Baril.

Baranch, si dice di alcune cose, che reggonsi su varii piedi, quando alcuno di essi è più corto degli altri, o non posa sul suolo eguale, come tavola, seggiola, zoppo, claudus, claudicans, mancus, qui boite, qui n'est pas solide.

Barata, cambio, scambio, permutatio, change, échange, troc. Fè barata, V. Baratè.

Baratè, dar una cosa, o pigliarla in iscambio di un' altra, scambiare, cambiare, munito, babbeo, moccicone,

permutare, échanger, troquer, donner en troc, en échange.

Barato, barattolo, vasculum dulciarium, chevrette.

Baravaj, sorta d'erba, panico, panicum verticiliatum, panis.

Barb, spezie di pesce di fiume così detto da alcune quasi barbette, che ha intorno alla bocca, barbio, bar-

bus, barbeau.

Barba, i peli, che ha l'uomo nelle guance, e nel mento, barba, barba, barbe. Per simil. si dice a'peli lunghi del muso di alcuni animali, come di becchi, di cani, barba, barba, villus, barbe, moustache. Barba, dicesi pur anche di qualunque cosa, che sia a modo di peluria, lanuggine, sfilacciatura, lanugo, racine. A la barba d' tì, a toa barba, a la barba d' tuit, ad onta di te, a dispetto di tutti, in gratiis, en dépit de toi, à barbe de tous les hommes. Barba, per zio, da canto di padre, patruus, oncle. Da canto di madre, avunculus, oncle.

Barbaboch, pianta lattifera, che cresce nei prati, e nei luoghi umidi, e fa il fiore giallo, barba di becco, tragopogon pratense, barbe de bouc. Evvi il barbabech, che si coltiva nei giardini detto scossonèra, V. Barbaboch, uomo scempio, V. Barbagian.

Barbacaña, parte della muraglia a basso fatta a scarpa per sicurezza, e fortezza, barbacane, muri fulcimen, talud,

contre-fort.

Barbagian, barbagianni, sci-

mocceca, baseo, stipes, bar-1 dus, blitus, blennus, sot, fat , niais , badaud , magot.

BA

Barbarià, sorta di biada più restosa, più lopposa del farro, spelda, zea alica, épeau-

Barbarossa, spezie d' uva, e di vino . . . . barbaroux.

Barbaröt, estrema parte del viso sotto la bocca, mento, mentum, menton. Per quella carne rossa come la cresta, che pende sotto il becco ai galli, bargiglione, palea, barbe de coq.

Barbatel, giovane di prima barba, giovinetto inesperto, sbarbatello, imberbis, puer imperitus, puerulus, blanc-bec.

Barbè, nom. quegli, taglia, e rade la barba, e tonda, e tosa i capelli, barbiere, tonsor, barbier. Barbè sciapin, bon a fè la barba ai pito, barbiere, che fa male la barba, imperitus tonsor, barberot.

Barbè, verbo rapire, tor via, rubare, auferre, furari, rapere, ravir, emporter, prendre, voler, dérober. Per tagliare, troncare, coedere, recidere, amputare, tronquer, couper, rogner, mutiler.

Barbèla, o barbèra, sorta d'uva, e di vino . . . .

Barbèña, erba celebre presso gli antichi, i quali l'usavano nelle lor cerimonie religiose, i medici l'adoperano come vulneraria, capitale, e febbrifuga , verbena , erba colombina, verbena officinalis, verveine.

Barbèra, moglie del barbiere, o donna, che fa la

barba , barbiera , tonstrix . barbière, femme du barbier. femme, qui fait la barbe.

Barbèt, così vengono chiamati gli eretici abitanti le valli di Lucerna, e le circonvicine da Barba, che così s' appellarono i loro pastori, ossiano i predicanti detti Preciaire, o da Barba Martino Launin d'Angrogna; si chiamarono Valdesi da Pietro Valdo mercante di Lione, così pure Albigesi, poveri di Lione, Lazari, Patareni, Enriciani, Arnoldisti, Esperonisti, Lombardi, Tramontani, Picardi; e in Italia Fraticelli; e ciò secondo la patria, o il nome del Predicante, che introdusse la setta della religione pretesa riformata. Vedi Mem. istoriche del P. Rorengo.

Barbeta, dim. di barba, barbetta , barbula , petite barbe, barbette, barbillon. Dicesi pur anche barbeta di donne di religione Valdese, ovvero di donne cattoliche, ma di non troppo buona riputazione rispetto alla religione.

Barbin, così chiamasi il cane barbone, che ha il pelo lungo, folto, arricciato, coll' orecchie a palma, barbone,

canis cirratus, barbet.

Barbis, quella parte della barba, che è sopra il labbro, basetta, mostacchi, labii superioris pili, mystax, moustache. Barbis artrossà, basette ritorte, pili labii superioris retorti, promissi, crocs. Barbis, quelle piccole nuvolette, che sono sparse pel cielo, vello, vellus . . . . .

Barbis d'gat, frase d'appro-

vazione, u va a barbis d'gat, u va a anima mea, la cosa va a meraviglia, bene, commode, prospere se habet, c'est hon.

Barbis del can, dicesi dagli armajuoli quella parte del cane dell'arme da fuoco, in cui si stringe la pietra focaja, ganascia, mascella...

Barbison, che porta gran basette, basettone, qui pascit pilos labii superioris, qui a de grandes, de belles moustaches.

Barbonèla, pianta, che nasce lungo le strade, e nei campi, le cui radici sono così lunghe, e così difficili a rompersi, che spesso fermano gli aratri, ed i buoi, che lavorano, anonide, bonagra, anonis, resta, o lingua bovis, arrète-bœuf.

Barbossàda, severa riprensione, bravata, sbarbazzata, rammanzo, objurgatio, reprehensio, mercuriale, raillerie.

Barbossal, catenella, che va attaccata all'occhio diritto del morso della briglia, e si congiunge col rampino che è all' occhio manco dietro alla barbozza del cavallo, barbazzale, catenula freni, gourmette. Barbu, uomo che ha gran barba, barbuto, bene barbatus, barbu, qui a beaucoup de barbe, de poil. Per semplicemente barbato, barbatus, barbu, qui a de la barbe. Per giovane fatto uomo, adultus, adulte, qui est parvenu à l'âge de la raison.

Barca, navilio di non molta grandezza, e per lo più da carico, altro a remi, ed altro a vela, e remi, barca.

cimbu, lemlus, barque, bac, navire. Barca piata, sorta di barca col fondo piano, piatta, carina plana, bateau plat, accon. Per ischerzo a cappello grande, cappellaccio, immanis petasus, feutre.

Barcajrēāl, quegli, che governa, e guida la barca, barcajuolo, barcaruolo, nocchiere, nauta, portitor, navicularius, lintrarius, batelier, marinier, nautonnier.

Barchegè, maneggiarsi con destrezza, destreggiare, temporibus, scenæ inservire, agir avec adresse.

Barchèt dim. di barca, barchetta, barchetto, lynter, navicula, canot, esquif, batelet.

Barcon, acer. di barca, barcone, s'intende comunemente quello, che serve al trasporto delle mercanzie, e simili, come i carri, navis oneraria, barque de transport.

Bardaña, erba medicinale, che cresce lungo le strade, di cui vi sono due spezie, cioè la grande, e la piccola, le sue teste s'appigliano alle vestimenta di chi vi s'accosta, lappola, bardana, lappa personata, bardane, glouteron, herbe aux teigneux. La piccola dicesi in fr. xanthium.

Bardassa, dicesi a fan-Bardasson, ciullo per ischerzo, ragazzo, marmocchio, rabacchio, puerulus, infans, puer, marmouset, poupon.

Bardèla, scaglione di legno a piè degli altari, sopra il quale sta il Sacerdote quando celebra la Messa, predella, scubellum, marche-pied d'un autol.

Pardót, quella bestia, che il mulattiere mena seco per uso della sua persona, bardetto, agasonis lurdo, mulus hinnelus, bardet, petit mulet. Passè per bardot, passar per bardotto, dicesi di colui che ad una cena, ad un desinare, o ad altra cosa non paga, o non fa la parte, che gli tocca, asymbolum comedere, ne pas payer son écot.

Barè, puntellare, e afforzare colla stanga, stangare, tramezzare con isbarra, abbarrare, sbarrare, vecte munire, intercludere, fermer, barrer, bacler, barricader. Barè un, percuoterlo con istanga, vecte cædere, multare, tundere, frapper quelqu'un avec une barre, lui donner des coups d'une barre.

Bare del chër, pezzi di legno posti di fianchi dei carri, per far che il carico non impedisca il girar delle ruote, sbarra, vectis, hèche.

Barèla, strumento a guisa di bara, che si porta a braccia da due persone per uso di trasportar sassi, terra, o simili, barella, vehes, bard, civière à bras. Per catalèt V.

Barçta, copertura del capo fatto in varie fegge, e di varie materie, berretta, pileus, bonnet, barrete. Barçta da preive, berretta quadrata, che portano i preti, pileus quadratus, bonnet quarré. Barçta da preive, sorta d'erba, il cui fiore rassomiglia ad una berretta....

Barqtè, facitor di berrette, berrettajo, galeorum artifex, pilco, onis, honnetier. Barçte d'preive, sorta di arbore piccolo, il quale nasce nelle siepi, del cui legno si fanno le fusa, gli archetti di viole, ed altri lavori al tornio, fusaggine, silio, evonymum europæum, fusain, bonnet à prêtre. Dicesi barçte d'preive, perchè il suo frutto, che è rosso, ha quattro angoli come una berretta quadra-

Baric, nomo di vista corta, balusante, lusciosus, qui a la vue basse. Baric, per colui, che guarda con gli occhi torti, guercio, bercilocachio, strabo, bigle, qui a la vue de travers, louche.

Baric, è un male, o disordine nell'occhio, che lo fa guardar bieco, ed è un ritraimento della pupilla dell' occhio verso di un lato, cagionata da una convulsione, o paralisia d' uno dei di lui muscoli, i fanciulli sono facili ad acquistarlo per la ne+ gligenza delle loro balie, alcune delle quali li collocano sempre dalla stessa banda del lume, o di qualche altro oggetto ragguardevole, che li porta a volgere i loro occhi per quel verso, chiamasi questo disordine con vocabolo greco strabismo . . . strabisme.

Baricada, barricata, repagulum, septum, barricade.

Barichè, chiudere, fermare, afforzare con istanga una porta, una finestra, stangare, puntellare, vecte, tigillo munire, intercludere, fermer, barrer, bacler.

Baricola, strumento di cristallo, o di vetro, che si tiene avanti gli occhi per ajutare la vista, occhiali, conspicilla, orum, lunettes, besicles. Baricole, voce, con cui i ragazzi chiamano ciò che divide la noce in quattro spiechi, frullo, pellicula nuclei intermedia, zeste.

Bariera, rastèl, porta fatta d'imposte di ferro, o di stecconi commessi con qualche distanza l' uno dall'altro, cancello, stecconato, cancelli clathri, barreaux, treilis, balustre, balustrade, cancel, portes à claires voies. Per lo steccato che si fa dinanzi alle porte delle fortezze, e anche l' uscio fatto di stecconi, rastrello, vallum, barrière. Bariere, officine sulle frontiere, sulle strade maestre, alle porte della città per lo riscuotimento di certi diritti, barriere, officina vectigalium , barrières.

Baril, spezie di botte piccola, carratello, cadus, bar-

rique, baril.

Barilot, sorta di piccol barile, barilotto, parvus cadus,

bacque, baril.

Barilon, vaso di legno a doghe cerchiato, di forma lunga, e ritonda ad uso per lo più di tener salumi, bariglione, cadus salsamentarius, cupa salsamentaria, baril.

Barisel, capitano di birri, hargello, lictorum dux, chef de gens de justice, des archers, chevalier de guet. In alcuni luoghi vale quanto in Francia, le lieutenant de police.

Barivèl, giovane, o uomo che scherza volentieri, e fa per giuoco delle fanciullaggini, bajone, burlonaccio, nu-

gax, nugator, nebulo, rieur, railleur. Barivèl, per giovane vanerello, frinfrino, nugator, volage, inconstant, vain.

Barivela, figlia, o donna, che scherza volentieri, e fa per giuoco delle fanciullaggini, vanerella, o giovane siacciatella, che ama i ragazzi, puella levis, parum composita, aut immorigera, garçonnière.

Barlet, piccolo vaso da portar a cintola, bariletta, barletta, barlotto, bottaccio, laguncula, barilet de bois, flacon. Barlët, comunemente si prende per un vaso di legno di figura simile al barile, ma assai minore di tenuta, e più o meno sino a nove fiaschi, che tenendone dieci si chiama mezzo barile, bariletto, barletto, doliolum, parvus cadus, caque, barilet. Per quella cassetta, o scatola cilindrica, in cui è posta la molla maestra, degli oriuoli, bariletto, o barile del tamburo, elaterii theca, dicesi pure barlët quel segno, nel cui mezzo deve colpire chi vuol guadagnare al ginoco del tavolazzo, scopus, barilet.

Barnabita, ordine di religiosi così chiamati dalla Chiesa di s. Barnaba a Milano, dove da principio si stabilirono, detti altramente Chierici regolari di s. Paolo, Clerici regulares sancti Pauli, Barnabites.

Barolè, voce derivata dal francese bas roulés, cercine, o avvoltatura fatta delle estremità della calza, e de'calzoni sotto, o sopra il ginocchio, foggia autica, la quale come tante altre si fara forse rivi-

vere sotto altro nome, barule, goniglia, tibialium ad genna circularis convolutio . . . .

Baron, signore con giurisdizione, ed uomo di gran qualità, barone, baro, baron. Baron, mucchio di cose, cumulo, acervus, strues, tas, amas. Baron d' gran, monte di grano, mucchio, acervus, cumulus, congeries, monceau de froment. Baron, mucchio di cose rabbattusfolate insieme. hattuffolo, congeries, tas, amas. Baron, per istanga grande, stangone, longurius, une grosre barre. Baron, nome, che si dà a quei ragazzi sudici. sformati, che si veggono birboneggiare per la città, baroncio, baroncello, vafer, improbulus, erro, polisson, frippon, faincant.

Baroña, moglie del baron, baronessa, barona, mulier dy-

nastæ, baronne.

Baronia, spezie di giurisdizione, baronaggio, baronia, dominatus, baronnie.

Baronada, bricconeria, furfanteria, impudentia, nequitia, coquinerie, fripponnerie.

Baröss, sciancato, zoppo, claudus, boiteux. Parlandosi d'un cane . . . . étruffé.

Baross, alquanto rosso, che rosseggia, rossiccio, rosseggiante, rossigno, subruber, subrufus, roussatre, rougeatre, qui tire sur le rouge.

Barössa, baroscia, spezie di carretta piana a due ruote, barroccio, plaustrum birotum,

chariot, charrette.

Barossè, andar ancajone, in alteram partem inniti, boiver, pencher d'un côté. Baröt, dim. di bara, stanghetta, parvus vectis, petite barre.

Baröt, bastone grosso e corto, frugone, batacchio, baculus, sucles, contus, tricot,

gourdin.

Barsiga, giuoco di carte basse, che si giuoca in tre, o quattro persone, e si danno tre carte per uno, che contano ciascuna il suo numero, e le figure contano dieci, bazzica, ludus alvarum, jeu de cartes.

Barsigola, term. di giuoco, di carte, numero di tre, o più carte andanti, che si seguitano secondo l'ordine, e valore stabilito dalle regole del giuoco, e queste in certi giuochi vanno accusate, vale a dire mostrate prima che si comincii il giuoco, e messe in tavola, verzicola, e verzigola, series, vel sequentia foliorum, ex quorumdam ludorum legibus, séquence.

Barsleta, detto arguto, e piacevole, facezia, motto, burla, bazzecola, joci lepidi, facetiæ, babioles, plaisanteries,

faceties.

Barsletè, scherzare, celiare, motteggiare, jocari, nugari, plaisanter, badiner.

Bartin, bonët, berretta, berrettino, pileolus, petit bon-

net, barrette.

Barton, accr. di barçta, dicesi: specialmente di quelle grandi berrette, che portavano i granatieri, berrettone, magnus pileus, grand bonnet.

Baruf, di mal umore, mesto, rabbuffato, turbatus, tristis, morosus, sombre, sou-

Barùfa, scompiglio, tumulto, borboglio, barabuña, capiglia, subuglio, confuso azzuflamento d'uomini, o d'animali, tumultus, strepitus, susurrus, tapage, bagarres, chamaillis.

Bas, bacio, osculum, suacium, basium, baiser. Bas da traditor, osculum proditorium, baiser de Judas.

Bas , V. Buss.

Basalisch, serpente favoloso, che uccide collo sguardo, basilisco, basalischio, basiliseus, basilie.

Basaman, il baciare della mano propria, o d'altrui in segno di riverenza, baciamano, manus osculatio, baisemain. Per saluto, alicui dicta salus, baisemain, compliment, salut.

Basaña, quella materia, che si tiene sopra la pietra focaja, perchè vi si appiccii il tuoco, che se ne cava col fucile, esca, fomes, amadou. Basaña, pelle di montone preparata, e colorita, che serve d'ordinario a coprir libri, alluda, aluta, alude.

Basanè, colui, che fa, o vende l'esca, igniaris fomitis, vel escæ venditor....

Basapianèle, ipocrita, bacchettone, picchiapetto, baciapile, pinzochero, graffiasanti, collotorto, gabbadeo, schiodacristi, don piloué, pietatis, o religionis ostentator, hypoerite, bigot, cafard, cagot, taruffe.

Basciña, o bastiña, specie di basto senza arcioni, bardella, sagma, bardelle. Base, baciare, osculari, basiare, baiser. Base la man, baciar la mano, salutare, salutem dicere, saluer, baiser les mains. Base la man, vale anche ringraziare, esser contento, gratias habere, remercier. Base ben ansem, vale esser ben congiunto, ben unito, parlandosi di legno con legno, pietra con pietra, combaciarsi, apte jungi, congruere, s'accorder ensemble.

Basè ben ansèm, dicesi dell' esser congiunto, ed unito bene insieme, legno con legno, pietra con pietra, e simili, combaciare, apte jungi, congruere, être assemblé, ou joint boutà-bout, côté-à-côté, être bien assemblé.

Busilicò, spezie d'erba di grato odore, bassilico, ocimum, basilic.

Basin, drappo di filo di bambagia, con filo di canapa, o di lino, simile al fustagno, ma più fino, e più forte, bambagino, tela xylina, basin. Basin picà, cottoneino d'Inghilterra, tela xylina in Anglia contexta, basin piqué.

Basin, piccolo bacio, baciucchio, suaviolum, petit baiser, baiser amoureux.

Basola, arnese per portar le vivande in refettorio, portorium, portoir.

Basotè, frequentativo di baciare, bacicchiare, suaviari, baisotter. Nel giuocare ai tarocchi significa aspettare attentamente il tempo migliore per giuocar le figure....

Bass, stromento musica-Bassa, le di corde, che si suona coll'arco, basso, sonigravis musicem organum, vel soni gravis barbites, basse.

Bass, per una voce della musica nel suono, basso, gravissimus sonus, basse. Nel canto vox gravis, basse, ton de voix.

Buss, add. per chino, piegato, volto verso terra, ad terram dejectus, demissus, baissé, incliné. Per abbietto, umile, spregevole, humilis, abiectus, bas, abiect, vil, méprisable. Bass, agg. a sole, vale ora tarda, verso il fine del di, verso il tramontare del sole, inclinat dies, il est tard, le jour baisse. Agg. a persona inferma, vale vicino a morte, onde esse bass, vale mancare, declinare, deficere, declinare, manquer, finir, déchoir. Bassa gent, plebaglia, plebs, populace. Agg. a prezzo, vale poco, vile, vilis, vili, parvo pretio, bas prix. Or, o argent bass, vale di minor perfezione, aurum, vel argentum inferioris nota, bas or, bas argent. Part da bass, parlandosi d'animali vagliono le parti genitali, e'l culo, genitalia membra; atque anus, les parties honteuses, ou naturelles. Messa bassa, a differenza della cantala, messa bassa, missa lecta, vel privata, term. eccl. messe basse. Ande, o vni a bass, discendere, descendere, descendre. Bass-arley, quel lavoro di scultura, che esce alquanto dal piano, dov'è scolpito, mostrando una sola parte alquanto elevata, basso rilievo, anaglyphon, bas relief. Vin bas, vin mol, vino, che ha per-

duto il suo vigore, che è senza spirito, vinum languidius infimi saporis, vin faible, mou. Botal bass, cha ven pian, vale botte che è tosto vuota di vino. Fè aut e bass, far a modo suo, non dipendere da alcuno, aver pienissima autorità, per se ipsum constare, sui juris esse, et mancipii, omni valere auctoritate, avoir liberté d'agir, être indépendant, être à soi. Figur. in m. b. vale camminare a piè zoppo, zoppicone, claudicare, marcher à cloche-pied. Lassè core, o ande l'aqua al pi bass, vale non fare, o non mostrar risentimento, non curarsi, nihil facere, non ulcisci, s'abstenir, ne pas soigner.

Bassè, abbassare, demittere, abaisser. Bassè'l cachet, in s. n. abbassar la cresta, avvilirsi, animum demittere, perdre courage, s'humilier,

s'abaisser.

Bassè, o fè bassè'l cachet, l'umorèt, confondere, frenare, rintuzzare l'orgoglio, audaciam debilitare, et comprimere, rabattre le caquet à quelqu'un, rembarrer quelqu'un.

Bassessa, viltà, dappocaggine, codardia, bassezza d'animo, ignavia, inertia, imbecillitas, bassesse, paresse, faineantise, nonchalance. Fè dle bassesse, far azioni indegne, vili, basse, turpia, indigna, inhonesta patrare, de fama sua derogare, turpiter, perdite se gerere, faire des bassesses.

Basseta, sorta di giuoco di carie, bassetta, lusoriorum

foliorum alea, bassette, jeu le da fiato, bassone, fagotto, de hasard.

Bussin, vaso di stagno, o d'altro metallo, bacino, nappo, catinella, malluvium, pelvis , bassin , envette. Bassin dla barba, catinella, bacinella, pelvis, malluvium, bassin à barbe. Bussin, per peschiera, conserva d'acqua, ricetto murato delle acque delle fontane, vasca, bacino, concha, bassin de fontaine. Thi a un 'I bassin a la burba, contrastare con alcuno senza timore, tener altrui il bacino alla barba, cum jove ipso conten-

Bassin, luogo fatto in forma di bacino, per ricevere le acque d'una fontana, vasca, concha, bassin, Bassin, per vivajo, peschiera, vivarium, piscina, vivier, bassin.

Bassiña, sorta di bacino largo, e profondo, catinella, pelvis, trulleum, bassine.

Bassinė, umettare, bagnare, conspergere, humectare, madefacere, bassiner, fomenter.

Bassine na piaga, lavare, nettare una piaga, fovere vulnus aqua calida, vulnus abstergere, lavare, bassiner une plave.

Bassinet, quel piccol pezzo scavato della piastra di un'arma da fuoco, in cui si mette il polverino, scodellino, sclo-

pi alveolus, bassinet.

Bass-man, ornamento coi suoi legni a terra appoggiato, che circonda il letto, tornaletto, conopæum, cadurcum, soubassement. Per un arnese dell'archibuso. V. sotman.

gravioris soni tibia, basson, serpent. Ve n'ha di due sorta; uno chiamasi basson d' oboë, basson de hauthois, e l'altro basson de fluta. Per istrumento a corde per sonare, violone, o basso di viola, gravioris soni barbites, basse de violon.

Bassot, uomo di bassa statura, bassotto, exigue stature

homo, basset.

Bast, basto, clitelle, sagma, bat. Chi peul nen bate l'aso, bat'l bast, o chi peul nen bate'l caval, bat la sela, canis in lapidem sæviens . . . Bast, chiamasi anche quella parte del torchio arcata, che si sovrappone immediatamente alle cose da premere.

Basta, piega, che si fa con cucitura abbozzata dappie, o in alto alle vesti lungue, propriamente de bambini, e delle fanciulle per poterle disfare secondo che va crescendo di persona, o di statura chi le porta, lo stesso che sessitura, basta, lacinia, rempli, couture à longs points. Basta, è anche termine conclusivo del verbo bastare, quasi dicasi abbastanza, a sufficienza, salis, satis sit, assez, il sutut. Talvolta dicesi nello stesso significato in somma, basta, e basta basta replicato, denique, enfin. E' anche modo per imporre altrui silenzio, zitto, satis sit, sile, silete, chut, paix, silence.

Basiard, nato d'illegittimo congiungimento, bastardo, purius , nothus , bâtard. Bustard, dicesi anche a tutto ciò, che Basson, strumento musica- traligna, degener, bâtard, qui

dégénére.

Bastardi, tralignare, imbastardire, degenerare, degenerer, s'abatardir, se gater, se corrompre, s'altérer, per similit. si dice anche delle piante.

Bastè, facitor di basti, bastajo, clitellarum artifex, bâ-

tier.

Bastet dim d' bast. V.

Bastia, fortezza, bastita, arx, fort, forteresse. Bastia, chiamavasi la prigione in Parigi, ove si rinchiudevano i prigionieri di stato, fu demolita dal popolo nella seguita rivoluzione dell'anno 1792, bastille.

Baston, bastone, baculus, bâton. Baston pastoral, da Vesco, rocco, pedum, lituus, crosse d'Evêque. Per uno dei quattro semi del giuoco dei tarocchi, bastone . . . . Baston vestì, dicesi a uomo di sproporzionata statura, spilungone, longurio, élancé, haut en jambes. Baston d'la cavaria, manfanile, capulus, manubrium, le manche d'un íleau. Baston con massòca, bastonass, mazzero, bastone, pannocchiuto, clava, baton noueux. Baston del comand, bastone del comando, sceptrum, bâton de commandement. In varii altri significati V. Asta.

Bastonà, hastonata, colpo di bastone, verber, fustuarium, verberatio, hastonnade, coups de bâton. Dè dle bastonà da börgno, dar mazzate da ciechi, cioè forti, e senza discrezione, immanibus percussionibus, verberibus cœdere, tundere, battre comme plâtre, comme un chien. A son doi

börgno ch'a gicugo a bastonia, sono due ciechi, che fanno alla bastonate, si dice di due, che contendono, nè sanno ciò che dicono, imperitorum contemptio, se quereller sans savoir pourquoi.

Bastonada, bastonatura,

verberatio, bastonnade.

Batai, o batöc, massa di ferro, pendulo entro le campane, per cui si suonano, battaglio, batocchio, malleus tintinnabuli, nolæ, batant, marteau d'une cloche.

Batai, Batajēūl, pezzo di legno attaccato a una funicella, la quale passa a traverso della tramoggia, e il cui movimento fa cadere il grano sotto la macina del mulino, battagliuolo di mulino, crepitaculum moletrinæ, traquet.

Batajöla, battaglia fatta co' sassi, sassaiuola, lithomachia, bataille à coups de pierres.

Bataria, quantità di cannoni con ciò che vi è d'uopo, e l'atto stesso del battere piazze, o simili, batteria, tormentorum ordinata dispositio, batterie. Bataria d'eusiña, utensili di cucina, come padelline, caldaje, stoviglie, vasa, coquinaria, batterie de cuisine. Bataria, term. degli oriuolaj , il complesso di tutte quelle parti dell'oriuolo, che servono al suono dell'ore, delle mezz'ore, dei quarti, soneria, integra horarum suppellex . . . . . Diz. un.

Batavia, sorta di drappo delle Indie orientali, batavia, batavia Indiæ pannus, batavie.

Bate, battere, verberare, cædere, percutere, battie, frap-

per , heurter. Bate freid , fare ! viso serio, arcigno, frontem corrugare, vultum adducere, bettre froid à quelqu'un. Bate la generala, sonar a raccolta, receptui canere, battre la générale, l'assemblée. Bate i dent, tremar di freddo, frigore contremiscere, trembler de froid, frissonner. Bate le brochette, vale lo stesso, batter la borra, præ frigore tremere, trembler de froid. Bate la diana, sonar il tamburo allo spuntar del giorno, all' apparir della stella diana per destar i soldati, battere la diana, prima luce classicum canere, battre la diane. Bate 'l gran su l'era, trebbiare, frumentum terere, flagellare, hattre en grange. Bate 'l fer mentre cha l'è caud, batter il ferro mentr' è caldo, oblatam occasionem arripere, oceasionem opprimere, corroger le fer in m. proverb. saisir l'occasion. Bate la calabria, andar attorno perdendo il tempo, andar ajato, vagari, huc, illucque aberrare, roder, aller de côté et d'autre, ne rien faire. Bate, e virè man, accennar in coppe, e dar in bastoni, aliud agere, aliud præ se ferre, faire semblant de faire une chose, et en faire une autre. Base la canpagna, tener a bada, saltar di palo in frasca, divagari, de calcaria in carbonariam, faire des cog-a-l'ane. Batse an artrèta, trarsi indietro, indietreggiare, arretrarsi, retroferri, retrocedere, reculer, lâcher pied. Batse con un, battersi, far duello, digladiare, pugnare,

depugnare cum aliquo, pugnam, certamen conserere, manum conserere, mesurer son épée avec celle de quelqu'un. Bate 'l brichet , batter il fuoco, ignem de silice excutere, battre le fusil. Batesla, partirsi in fretta, batter il taccone, solum vertere, propere discedere, s'enfuir, aller vite. 'L sol a bat ant coste canpagne, il sole batte in queste campagne, sol ferit hos agros, le soleil donne sur ses campagnes. Bate, o raple l' tamborn, battere la cassa, sonar il tamburo, tympanum pulsare, quatere, battre le lambour. Nen bate paröla, non batter parola, non hiscere, non mutire, ne souffler pas le mot. Bate moneda, batter moneta, nummos cudere, signare, monnoyer. Bate j' ore, parlando d'orologio, batter le ore, horarum signa dare, frapper. Ant un bat d'eui, in un batter d'occhio, continuo, ictu oculi, en un clin d'œil. Batse da disperà, battersi alla disperata, omni animi contentione pugnare, se battre à dépêche compagnon. Batla da gadan, fingere, connivere, feindre. Bate l'oca, passar da un' oca all' altra per aver tratto il nove co' due dadi, con cui si giuoca a tal giuoco, rinnocare v. dell' uso ...

Batel, battello, piccolo naviglio, barchetta, scapha, chaloupe, esquif, canot, barque.

Batent, massa, specie di mazza, che batte sulle campane pel suono delle ore, clava, mazza, clava, batant d'une cloche.

Batiaje, confetti, confetture, zuccherini, che si danno nelle solennità battesimali, bellaria, dulcia, confitures. Batiaje, diciamo pure lo stesso apparato, specialmente di confetti, che si fa per la detta

Batibale, strumento de cannonieri, battipalle, globorum tormenti bellici rudicula, fou-

loir , pousse-balle.

solvanità.

Batichēur, palpitazione di cuore, battito, agitazione, batticuore, palpitatio cordis, battement de cour, palpitation. Pigliasi anche per la paura, donde ei nasce talvolta, formido, peur.

Batiè, o batesè, battezzare, baptizare, baptiscr. Per simil. porre il nome, nomen imponere, appeller, donner un nom. Per bagnare, o gettar in capo alcuna cosa, madefacere,

baigner.

Batilör, quegli, che riduce l'oro in foglia per filare, o dorare, battiloro, bractearius, batteur d'or, d'argent.

Batissa, sorta di tela molto fina, tela battista, contexta subtilissimis lini filis tela, batiste.

Batisteri, luogo, ove si battezza, battisteo, e battistero, luvacrum, fons lustralis, baptisterium, fonts baptismaux.

Batöc, o batai, quel ferro attaccato dentro alla campana, che quando è mossa, battendo in essa la fa sonare, battaglio, battocchio, malleus tintinnabuli, batant, martean d'une cloche. Batoc, è anche quel ferro pendulo, con cui si picchiano le porte, che da

alcuni dicesi anche tabus, donde ne derivò il proverbio: ogni us ha'l so tubus, picchiaporta, battitore, epispastrum, marteau d'une porte, heurtoir. Se è in forma d'anello, chiamasi campanella, annulus, heurtoir. Siccome l'aver una porta sola si stima cosa molto utile, perchè dove vi sono più porte, si dà maggior occasione ai tristi di far furti, e contrabbandi, così dicesi in proverbio: beata quella casa, che un battitor sol ha. Batöc, dicesi pure quel pesante arnese dictro le porte, che serve per chiuderle, januarum elaster, valet.

Batöc, dicesi un peso, che pende da una fune dietro una porta per fare, ch'ella si chiuda da se senza essere spinta, archipenzolo, ligneus janua-

rum elaster, valet.

Bator, macinatojo, bator da carta, cartiera... papeterie, moulin à papier. Bator, colui che batte il grano, battigrano, excussor tritici, batteur de blé.

Bath, diconsi coloro delle Confraternite secolari, che vestiti di cappa, e cappuccio vanno per la città, detti così dal battersi, che cotali uomini sogliono fare colla disciplina, che auche furono detti scopatori, e disciplinanti, flagellanti, battuti, sodales, confrutres flagellantes . . . Batù, add. indebolito, affralito, abbattuto di forze, shaltuto per afflizione, agitato, altannato, perduto d'animo, shigottito, dibattuto, mæstus, æger, lassus, dejectus, agitatus, quas-

A 12

satus, discussus, discexatus, afficius, debilitatus, tristis, aftigo, chagriné, debilité, abatta, consterné, charé, languissant. Ebranlé. Eniè bath, sentiere battuto, via, o semita trita, chemin battu, fort

Batha d'luss, dla fnestra, scanalatura negli uscii, o finestre, acciò chiudano giusto, battitojo, battente, postes, fenillure. Per quella parte dell' imposta d'uscio, o di tinestra, che batte nello stipito, architrave, o seglia, o nell'altra parte dell' imposta quando si serra, come pure quella parte dello stipito, che è battuta da essa imposta, battitojo, fores, battant.

Batuda, quella misura di tempo, che da il maestro della musica in battendo ai cantatori, e che con vocabolo scientifico è detta ritmo, battuta, rhythmus, numerus, ilythme, nombre, cadence, mesure; onde ande an batuda, vale andare, o cantare a tempo di battuta, cioè tener le note il tempo giusto secondo il valore.

Bava, umore viscoso, che esce per se medesimo dalla bocca degli animali, bava, spuma, bave, salive. Per quella seta, che per non aver nerbo non può filarsi, e però si straccia, bava . . . . Per quel filo che si trae da' bozzoli posti nella caldaja prima di cavarne la seta, bavella, . . . . bourre de soie.

Bavareisa, bevanda di latte mescolato con cioccolatto....

Banarēūl., bavaglio, pannolino, che adoprano i bambini

per guardar i panni dalle brutture, linteolum ad os tergendum, bavette; o per meglio dire quel tovaglino che si lega al collo de bambini con due cordelline, o nastri, detto così dalla bava, che sopra vi casca dalla bocca, bavaglio, pectorale, salivarium, linteolum, bavette.

Bau, o bau-bau, boia-boia, voce usata per ischerzo per far paura ai bambini, o per baloccargli, onde fè bau-bau, o boia-boia, vale far paura ai bambini coprendosi il volto, far baco, baco, larvis territare, faire peur aux enfans en se couvrant le visage. Bau, è anche la voce, che manda fuori il cane quando latra, fè bau, V. Baulè.

Baudeta, suono a festa, a suon giulivo, scampanata, magna tintinnabulorum pulsatio, carrillon, grande somuerie. Fè baudeta, scampanare, tintinnabula valde pulsare, carrillonner. Fè baudeta, figur, vale dar busse, plagis, verberibus, flagris afficere, verberare, cædere, flagellare, tundere, frapper, battre comme plâtre.

Baudetè, quegli, che suona le campane a festa, a suon giulivo... carrillonneur.

Baudetà, sonè la baudeta, fè baudeta, V. Baudeta.

Baudiss, giuoco fanciullesco, che si fa sedendo sopra una tavola tra due funi pendenti da alto, o in altra guisa, e facendole ondeggiare si muovono così ciondoloni alzandosi, ed abbassandosi secondo che gli porta il muo-

vimento, che loro vien dato. I Dicesi pure baudiss ad altro giuoco fanciullesco, che fanno i fanciulli attraversando un legno sopra un altro, e ponendosi uno da un capo, e l'altro dall'altro, vanno in su, e in giù a vicenda a foggia di mazzacavallo, altalena, bindolo, dondolo, tolleno, oscillum, balançoire, bascule, escarpolette.

Baudisse, dondolare, far andar in quà, e in là su di un dondolo, jactare, huc illuc impellere, agitare, movere, balancer. Baudissesse, altalenare, fare all'altalena, dondolarsi, farsi ciondolare sul dondolo, tollenone ludere, funibus se jactare, se balancer,

se dandiner.

Baudron, pezzo di legno attaccato alle scale per tener-51 . . . . .

Bave, far bava, salivare,

ere spumare, baver.

Bavent, vento gagliardo, ventus furens, vent fort, vio-

Baver, collare di veste, ba-

vero, collare, collet.

Baveta, parte superiore dello scozzale, che copre il petto, pettorina, v. dell'uso, fæminei cinctorii pectorale, ba-

vette, v. dell'uso.

Baulè, abbajare, latrare, proprio de' cani nel mandar fuori la voce con forza, latrare, baubari, aboyer, japper. Baulè, per favellare sconsideratamente, abbajare, temere loqui, obstrepere, parler à tort, et à travers. Can cha baula, mord nen, cane che abbaja, poco morde, ver-

bis factiosus, tous les chiens. qui aboyent, ne mordent pas.

Bavo, spranga di legno per portar secchie, o bigoncie piene d'acqua, lignum ad onera ferenda, palanche. Per palo gener. palus, paxillus, échalas fr., o anche tinèt. Alb. agg.

Buvos, havoso, spumosus, saliva profluente inquinatus,

baveux.

Baulon , abbajatore , latratore, latrator, aboyeur. Per maldicente, obloquutor, médisant.

Bauti, V. Baudiss.

Bautia, lobia, bajęta, sporto di casa di legname, ballatojo, loggia, peristylum, pergula, porticus, terrasse, galerie couverte, balcon cou-

Bautiè, V. baudissè. Bau-

tiesse, V. baudissesse.

Bavul, cassa da viaggio, forziere, baule, arcula viatoria, secinium, arca, bahut,

coffre, malle.

Bavul, spezie di valigia fatta di legname ad uso di forziere, e coperta di cuojo, con una, o due serrature, tamburo, arcula viatoria, bahut, malle, sorte de coffre de bois, dont le couvercle est en voûte.

Bavulè, che fa bauli, cassettajo, cofanajo, capsarius, coffinorum artifex, bahutier,

coffretier.

Bavuta, spezie di maschera alla Veneziana, di cui non tanto presso di noi, che presso estere nazioni se ne fa uso, bauta v. dell'uso, persona....

Bè, voce della pecora, e di animali simili, he, bee, belatus, bêlement des brébis,

moutous, be.

Bycà, boccone, che da l'uccel'o ai suoi pulcini, imbeccata, buccea, becquee, beccade. Tanto cibo, quanto si mette in una volta in becco all'uccello, imbeccata, aviam buccea, becquee. Onde de la bycà, vale ammastrar altrui di nascosto, dar l'imbeccata, imboccare, verba suppeditare alicia, emboucher quebju'un, le bien instruire de ce, qu'il a à dire.

Becaria, masel, macello, scannatojo, macellum, boucherie.

Bęcassa, uccello, acceggia, beccaccia, scolapax, gallinago, becasse.

Becassin, uccello, beccaccino, scolapax minor, bécassine.

Bécè, papà grand, pare grand, grand cè, avo, avolo, avus, aieul, grand-père.

Bech, la bocca degli uccelli, becco, rostrum, bec. Fè'l bech a l'oca, far il becco all'oca, cioè terminare il negozio, rem absolvere, consecre, achever une affaire, que l'ou a commencé. A l'è fait 'l bech a l'oca, il dado è gettato, è tratio, l'affaire est faite, le sort en est jeté.

Beco cornù, dicesi altrui per ingiuria becco cornuto, curruca, cuculus, cornard,

coeu.

B. daine, scalpello da falegname più spesso, che largo, qual serve ad aprire gli intagli detti in Piemonte mortuse, scalprum, bec-d'-âne. Tom. I. 'Będra, peccia, pancia, cpa, ventre, ventraja, venter, panse.

Bedra, ventre, stomaco, stefano, pantices umo, abdomen, gros ventre, bedaine, pance. Enpì la bedra, empier lo stefano, fareire ventrem, conjicere in saginam, remplir sa bedaine.

Bedrassa, in m. b. epaccia, pinguis aqualiculus, crassus venter, pantices, gros ventre.

Bedron, soprannome di persona grossa, e corpulenta, peccione, buzzone, panciuto, ventricosus, ventru.

Be-ja, term. di musica....

bé-fa.

Bega, v. pleb. contrasto, briga, altercazione, bega, rixa, lix, controversia, contentio, grabuge, querelle, différend. Per noja, molestia, tadium, chagrin. Per faccenda, negotium, occupation, affaire.

Beive , bere , bibere , potare, boire. Beive a lapèt, bere a centellini, a piccoli sorsi, sorbillare, pitissare, boire à longs traits. Beive ben, cinpè, ciuce ben, ber bene, egregie bibere, in multum vini procedere, boire à tire-larigot. Beivla, bersela, dissimulare una cosa, soffrii e con pazienza un' ingiuria, un aftronto, injuriam illatam dissimulare, patienter ferre, avaler le morceau. Beivla, per creder una cosa, quand' ella è detta, ancorchè non vera, bersi una cosa, præbere se credulum, ajouter loi à tout. Fela beive, dela a beive, a intende, dar a bere, a intendere, alicui imponere, en revendre. Fela eh oui, oui-da, oui vraibeive, vale anche vendicarsi, farla bere, ulcisci, o asperius tractare aliquem, qui reniti non audet, faire avaler le morceau. Beive pì ch' un Alman, beive fin ch el vin seurta da j'ēūi, bere da Tedesco. pergræcari, mero se ingurgitare, boire comme un templier, boire en tire-larigot. Esse com beive un oeuv, esser cosa facile, in proclivi, in promtu esse, être aisé, facile. J' ochèt meno j' oche a beive, i paperi menan l'oche a bere, quando i giovani vogliono iusegnare a' vecchi, ante barbam senes docere, sus Minervam, gros-jean, qui remontre son curé. Mnè a beive. a borè le bestie, condurre a bere il bestiame, ad aquam ducere animalia, adaquare animalia, mener le bétail à l'abreuveir. Beive a la salute d'un, feie un brindes, bere alla salute d'alcuno, far brindisi, invitare poculis aliquem, propinare, porter une santé. De quaich' cosa per beive, de la boña man, dar la mancia, strenam largiri, donner pour boire. Chi fa la föta, la beiv, chi fa 'l mal, fassa la penitensa, chi fa il male, faccia la penitenza, chi è cagion del suo mal, pianga se stesso, sibi peccet, si quis quid peccat, qui fait la faute, la boit.

Bela böta, appunto, si veramente, manco male, così e, scilicet, ita sane, profeclo . . . . .

Bel avans; pur troppo, cosi non fosse, ita sane, ita quidem, scilicet, surement,

ment.

Bel, bello, pulcher, formosus, venustus, speciosus. decorus, beau, bien fait. Bel bel, bel bello, pian piano, sensim, pedetentim, tout doucement. 'L pì bel d' Roma, chiamasi in m. b. il culo. preso lo scherzo dal Colosseo detto corrottamente dal volgo Culiseo, fabbrica famosissima di Roma; belvedere il bel di Roma, anus, podex, culus, le cul, le derrière, les fesses.

Bel garson, bel giovo, bel ficul, bel giovine, præstanti

forma puer, adonis.

Bel mër, v. f. madona, suocera, socrus, belle-mère.

Bel-öm, uomo di bello aspetto, vir præstanti forma, ingenui vultus, homme bien facé. Bel-öm, chiamasi anche una specie di fiore . . . .

Belveder, arbuscello, che suole raccogliersi per far granate, che s' impiegano nello spazzare le aje, ed altri vili esercizj; si adopera anche per infrascare i bachi da seta, e per dar fuoco alle navi, che si carenano; scopa da granate, erica scoparia, bruyère,

Be-möl, carattere di musica in forma d'un piccolo b, che si pone avanti d'una nota per abbassarla d'un mezzo tuono, scemamento della metà d'una voce, segno posto presso la chiave musicale, bimmolle, semituono . . . . bemol.

Ben a caval, chi ha sotto buon cavallo, e ben fornito, ben montato, equo bene instructus, optimo equo vectus,

E 13

bien monté, qui a un bon cheval.

Ben butà; butà, o tirà a quatr' aguce, lindo, ornato, comptus, ornatus, elegans, tiré

à quatre épingles.

Ben comodà, ben arangià, ben condì, ben condizionato, ben acconcio, bene curatus, bene custoditus, integer, incolumis, bien conditionné, arrangé.

Ben conpless, impersonato, conjulentus, membru, bien

formé.

Bendage, o bindage, fasciatura, ligamen, ligatura,

bandage.

Beneditin, vaso, che si mette all'entrata delle chiese, delle sagrestie, e di altri luoghi per tenervi acqua santa, pila dell'acqua santa, aquarum lustrale, bénitier. Parlando de' piccoli vasi, che si tengono nelle case pel suddetto uso, vaso dell'acqua santa, lustralis urceolus domesticus, bénitier auprès d'un lit. Per Monaco dell'Ordine di s. Benedetto, Benedettino, Ordinis sancti Benedicti Monacus, Bénédictin.

Benestant, chi ha qualche ricchezza, benestante, locuples, opulentus, qui a du bien.

Benfait, proporzionato, bello, ben fatto, formosus, apta dispositione, o figura membrorum, bienfait, fait à

peindre.

Beniamin, dicesi del figliuolo più amato dal padre, e dalla madre, e di qualsisia altra persona diletta, e favorita, cucco, corculum, filius carior, le benjamin, le fils cheri. Bena, stanzino di frasche, o di paglia, capanna, capannetta, casa, casula, tuguriolum, mapalia, petite cabane, chaumière.

Ben nà, di buona stirpe, bennato, honesto loco natus, garçon honnète, de conditon.

Ben piantà, agg. di pensona, che sia bene in gambe, e nelle piante de' piedi.

Benservi, licenza, che si dà altrui per iscrittura, con attestazione del buon servigio ricevuto, benservito, dimissio, honesta missio, congé.

Be quader, carattere musicale, bisquadro . . . . . . . .

bécarre.

Bera, cataletto, bara, feretrum, sandapila, bière, cercueil.

Berbot, berboton, berbotàire, borbottone, querulus, grogneur. Per balbettante, balbo, balbus, blæsus, bégug.

Berbote, parlar fra denti. poco inteso da chi ascolta, borbottare, brontolare, mussitare, mussare, mutire, barboter, grogner. Per balbettare, tartagliare, balbutire, lingua hæsitare, balbutier, bégayer. Berbote, brande, in m. b. vale bollire assai, bollire a ricorsojo, ferventissime æstuare, bouillir à gros bouillons. Berbotè, la pansa berbota, si dice quando gli intestini o per vento, o per altra cagione romoreggiano, gorgogliare, strepere, les boyaux crient, il s'y fait du bruit. Per lo romore, che fanno i liquidi bollendo, gorgogliare, murmurare, frémir.

Berbote, dicesi dei liquid?

smoderatamente, ebullire, fervere , bouillonner.

Berbotù , V. Borù.

Bergamiña, carta pecora, pergamena, charta pergamena,

parchemin, velin.

Bergamöt, agg. d'una sorta di pera, bergamotto, pirum bergomense, bergamote. Si dice anche d'una sorta d'agrume odorosissimo della stessa figura . . . bergamote.

Berge, guardiano di pecore, pecorajo, pastor, opilio,

berger.

Bergèra, femmina di pecorajo, pastorella, pastoris

uxor, bergère.

Bergeröt, dim. di bergè, pastorello, parvus pastor, bergérot.

Bergeröta, dim. di bergèra, pastorella, puella gregis custos, bergérette, bergéronnette et bergérotte, disusati, petite bergère.

Bergiolà, di colore vario, variis coloribus ornatus, in-

fectus etc. , bariolé.

Bergnif, nome, che si dà dalle nutrici al diavolo, quando parlano con i fanciulli, diavolo, dæmon, diabolus, diable. Bergnit, voce usata dai Piemontesi per indicare il diavolo; onde si dice: andè

a cà d' bergnif.

Berichin, o birichin, momello, furfantello, baroncello, sfacciato, sfrontato, nome, che si dà a quei ragazzi sudici, e sformati, che si veggono birboneggiare per la città, vafer, improbulus, erro impudens, enronté, teméraire, insolent, petit coquin,

bollenti, scrosciare, bollire petit vaurien, maraud, polisson.

> Berichinada, buffoneria vilissima, impudentia, polissonerie.

Berla, caccherello di pecore, di capre, e simili, stercus ovillum, caprinum, crotte de brébis, de levraux etc. Berla d' rat, caccherello di topi, muscerda, crotte de souris. Berla d' aso, lo sterco, che stalla l'asino, stallatico, fimus, stercus, fiente. Berle d' crave, pillole caprine per ischerzo.... crottins des chevres.

Berlaita, o baböcia, quel siero non rappreso, che avanza alla ricotta, scotta, serum,

petit lait.

Berlan, sorta di giuoco di carte, che consiste nell'azzeccare tre carte dello stesso valore, come tre assi, tre sette, ed è giuoco assai ruinoso per li molti incontri, che corrono; dai Francesi dicesi brelan, in Toscana si chiama trai, ludus aleatorius, qui ternis lusoriis foliis luditur.

Berlandot, soldà d'trata, stradiere, soldato di tratta,

publicanus, gabeleur.

Berlich-Berlöch, v. prop. storditamente', all' impazzata, all' avventata, alla balorda, alla cieca, senza riflessione, a caso, a più non pensa, temere, inconsulto, étourdiment, inconsidéremment, brélique, bréloque. Oltre al premesso significato, suole pure quest' avverbio prendersi in senso magico, onde si dice: per virtu d' berlich, e berloch

133

j' comando ec. Il che probabilmente derivar deesi dalla stranezza di queste voci.

Berliche, leggermente fregare con la lingua, leccare, lingere, lambere, lécher, polir, succer avec la langue. Berlichesse i di, si dice di cosa, che piace estremamente, leccarsene le dita, digitos lingere, s'en lécher les doigts. Berlichesse, fertesse, tiflesse, lustresse, proprio delle donne, in lisciandosi, e stropicciandosi, azzimarsi, strebbiarsi, se perpolire, fricare, se farder, se frotter, s'enjoliver. V. Lechè.

Berlichin, berlichin sciofeta, berlichinöt, zittella avvemente, vivace, graziosa, e allindata, puella decora, elegans, comta, pucelle, jeune

tille, poupinne.

Berliña, sorta di gastigo, che si da a malfattori, con esporgli al pubblico scherno in un luogo, che si dice pur anche berliña, berlina, numella versatilis, vel pali, aut stipitis supplicium, pilori.

Berlon, stronzolo, stercus

durum , petit étron.

Berlonèt, dim. di berlon. Bernà, cruscata, mixtura furfuris, mixtion de son. Per

porà V.

Bernardon, Monaco dell' Ordine di s. Bernardo, Cisterciense, Cisterciensis, Ordinis sancti Bernardi, Bernardin, in m. b. per il culo, culus, podex, le cul.

Bernufia, sbernufia, femmina schizzinosa, mulier morosa, fastidiens, femme dédaigneuse, revêchée, qui fait la précieuse, pimpesquee.

Berro, montone, aries, mouton.

Bersach, sorta di sacco, che i soldati nelle marcie, e le genti di mestieri portano per viaggio sopra il loro dorso, ed in cui pongono le loro provvisioni, i loro utensili, bisaccia, tasca, zaina, havresac. Per la tasca propria de' cacciatori, detta anche gibassè, carniere, saccaja, hippo pera, pera venatoria, besace, gibecière, carnassière. Agg. a uomo sciocco, babbaccio, V. Babau.

Bersö, unione di varie pertiche le une dritte, e le altre disposte in forma d'arco, legate assieme, e coperte di gelsomino, di caprifoglio, ed altre piante, che si avviticchiano, pergola, trichila, berceau.

Berta, uccello simile al corvo, ma alquanto minore, con alcune penne bianche, cornacchia, mulacchia, putta, gazzera, taccola, scapino, cornix, monedula, pica, pie, corneille, margot.

Bertavèl, strumento da uccellare, o da pescare, ber-

tovello, nassa, nasse.

Bertavèla, molta loquacità, tattamella, anfania, vaniloquentia, babil, jascrie. Mnè la bertavèla, tattamellare, inaniter verba effutire, babiller, causer.

Bertèla, sorta di cinghia, o cordone, che si mette all' arcobuso, e presentemente usasi anche a sostenere i calzoni, cinctoria dossualia, bretelle.

Berton, colle orecchie tagliate, bertone, cosis auribus, courtaud, moineau.

Bertone, tosare, cimare, tondere, tondre, couper, ro-

gner.

Bertonde, tagliare i capelli troppo corti, tosare, ad cutum tondere, rogner, tondre. Per ritondare, rotundare, exæquare, tondre, égaliser.

Besancà, derna, sciancato, claudus, luxatus, boiteux.

Besanchè, guastare, sconciare, rovinare, corrumpere, perturbare, confundere, diripere, vastare, dejicere, troubler, détruire, renverser.

Besanchesse, ammazzarsi per la fatica, quasi guastarsi le anche, labore disrumpi, se

crever de travail.

Besbia, V. Besbii.

Besbie, bisbigliare, favellare pian piano, susurrare, chuchoter, murmurer.

Besbii, bisbiglio, suono, che si fa in bisbigliando, su-surrus, murmur, murmure, bruit sourd et confus.

Bescarè, sberciare, non dare nel segno, non imberciare, obliquare, manquer le but. Bescarè, si dice anche, quando colpo, o simile ferisce obbliquamente, o colla parte più debole dell'arme, cogliere scarso, oblique ferire, effleurer, ne pas porter à plein. L' tron a l'a bescaralo, il fulmine lo colse scarso, non lo colpì, exiguo ictu fulminis percussus est, la foudre l'a à peine touché, ni l'a, qu'effleuré.

Bescassa, o biscassa, luogo di giuoco pubblico, bisca, locus aleatorius, académie de jeu, brélan, tripon.

Bescheuit, castague bisles- | bsont, bsquader, e simili.

sate col guscio, ed affumate, perchè si prosciughino alquanto, e si conservino per mangiarle senz'altra cottura, anseri, castaneæ bis coctæ, voce dell'uso. Per danari, voce usata solo per ischerzo, come dindin, grēūie, manöt, bessi, V. Bessi.

Beschēūit, diconsi i marroni secchi, e cotti nel vino col guscio, vecchioni, cocta in vino, et exsiceata castanea,

des marrons secs.

Bescia a' cavei, ciocca di capelli, cirrus, tousse de cheveux, frison, touset. Piè un per le bescie, prender per i capelli, capillos alicujus invadere, prendre par les cheveux. Piesse per le bescie, scossonesse, accapigliarsi, mutuo sibi crines vellere, se tirer aux cheveux.

Bescieta, bestiuola, bestiolina, bestiola, petite bête, bestiole. Per asinello, o asinella, asellus, asella, petit âne, ânon, petite ânesse.

Bescotin, pezzetto di pasta fatta con ovi, e zucchero, e fior di farina, biscottino, cantuccio, panis dulciarius, pastillus buccella, crustulum, biscuit.

Bescotin, cibo fatto con farina, zucchero, e uova, tagliato in fette, pasta reale, copta dulciaria, biscuit à la reine.

Bescotine, confortinajo, pasticciere, cantucciajo, dulciarius pistor, faiseur de pain d'épices, patissier.

Beslongh, besögn, besont, besquader, V. Bstong, bsögn, bsont, bsquader, e simili. Bessi, dindin, manöt, bescheüit, greuie, in m. b. vale danari, bezzi voce Veneziana, ma usata anche dai Toscani per danajo in generale, numnus, pecunia, argentum, argent, monnoie.

Bestande, indugiare, andare in lungo, morari, cunctari, retarder, différer, temporiser, tarder. Bestande, per aspettare, attendere, expectare, opperiri, attendre.

Bestante, v. pl. fermarsi, attendere, aspettare, morari, consistere, remorari, subsidere, manere, s'arrèter, tarder, se tenir, attendre.

Bestia, bestia, bellua, fera, bête. Sautè an bestia, esser in gran collera, ira excandescere, se mettre en furie. Bestia, bestiassa, bestiacia, bestiaolo; bestione, si dice metafor. a uomo senza discorso, di poco senno, o che abbia costumi, o faccia azioni da bestia, bellua, belluinus homo, animal, bête.

Bestieta , V. Bescieta.

Betisa, v. fr. stupidezza, mellonaggine, sciocchezza, scipitezza, grossezza d'ingegno, insipientia, stupor, stoliditas, fatuitas, insulsitas, bêtise, lourderie, niaiserie, stupidité.

Betonica, sorta d'erba, bettonica, betonica, bétoine.

Bēū, bue, bos, bœuf. Sarè la stala pers i bēū, prov. cercar rimedii, seguito il danno, re comesa rationem putat, clypeum post vulnera sumit... Butè l' chër dnans ai bēū, far innanzi ciò, che si dovrebbe far dopo, præpostere agere....

Bēūc, buco, foramen, trou. Bēūi, bollitura, decoctum, bouillon. Fè dè un, doi, tre bēui, bislessare, lessare alquanto, far bollire un pochetto, elixare, suffervere, faire donner un bouillon, deux, ou trois.

Beus, immaturo, acerbus,

prématuré, vert.

Beūsma, intriso di stacciatura, o di cruschello, di untume, e d'acqua, che si da alla tela, bozzima, polenta, glutinium textorium, chas. De la beūsma, anbosme, imbozzimare, telam illinere, glutinio telam polire, coller avec le chas, pater la toile avec du chas.

Bgēūia, mista, immagine, figura dipinta, o di rilievo, efligie, impronta, imago, effigies, immage, jouet d'enfant.

Bgin, così chiamasi dai fanciulti il cacio, formaggio, cacio, caseus, pressum lac, fro-

mage.

Bia, per bala del truch, biglia, globus eburneus, bille. Bia, per randello da strigner le some, ossiano quei legni storti, co' quali si serrano le legature delle some, biglia, vectis, bille. Bia, e più comunemente bie, sorta di giuoco, che si fa con alcuni pezzi di legno, rassomiglianti in qualche modo ai candelieri, e questi si pongon diritti, e si fanno cadere con una grossa palla di legno, detta borela, la quale si getta contr' essi birillo, birilli voce dell'uso, metula lusoria, vel obeliscus lusorius, quille, ou quilles; onde quiller, vale tirare per redere chi sia il primo al giuo-

Biaca, materia di color bianco, che serve ai pittori per colore, e ai medici per far empiastro, biacca, cerussa, ceruse.

Biadet, materia di color azzurro, della quale si servono i dipintori, ed è pur anche aggiunto di colore, che si fa col biadetto, biadetto, color cœruleus, couleur azur.

Bialèra, canale, per lo quale si cava l'acqua de' fiumi, mediante le pescaje, o si riceve da' fossati, che scendono dai monti per servigio de' mulini, per innaffiare i prati, gora, canalis, ductus, euripus, aquæ fluviatilis ductus, canal, biez, arrière-biez.

Bialerà, colui, che ha cura dei condotti delle acque, curator aquarum, vel rivorum, seu aque ductorum....

Bialòr, colui, che innacqua i prati, i campi, acquajuolo, . . . . arroscur, celui, qui abbreuve les prés.

Bialot, döira, rigagno, rigagnolo, piccol rivo, o quell' acqua che corre per parte più bassa delle strade, rivulus, ruisseau.

Bianch, sost uno degli estremi colori opposto al nero, bianco, bianchezza, candor, albitudo, albor, candentia, blancheur, la couleur blanche. Bianch, o bianchet, quella materia di color bianco, con cui s'imbiancano le mura, bianco, albarium, gypsum aqua dilutum, le blanc. Bianch d'l' octiv, bianco d'uovo, chiara, ovi album, ovi candidum,

ovi albumen, blanc d'ocuf. glaire. Bianch d'l' ēui, cornea, albugine, bianco dell' occhio, cornea, blanc de l'œil. Bianch, diconsi in America gli Europei, co'loro discendenti senza mescolanza di sangue Americano, o Affricano, i bianchi . . . les blancs. Mostre, o je vede 'l bianch per el neir, mostrare, o far vedere il bianco pel nero, vale dar ad intendere, verba dare, recta prava facere, vendre du noir, en faire accroire. Dè, o mandè carta bianca, dare, o mandare foglio, o carta bianca, rimettersi totalmente all altrui arbitrio. aliorum arbitrio se committere, donner carte blanche. Lassè an bianch, cioè lasciare spazio nelle scritture, per potervi serivere a suo tempo. lasciar in bianco , lacunas hiatus facere, intermittere, laisser en blanc. Pan bianc. pane bianco, panis primarius, pain blanc. Arma bianca, arma, in cui non si usa fuoco. come spada, sciabla, e simili. Bianca, parlandosi delle voci ne'partiti vale contraria ( adversum suffragium . . . . . Bianch segn, carta sottoscritta in bianco, potestas rei gerende ad arbitrium, blanc-seign, blanc-seigné.

Bianchèt, materia di color bianco, con cui s'imbiancano le mura, bianco, albarium, le blanc. Bianchèt, o pruss bianchèt, agg. ad una sorta di pero . . . . blanquette.

Bianchin, maestro di dare il bianco alle muraglie, imbiancatore, tector, albarius tector, dealbator, barbouilleur, qui blanchit des maisons.

Brancaria, lingeria, biancheria, lintew vestes, du linge. Biancaria, per luogo ove s'imbiancano, officina albaria, buanderie, blanchisserie, lieu, où on fait la lessive.

Biancastr, che tende al bianco, biancastro, albidus, albicans, ad album vergens, blancâtre. Bianchinastr, V.

Biancastr.

Bianchisčusa, quella, che lava pannilini più fini, lavandaja, purgatrix, blanchisseusc.

Biarava, sorta di bictola rossa, barbabietola, o bietola rossa, beta rubra, blitum, pastinaca rubra, betterave, poirre.

Biava, prendesi per quella sorta di semente, che si da in cibo alle bestie da soma, e da cavalcare, biada, avena; avena, avoine.

Bibita, bevuta, bevitura, potatio, boisson, breuvage.

Bicer, goblet, goblet, hiechiere, ciotola, cyathus, calix vitreus, poculum, xyphus vitreus, verre a vin, gobelet.

Bicoca, castellucio sopra un' altura, bicocca, castellum rupibus impositum, bicoque.

Bicochin , berrettino , pi-

leolus, calotte.

Bicorna, incudine, con due corni, di cui si servono i calderaj, ed i tolaj per raddrizzare le caldaje, ed altri vasi, e per altri usi simili, ancudinetta, tasselletto, bicornia, incus bicornis, enclumeau, bigorne, bigorneau.

Bidel, colui, che serve ad Università, Collegi, od Acca-

demie, bidello, bidellus, servus antecessorum, famulus alicujus Collegii, bédeau. Si estende anche a significare colui, che serve a qualsivoglia scuola Regia, servus, famulus, bidellus, bédeau.

Biet, lettera, che si manda in luoghi vicini, come da una casa all'altra dentro la medesima città, o terra, biglietto, viglietto, epistola, literula, billet. Per ordine, promessa, privilegio, ed altro simile, biglietto, mandatum, promissum, privilegium, billet, promesse. Per qualunque carta scritta, scheduta, billet. Biet d'interesse, polizza, o biglietto, che porta interesse, fænebris, vel fæneratitius chirographus, coupon. Biet del teatro, biglietto di teatro, tessera theatralis, contre-marque. Biet d'entrada, biglietto d'entrata, tessera admissoria, billet d'entrée. Biet, agg. a fruito, vale rancido, stantio, vieto, vizzo, passo, appassito, molle, fradicio, putridus, rancidus, fracidus, putris, rance, chanci, qui sent le vieux.

Bifolch, o biforch, bifolco, che lavora il terreno co' buoi, bubulcus, bouvier, laboureur. Dicesi bifolch, comunemente a contadino, od altr'uomo scortese, rozzo, malcreato, villanzone, rupico, gros manant, vilain paysan.

Biga, la femmina del porco, serofa, troja, scrofa, sus,

porca, truie.

Bigarà, screziato, variato di colori, varius, versicolor, bi-garré.

Bigat, filugello, baco da

à-soie.

Bigneta, vivanda fatta di pasta quasi liquida, fritta nell' olio, e con essa si mescolano delle mele affettate, o pere, od altro, secondo i gusti, frittella, artolagamis, beignet.

Bigolète, o bigolè, fil di ferro fasciato di cottone per avvolgervi i ricci, crinium

plicatorium, roulet.

Bigot, bacchettone, graffiasanti, ipocrita, baciapile, collotorto, torcicollo, pietatis, o religionis ostentator, hypocrita, bigot, hypocrite, cagot, mangeur de crucifix, tartufe.

Bigöta, pinzochera, simpulatrix, béguine, bigote.

Bigotaria, bigotism, ipocrisia, simulamento di santità, e di verità, probitatis simulatio, hypocrisis, fucata virtutis species, hypocrisie, bigoterie, bigotisme, tartuferie, cagote-

Bilans, ristretto de' conti, bilancio, summa rationum, bilance.

Bilansè, pesare con bilancie, bilanciare, librare, péser. Per esaminare, considerare minutamente, bilanciare, in trutinam aliquid suspendere, considérer, balancer une affaire. Per aggiustar il peso per l'appunto, pondera inter se ad unguem componere, ajuster une balance.

Bilbouquet, stromento composto di un cilindretto per lo più d'avorio, due palmi circa di lungbezza, alla cui metà sta attaccato un filo della lunguezza indicata, tenente ap-1

seta, bigatto, bombyx, ver- pesa una pallottolina d'avorioche si lancia in aria, e si riceve nella cavità del suddetto cilindro, crepundia, bilbonquet.

Bime , V. Abime.

Bin . V. Ben.

Binda, benda, striscia, fascia, vitta, tænia, fasciola, bande.

Bindagi , V. Bendage.

Binde, fasciar con benda, bendare, abbendare, vitta obnubere, fasciola redimire, alligare, colligare, bander, lier avec des bandes.

Bindel, nastro, fettuccia, tœnia, vitta serica, ruban.

Bindlè, fabbricante di nastri, di fettucce, fettucciajo, nastrajo, vittarius, tissutier, rubanier.

Bindlin, dim. d' bindel, nastrino, vitta exigua, petit ruban.

Binè, riuscire in una cosa, bene, prospereque succedere, felices habere exitus. optime expedire, réussir, avoir bon succès.

Binel, nato in compagnia d'altri a un corpo, a un parto, binato, geminus, jumeau.

Biö, ghermo, spezie di cesto tessuto di vimini, sotto il quale si mettono i pulcini, perchè non fuggano, e non sieno calpestati, stia, cavea mue.

Biocia, pezzetto di panno, pezzuolo, ritaglio, scampolo, scamozzolo, brandello, tagliuolo, tritolo, striscia, frustum panni, panniculus, morceau, pièce d'étoffe.

Biola, albero di maravigliosa bianchezza, e sottigliezza,

del quale si facevano le verghe per i fascii, che anticamente portavano i littori, bettulla, betala alba, bouleau.

Bion, pezzo d'un fusto di albero segato, che poi si taglia a tavole, o travicelli, o listelli, truncus, billon, voce

dell' uso fr.

Biond, biondin, che ha i capelli biondi, biondo, biondello, biondetto . . . . blondin. Biond com un merlo, biondin d' Egit, per dire un nomo assai nero, Ægyptio colore, blond d'Egypte, blond comme un pruneau.

Bionda, merletto di seta

. . . . blonde.

Bionda, rete di refe di minutissime maglie, nella quale si fanno varii lavori coll'ago, rezza, reticulatum, et acu pictum opus, entoilage, blonde.

Bira, sorta di bevanda, cervogia, birra, cerevisia, cythus, cœlia, ceria, bière.

Birba, birbant, birbon, furbo, fraudolento, erro, dolosus, vaurien, escroe, fripon, coquin, trucheur, belitre.

Birbaja, man d' birbe, partia d' birbe, ribaldaglia, canaglia, truppa di furfanti, improborum manus, turba, nefarii homines, belîtraille, méchante canaille.

Birbantaria, scrocaria, ribalderia, furfanteria, improbitas, dolus, indignum facinus, coquinerie, méchanceté.

Birbonèt, nome, che si dà a quei ragazzi sudici, e sformati, che si veggono birboneggiare per la città, baronbaroncio, vafer, improbulus, petit coquin, petit vaurien, maraud, polisson, petit fripon.

Biribin, biro, pito, una specie d'uccello domestico alquanto più grosso del gallo, gallinaccio, gallo d'India, pollo d'India, gallus Indicus, o Numidicus, coy d'inde, dindon.

Birichin, V. Berichin. Birichinada, V. Berickinada.

Biroc, sorta di vettura biroccio, birota, vel birotum, cabriolet.

Biron, razzi, raggi, che spronano il trave del tirante ai vivi . . . aissellier.

Bisa, piccolo venticello, ma molto freddo specialmente la notte, e la mattina a buon' ora, brezza, brezzolina, ventulus, aura frigidiuscula, la bise, horée.

Bisaca, bisaccia, e bisacce, mantica, pera bulga, besace, canapse.

Biscassa, V. Bescassa.

Bischis, v. pop., che si accoppia col verbo essere, esse an bischis, ediarsi scambievolmente, mutuo se odio persequi, se hair, se abherrer réciproquement.

Bisegle, o lissèt, pezzo di legno per lo più di hosso, con cui si liscia il contorno delle suola, lisciapiante, bisegolo, sutorum lævigatorium,

bizegle.

Bisestil, è quel giorno, che ogni quattr' anni si aggiunge al mese di febbrajo, per agginstare l'anno nel corso del sole, cello, monello, turfantello, l'hisestile, Lisesto, dies intercalaris, bisextus, bissextil, in-

Bisò, piccol lavoro curioso, o prezioso, che serve per l'ornamento d'una persona, gioja, pretiosa ornamenta joealia, nella latinità de'bassi tempi, bijou. Bisò, dicesi per vezzo di donna piccola, e bella, e per ironia a persona deforme.

Bisöch, bisöca, V. Bigöt,

bigöta.

Bissochet, rocca del cammino, che esce dal tetto, fumajuolo, caminus, fumeron, cheminée.

Bisodiè, pregare, far orazione, biascicare preci, masticar paternostri, preces fundere, orare, precari, prier Dieu.

Bisodie, orazioni, preghiere, preces, orationes, prières.

Bisotarie, gioje, giojelli, mobili preziosi, ricchi, gentili, monilia, gemmæ, vasa, et id genus pretiosa, bijou.

Bisotiè, quegli, che fa commercio di piccoli lavori curiosi, o preziosi, che servono per ornamento d'una persona, orefice, giojelliere, venditor di gioje, qui gemmas, monitia, et pretiosa vendit, bijoutier.

Bistorc, quest'erba, che è una spezie di crescione, o nasturzio, è di due spezie, l'una detta menta romana, sisymbrium hortense, baume, serpolet sauvage, ou menthe romaine, e l'altra chiamata crescione, o nasturzio di fontana, sisymbrium aquaticum, cardamine, ou cresson de fontaine. Bisturin, stromento di chirurgia per aprire i tumori grandi, gamautte, scalpellus recurvus ad incidenda tubera, bistouri, amphismèle, trois quarts, trocar.

Bissa, serpe, biscia, anguis, coluber, serpens, couleuvre, agg. a donna vale stizzosa, bisbetica, fantastica, morosa mulier, femme capricieuse.

Bissa-copera, sorta d'animale terrestre, e acquatico, testuggine, testudo, tortue.

Bitum, minerale untuoso, bitume, bitume, bitume.

Bivi, spezie di rondine, ma più grossa, e più forte, che frequenta le torri, e per essere quasi priva dell' uso de' piedi, posa mai su gli alberi, o altrove, come fanno le altre rondini, rondone, apus, odis, apodes, um, martinet, alérion, ou moutardier.

Bium, quei tritumi, che restano nel fienile, quando n'è tolto il fieno, frustula fœni, miettes de foin.

Blason, le arme gentilizie, blasone, scuta, vel insignia gentilitia, blason, art araldique.

Blèt, materia, con cui le femmine si lisciano, belletto, fattibello, liscio, fucus, pigmentum, offucia, fard. Desse'l blèt, il lisciarsi delle temmine, imbellettarsi, se fucare, fuco se illinere, se farder, se donner du rouge, du blanc.

Blēū, il turchino, l'azzurro, il cilestro, cæruleus, cæsius, cyaneus, bleu, azur,
azuré, de couleur d'azur, couleur bleue. Blēū celest, del

color del cielo, cilestro, ee- tola, strisciattola, coditremoruleus, bleu celeste. Bleu ciair, colore simile all'azzurro, ma più chiaro, azzurro sbiancato, mavi, cœruleus, color dilutior, bleu clair. Dè 'l blēū, dare il colore turchino . . . bleuir.

Blictri, un blictri, un frullo, teruncii, nihili, un rien,

un zest.

Blin-blin, fè blin-blin, adulare alcuno, adulari, assentari, auribus alicujus obsecundari, blandiri, cevere, flatter, cajoler.

Bloch, con o chiusa,

Badöla.

Blöch, con o aperta, vende, cate an blöch, vendere, comprare tutto insieme, in digrosso, vendere, emere acervatim, vendre, acheter en bloc. Fè un bloc, vale lo stesso.

Bluatre, che ha del turchino, turchiniccio, azzurrognolo, azzurriccio, in cœruleum vergens, bleuâtre.

Bluet, o fior di gran, pianta, che cresce fra le biade, così delta, perchè la più comune ha il fiore di colore bleu (azzurro), hattisegola, ciano, cyanus segetum, bluet.

Buastre, V. Banastre.

Bo, voce, con cui i fanciulli chiamano da bere, bombo, bua, à bubu.

Bo, appunto, si, certamente, così è, scilicet, quidem, projecto, utique, ita sane, oui, sans contredit.

Bö, bue, V. Beu.

Boalas, buaccio, vilis, vel magnus bos, gros bœuf.

la, e in alcuni luoghi d'Italia chiamasi pur anche boarina, motacilla, hoche-queue.

Böba , V. Rupia.

Bobina, rocchetto, panucellium, bobine.

Bobo, bubu, o bu, voci usate dai fanciulli per male, come comode alla loro pronunzia, bua, morbus, bobo, mal.

Boo; bocin, così chiamano i fanciulli il bue, il vitello, bos, vitulus, bouf, veau.

Boc, o buc, ciocca di fiori, di foglie, quando nascono molte insieme, sertum florum, frondium, groupe de fleurs, de fruits, de feuilles. Boc, o buc d' cavei, ciocca di capelli, cirrus, touffe de cheveux. Boc per mucchio di cose, acervus, tas, amas. Böc, dim. di böcia . V. Bocin.

Boc (con o chiuso) mucchio d'erbe, di virgulti, quantità di frutti, di foglie attaccate tutte ad un sol ramicello, cespo, ciocca, cespes, touffe. Boc d' cavëi, ciocca di capelli, cirri, orum, tousse de cheveux. Boc de piume; ciocca di penne, apex plumosus, touffe de plumes. Boc, per quantità adunata di checchessia, mucchio, acervus, tas, amas, monceau, touffe.

Boca, apertura di molte cose, come di mantice, sacco, vaso, pozzo, os, ostium, bouche, ouverture. Boca del forn .... præfurnium, bouche du four. Boca del stömi . . . os stomachi, l'orifice supérieur de l'estomac. Boca del fusii, Boariña, uccello, cutret-I dla pistola... os, calibre. Bocufiña, persona di gusto delicato, in cibis elegans, delicatus, bouche sensible.

Bocal, vaso comunemente di vetro, boccale, lagena, culigna, chopine, becal.

Bocale, cioncare, sbevazzare, here a piena gola, pergracari, pinter.

Bocalin, bocalet, dim. di becal, boccalino, boccaletto,

trulla, petit bocal.

Bocassin, sorta di teleria, dov' entra della bambagia, é serve a fare soppanni alle vestimenta, boccacino, linteum textum, a fullone subactum, ac tinctum, boucassin.

Bocè, termine usato nel giuoco delle boccie, e vale levar colla sua la boccia dell' avversario, trucciare, pilam pila trudere, débuter la boule. Bocè, dicesi anche del rimandar uno da qualche esame, rimuovere da un impiego, al cui possesso si trovava, od aspirava.

Boceta, piccolo vaso da liquori, boccetta, ampulla,

flacon, fiole.

Boch, il maschio della capra, becco, caprone, capro,

hireus, bouc.

Bochet, buco, bucolino, foramen, parvum foramen, tron, petit trou. Bochet, per una piecola quantità di fiori legati insieme, mazzetto, mazzettino, mazzolino, fasciculus, bouquet, petite botte.

Bochèt, preso in senso generico può comprendere qualunque apertura, o forame, e qui prendesi particolarmente per un'apertura per far derivare, e introdurre un qualche | gno, che serve per giuocaie,

corpo d'acqua, chiudendosi esso bochèt, e riaprendosi con apposizione, o rimossione di tepa, (gleba di terra) arena, pietre, egli è composto di due colonne laterali, ossia montant, di legno, o di pietra, di un travetto traversale, ossia *caplèt*, posto sopra i montant, e che li tiene in scsto; della soglia, o radice, che è quel legno, o pietra, dentro cui sono infissi i montant, a'quali ella serve di base; della portella, ossia suraja, la quale si alza, e si abhassa secondo il bisogno, mediante maniglia, o manico d'essa saraja. Il bochèt, dicesi da alcuni incastro, chiavica, incile, dai latini incilis jossa, ovvero incile, e dagli italiani chiazzajuola, e dai francesi forse lancoir.

Bochie, boccheggiare . . .

Bochin, dim. di boca, boccuccia, osculum, petite bouche. Bochin d'la lucerna, anelletto, dove s'infila il lucigruolo della lucerna, luminello, myxus, lamperon. Bochin, t. delle arti, imboccatura, apertura di varie opere dell'arte, bocchetta, bocchino, os, bouche. Bochin, è anche la bocchetta, o imboccatura d'alcuni strumenti musicali da fiato, che si mette in bocca, beccuccio, rostrum, embouchure. Bochin, quel canaletto adunco ond' esce l'acqua de'vasi da stillare, e simili, beccuccio, rostrum ampullæ, le bec d'un alambie, d'une aiguière.

Böcia, corpo sterico di le-

BO

palla, pallottola, boccia, globus, boule à jouer, pelotte, balle.

Bocin, vitello, vitulus, veau. Bocin, quel piccolo segno nel giuoco delle pallottole, a cui le palle debbono accostarsi, detto anche bolin, o böc, grillo, scopus lusorius, le but.

Bocion, contrassegno, che mettono i tavernaj sopra le porte, quando fanno qualche manomessa di vino per allettar la gente, frasca, appensa cauponæ hedera, bouchon de taverne. Per il luogo stesso, ove si bee, taverna, diversorium, taverne. Bocion, prendesi anche per bettola, hospitium vile, cabarret borgne. Bocion, è anche un pugno di paglia, o fieno ritorto insieme per istroppicciare un cavallo, quando è sudato, strofinaccio, peniculum, bouchon, brandon, tison, flambeau de paille, de foin.

Bocione, stropicciare un cavallo con paglia, o fieno ritorto, quando è sudato, fricare, bouchonner un cheval, le frotter avec un bonchon

de paille, de foin.

Bociöt, bogiöt, borsöt, borgiachin, piccola borsa, che si tiene cucita alla cintola dei calzoni, borsellino, borsiglio, locellus, sacculus, gousset,

buisson, pochette.

Bocla, strumento di metallo, o di osso di figura quadrata, o circolare sbarrato da una traversa, detta staffa, dove è infilzata una punta detta ardiglione, (in piem. bogiarin, o boclin) fibbia, fibula,

boucle. Si da il nome di boscla a quegli strumenti, che servono al medesimo uso, e fatti alla medesima foggia, ancorche non abbiano ardiglione, fibbia, fibula, boucle. Bocla, per anello fatto di capelli, riccio, cincinnus, boucle de cheveux.

Boclè, congiungere insieme con fibbia, affibbiare, fibula nectere, fibulare, boucler,

agrafer, boutonner.

Boclin, o bogiarin, quella punta, che è infilzata nella staffa della fibbia, ardiglione, fibulie acus, cuspis, ardillon. Per dim. di bocla, V.

Bocon, tanta quantità di cibo, quanta in una volta si mette in bocca, boccone, bucca, bolus, morceau, bouchée. Bocon, per pezzuolo di qualche cosa, boccone, frustulum, morceau. Bocon, o rusion d'Adam, boccone di Adamo, larynx, os au gosier.

Boconà, quella quantità di cibo, che si spicca in una volta coi denti, morso, bucca,

bouchée.

Boconè, addentare, prender co' denti, dentibus arripere, prendre, serrer avec

les dents, mordre.

Boconie, dicesi quando taluno aspettando, che vengano i compagni a mensa, o che siano portate in tavola le vivande, piglia dei pezzetti di pane, e mangia, bocconcellare.....

Bodëro, bodila, dicesi per ischerzo a uomo panciuto, e piccolo, di grosse membra, ben tarchiato, fatticcio, corpacciuto, bene habitus, cor-

pul ntus, homme ventru, de gros corp.

Bodin, vivanda fatta di sangue di animale, sanguinaccio, sanguiculus, andouille, boudin.

Bodrè, metter insieme cose diverse, mescere, mescelare, miscere, commiscere, permiscere, immiscere, confundere, mèier, confondre, brouiller. Bodrè le carte, mescè le carte, mescolare le carte da giuoco, scozzare, sejungere, separare, mêler, battre les cartes, e nell'uso déséquencer. Bodrè tut ansem, avvolgere insieme confusamente, abbatuflolare, temere miscere, mettre tout pêle-mêle.

Bodrigada, miscuglio, confusione, congeries, permixtio, confusio, mixtura, mélange.

Boè, quello, che guida i buoi, bifolco, boaro, bubulcus, bouvier. Boè a govern, e sciavendari, o sciavensa, dicesi di bifolco, che è obbligato ad avere l'opportuna cura de' buoi, vacche ec., che sono del padrone, e di fare gli opportuni lavori d' un podere, mediante certa quantità di grano, vino ec. pel suo vitto, bifolco, boaro, bubulcus, bouvier.

Boèta, vasetto per lo più di sottilissimo piombo contenente una libbra circa di tabacco, bossolo, capsula, piais, boite.

Bof, agg. ai panni, che hanno assai di consistenza per non stiacciarsi, e piegarsi, e da loro stessi stanno sollevati, boffice, gonfio, tumidus, bouffant. Bof, sost., o baf d' caud, d' vent ec., vampa di calore, soffio di vento, ardor, flatus caloris, spiramentum venti, bouffée de chaleur, de vent.

Bofe, gonfiar le gote a hella posta, e per ischerzo, buccas inflare, bouffer. Bofe, mandar fuori l'alito con impeto, e a scosse per lo più per cagione di sdegno, sbuffare, iras proflare, fremere, bouffer. Bofe, per insuperbire, superbia efferri, superbire, s'enfler d'orgueil, être bouffé d'orgueil, et de vanité.

Bogè, muovere, movere, mouvoir, remuer. Bogè, in s. n. per locè, crollare, quassari, concuti, loco moveri, commoveri, ébranler, secouer. Bogesse, darsi moto, pigliar moto, se movere, se remuer.

Bogher, dicesi per ingiuria a uomo malvagio, scellerato, ribaldo, infame, sfacciato, furfante, fellone, scelestus, nequam, improbus, furcifer, bougre, bougre de coquin.

Bogressa, decesi pur anche per villama a donna trista, ribalda, infame, sfacciata, sciamannata, improba, vilis, scelesta famina, femella, muliercula, bougresse.

Bogia, parlandosi del giuoco di dama, degli scacchi, e
simili, vale mossa, tiro. Fe
boña, o cativa bogia, muover bene, o male le pedine,
o i pezzi, far buona, o cattiva mossa, motio, jactus,
mouvement.

Bogiarin, o ardion, ferruzzo appuntato della fibbia, ardiglione, fibulæ acus, ardillon.

zo ai fanciulli, che non istanno mai fermi, frugolino, nusquam quiescens, un petit lutin. Bogiatin, chiamasi quel vermicello, che nasce nel cacio, tarma, teredo, time,

Bogiöt, V. Bociöt.

gerce.

Boia, insetto, bacherozzolo, vermicello, vermetto, vermiculus, insecte, vermisseau. Böia, e più com. böje, o verm, diconsi quei bachi, che sono nel corpo per lo più dei bambini, lombrico, lumbricus, ver. Beia, per manigoldo, carnefice, boia, tortor, carnifex, bourreau. Avei la boia, o la boia per travers, o traversera, in m. b. esser melanconico, avere i bachi, tristem esse, être triste, mélanconique. Böia, lo stesso che boa, bruco, verme, eruca, brucus, vermis, chenille, ver. Böia panatèra, insetto nero, grosso come un grillo, ma stiacciato, e vago della farina . . . . . . Böia panatèra, specie di scarafaggio, scarabæus panarius, blacte de cuisine, et des greniers.

Boia, con o chiuso, e boia-boia ripetuto, è un certo scherzo per far paura ai bambini coprendosi il volto, baco, onde fe boia-boia, baubau, far baco baco, larvis territare, faire peur aux enfans, en se couvrant le visa-

ge. V. Ciuciù.

Böina, o palina, t. degli agrimensori, bacchetta, in capo di cui si pone un pezzo di carta, che si usa per misurare i campi, pallina voce Tom. I.

Bogiatin, dicesi per ischer- | dell'uso, mensorum signacula, palline v. dell'uso. Paletto, o bissa. Dizion. Univ. V. Paliña.

> Boiron, beverone, puls, vel potio furfurea, patée.

> Böita, cassetta, ove i merciaj ripongono le loro merci, hotteghino, capsula mercium, boîte.

Boite V. Marse.

Bol, suggello, bollo, signum, nota, sigillum, bulla plumbea, sceau, cachet. Per l'impronta del suggello fatta per contrassegnare, e autenticare le scritture pubbliche. bolla, bollo, sigillum, sceau. Bol d' seca, marca della zecca, signum, nota monetæ, déférent.

Bola, lettera del Papa scritta in pergamena, e suggellata in piombo. Si prende anche per un generale Decreto del Pontefice, ed anche per le spedizioni ad un beneficio; e in questo senso dicesi le bole. bolla, bulla, diploma Pontificium, bulle. Bola del dassi. bulletta del dazio, inscriptum, passeporte. Bola del vin, del gran, bulletta del vino, del grano, tessera vini, frumenti.... Bola d'or, la Costituzione dell' Imperadore Carlo Quarto, che fra le altre cose determina le ceremonie per l'elezione dell' Imperadore, bolla d'oro, bolla Imperiale, bulla aurea, bulle d'or.

Bola, sorta di pianta, della quale fra le altre cose, si fanno delle scope, dette dai Piemontesi ramasse d' bola betulla, betula, bouleau.

Bolà, agg. a carta, charta

signata, vel publico sigillo mu-

mud, papier timbré.

Bolatin, o boletin, piccolo pezzo di tela, o di lana, o in seta tagliato in tondo . . . . . L' anche un pezzetto di pannolino, che intriso nell' unguento si mette sopra le piashe, più frequentemente per vescicante, vesicatorium, vésicatoire.

Boldrò, v. fr. nota, memoria di varie monete componenti una somma, libellus memorialis, commentarium, bordereau.

Bolè, verbo, improntar con suggello, bollare, obsignare, imprimere notam, vel signum, cacheter, sceller. Bolè un, segnar la carne ad un malfattore con ferro infocato. suggellare, bollare, inurere, stigmatis notare, marquer avec la Heur de lis un criminel.

 $Bol\ddot{e}$ , (con e aperto, e con accento sopra l'ë) fons, iungo , fungus , boletus; champignon. Ve ne sono di varie spezie, e tutti sono un escremento della terra, o di alcuni alberi, prodotti quasi a guisa di pianta. Bolè real, sorta di fungo, che quando è piccolo, è simile ad un ovo, ovolo, boleto, agaricum cœsareum, boletus, volva, oronge vraie, champignon. Bolè porchin, fungo porcino, ghezzo, fungus suillus, champignon.

Boletin, biglietto d'avviso, gazzetta di Parigi . . . . bul-

letin.

Boliche, esser pieno, abbondare, esser in copia, for-

ad instar formicarum, fourmiller, grouiller, Boliche. dicesi pure di cose, che han vita, e moto, e sono numerose e spesse a guisa di formiche, formicare, fervere, ad instar formicarum esse fourmiller, grouiller.

Bolin, bocin, o boc, o galin, quella pallottola, a cui le palle debbono accostarsi per vincere il giuoco, grillo, scopus lusorius, le bût.

Bölö, sorta di terra arrendevole, ed attaccaticcia, fra cui si loda quella, che vien d'Armenia, detta bolo Armeno, bolus Armenus, bol d'Armehie. Questa terra, accostandola al labbro, vi si appiccica, e nell'acqua stenta molto a disciogliersi a cagiope della sua viscosità, una sua specie rossa è usata da' doratori.

Bolson, verga di ferro, che si fa passare nel foro delle teste delle catene da fortificare le muraglie per congegnarle fortemente insieme, paletto, spranga, subscus, ancre de tirant, boulon.

Bolton , diploma , patente , bolla, diploma, diplôme, charte.

Bolverse, v. fr. metter sossopra, atterrare, demolire, rovesciare, scompigliare, disfare, evertere, demolire, dejectare, humi sternere, subvertere, effundere, perturbare, bouleverser.

Bon, buono, buonissimo, agg. di buona qualità, bonus, bon. Bon om, buon uomo, uom bonario, semplice, promicare, scatere, affluere, esse bus, simplex vir, bonasse,

BO simple, sans malice. A bon'ora, per tempo, tempori... La mat n a bon' ora, la mattina a buon ora, prima luce, primo mane, de bonne heure. A la bon' ora, alla buon' ora, bonis avibus heureusement, vare anche ai grazia, queso, de grace. A bon intenditor poche paröle basto, a buon intenditore poche parole bastano, intelligenti pauca, à bon entendeur salut. Bondi, boña seira, buon giorno, buona sera, salve, salvus sis, vateas, je vous souhaite le bon jour, le bon soir. Se sono più d' uno , salvete , salvi sitis. Da bon, certamente, sane, profecto, sans doute, en conscience, assurément, Da bon, da senno, davvero, seriosamente, sinceramente, serio, tout de bon, sérieusemeni. D' bon cheur, d' boña veuia, di buon cuore, volentieri, libenti animo, libenter, de bon cœur, de bon gré, volontiers. A bon cont, a buon conto, intanto, interea, cepeudant. A cont, paghè a cont, a bon cont, pagare a buon conto, pagare alcuna somma per aggiustarsene nel saldo del conto, partem debiti in antecessum solvere, payer à compte. Bon a semnè, buon da seminare, sativus, bon pour semer. Bon a mangè, buono da mangiare, edulis, vescus, bon à manger. Bon per mi, bon per ti, buon per me, buon per te, recte quidem, par bonheur pour moi, pour toi, heureusement pour lui. A le bone, da bon

mente, con bello, e cortese modo, humaniter, comiter, benigne, par douceur, avec des honnes manières. Esse an bon, esse an bonis, aver buono, esser sul vantaggio, superiorem esse, commodiore loco, meliore conditione esse, être en profit. Ale bone, adasi, andomo a le bone, colle buone, di grazia, bona verba, quæso, doucement. Fè bon parlandosi di giuoco, impegnar la fede, far buono al giuoco, in ludo fidem suam obligare, faire bon. Feila boña, far buono, concedere, permittere, concedere, conceder, accorder. Feje trop boñe, usè tropa bontà, menarle tutte buone, menar buono, esser troppo condiscendente, nimis indulgere, être complaisant, déférer, avoir trop de complaisance, de déférence, d'indulgence pour quelqu'un. Dè antel bon, dar nel buono, nel vivo, scopum attingere, prendre la lièvre au corps. Antel bon, ant'el pi bon, nel bello, nel colmo, nella perfezione .... Stene al bon, entrar mallevadore d' una somma di danaro , rendersi sicurtà di qualche danno. che possa accadere, spondere, sponsorem pro aliquo fieri, faire les deniers bons, répondre, garantir, cautionner. Tni bon, approvare, resistere con costanza, firmiter obsistere, adversari, obniti, reluctare. tenir bon. Savei d' bon, aver soave odore, jucunde olere, sentir bon. Bon, o bon! o bela! spezie d'interjezione, a bon, alle buone, piacevol- | buono! oh bella! che importa? quid refert? cui bono, à quoi bon? 'L bon del Re, del Ministr, del Banchè, vale grazia del Re, consenso del Ministro, accettazione del Banchiere, cautio, vel promissio Regis Ministri argentarii, bon. Bona nen, agg. a persona, vale disutile, buono soltanto a mangiare, mangiapane, poliebro, fruges consumere natus, homo nihili, homo semissis, nullo numero, minimi pretii, fainéant, bouche inutile, bon à rien.

Boñaman, mancia, che si dà ai postiglioni, o al cameriere dell'oste, benandata, strena, étrenne, le pot de vin. Per qualunque regalo fatto, præmium servo, aut ancillæ datum, le vin du valet, les épingles des filles.

Boña mesura, bon peis, giunta, che si dà ai compratori, specialmente di comestibili, auctarium, mantissa, le part-dessus, la bonne me-

sure, le bon poids.

Boña motura, t. de'fornaj, spolvero . . . . affleurage, bonne mouture.

Bon-anfan, v. fr. uomo assai giovane, semplice, inesperto, pollastrone, pollastrotto, bonus adolescens, homo infans, un jeune garçon, sot, simple, niais, bon chrétien.

Boña part dla gent, la maggior parte, la più parte degli uomini, plerique hominum, la plupart des hommes.

Bonass, agg. a uomo, vale di buon naturale, bonario, sempliciotto, probus, simplex, tranquillior, bonasse, simple, sans malice.

Bona-seira, bonasera-serea, saluto molto in uso, buona sera, buona sera a vostra signoria, salve, salvus sis, valeas, se sono più d'uno, salvete, salvi sitis, valete, bonsoir.

Boña-spà, si dice di chi ben maneggia la spada, o è ben pratico della scherma, buona spada, prima spada, optimus lanista, maître en fait d'armes. Boña-spà, per ischerno ad un buon mangiatore, mangione, leccone, pacchione, helluo, comedo, mando, edax, grand mangeur, gourmand, goinfre, glouton-

Bonbon, confetti, zuccherini, anici in camicia, bellaria, dulcia, anisa saccaro condita, dragée, anis sucrés. Bon-bon, per brontolone, borbottone, querulus, grogneur.

Bonbone, brontolare, borbottare, mussitare, mussitare, mussare, obstrepere, barbotter, murmurer, grogner, marmotter.

Bon crestian, bon anfan, crestianet, uomo di buona pasta, bonario, semplice, probus, simplex, tranquillior, bonasse, bon-chrétien. Bon crestian, sorta di grosse pera.... bon-chrétien.

Bondi, bondiserèa, saluto molto in uso, buon giorno, buondi a vostra signoria, salve, valeas, o salvete, valete, bon jour, je vous souhaite le bon jour.

Bone-grasie, cortina stretta posta al capo del letto, bandinella, conopæum, vellarium, velum, bonne grace, petit rideau étroit au chevet d'un lit.

Bone tesoire, lingua taglien-

te, mordace, pungente, satírica, lingua mordax, piquant, mordant, satirique.

Bonèt, berretta, galerus, pileus, bonnet. Bonèt da viage, da canpagna, berretta
per la campagna, pileolus nauticus, tapabor. Bonèt, dicesi
pure un vaso di rame stagnato a foggia di berretta ad
uso di pasticcieria... bonnet.

Bonet d' drap, o d' rape, certa berretta di panno, che usano i campagnuoli, ed altri, gorra, pileus, bonnet de drap, que portent les gens de

la campagne.

Bonöm, bonomas, V. Bo-

nas.

Bon pèis, V. Boña mesura. Bon pro, vantaggio, commodum, utilitas, profit, utilité.

Bon-pro-fassa, si dice per augurare ad altri bene, rallegrandosi di qualche sua felicità, e si dice pur anche a chi beve, buon pro ti, o vi faccia, bene tibi, o vobis sit, grand bien te, o vous fasse. Bon-pro-fassa, fig. si dice anche per ironia, e vale lo stesso che disgusto, offensio, molestia, tædium, dégoût, déplaisir, regret, chagrin.

Bonsùa, bolla, bogia, pustula, bube, ciron, pustule.

Bon-tenp, allegria, tempone. Avèi bon tenp, aver tempone, genio indulgere, sibi benefacere, animo obsequi, passer hien son temps, se réjouir, faire ripaille.

Bon-vivan, buon compagno, allegro, gioviale, piacevole, multum hilaris, et jocosus omnium horarum homo, bon

vivant.

Bon-vivan, v. fr. buon uomo, che ha gusto di vivere allegramente, senza offender veruno, latitiae deditus, nemini adversus, qui aime a se réjouir, mais sans offenser personne, un bon vivant.

Böpër, v. fr. messe, suocero, socer, beau-père.

Bora, cimatura de panui, borra, tomentum, bourre. Bora d'aso, quella spezie di musco, che nasce sui pedali degli alberi, porracina, muscus, tichen, ou pulmonaire de chène.

Borà, colpo dato ad uno col calcio dell'archibuso, igniariæ fistulæ, pedis, vel calcis impactus, propulsio, hourrade.

Boracia, fiasca da viaggio, borraccia, ænophorum, bou-

teille de cuir.

Boràs, erba ortense, irsuta, ed aspra, i cui fioretti senz'odore sono turchini, borrana, borraggine, borrace lingua di bue, o lingua bovina, così detta dalle sue foglie pelose e ruvide, borago officinalis, buglossa, bourrache.

Borca, ramo biforcuto, diviso a modo di forca, bifurcus, bifidus ramus, branche fourchue.

Borchù, diviso a modo di forca, biforcato, biforcato, biforcus, fourchu.

Bord, frangia, o lista di che si fregiano, o orlano le vesti, bordo, orlo, estremità, lembo, margine, orliccio, fettuccia, merletto, balzana, ora, fimbria, limbus, lacinia, bord, bordure, ourlet, alaque, limbe, frange, falbalà. Bord del capel, tesa,

pilci ambitus, orbis, les bords d'un chapeau.

Bordà, orlato, fregiato, circumdatus, bordé.

Börd-cöl, goletta del collare, collare, porte-collet.

Bordè, guernire l'estremità di quaiche cosa, come d'una giubba, d'un cappello, col cucirle una trina, un merletto, una balzana, o pezzo di drappo, orlare, fregiare, circondare, oram, limbum assuere, orler.

Bordel, chiasso, bordello, ganeum, lupanar, lustrum, fornia, prosepe, bordel, lieu de débauche. Bordel, per rumore, frastuono, tumultus,

strepitus, charivari.

Bordon, bastone de' pellegrini, bordone, baculus peregrinantium, hastile, bourdon. Bordon, solco a traverso del campo per ricever l'acqua degli altri solchi, e trarnela fuori, solco acquajo, incile, o sulcus aquarius, sil-Ion qui donne passage à l'eau. Bordon, dicesi quel solco scolatojo, che si fa trasversalmente, e sovente diagonalmente alle ajuole (preus), il quale principia dalla parte più alta, e termina nella più bassa del campo pel facile scolo delle acque, e spurgo del campo, solco acquajo, incile, o sulcus transversus aquarius, sillon, qui donne passage à l'eau. Faus-bordon, dicesi una modulazione continuata di più voci, che si fa col fare più voci sulla stessa corda, falso bordone, rudis, ac depressus musices concentus, faux bourdon.

Bordura, orlatura, orlo, cornice, oræ textus, bordure. Bordura, o bordure, sono quelle cassette intorno ai quadretti, od ajuole nei giardini... bordure.

Borè, dar bere propriamente alle bestie, abbeverare, potum præbere, abreuver. Borè un, sospingere, urtare, incalzare, stimolare, istigare, impellere, excitare, urgere, chasser, presser, instiguer, exciter.

Borè, riempiere, aggiugner di superfluo, abborrare, superaddere, ajouter, augmenter par-dessus, ou de trop.

Borèa, sorta di ballo, o la sua aria, chorea alvernica,

bourrée.

Borela, palla di legno, che si getta contro i birilli per farli cadere, pallottola, globus ligneus, boule, baliotte de bois.

Borgià, borgà, ruà, mucchio di case in contado, casale, pagus, hameau, village.

Borgiachin, piccola borsa, che si tiene cucita alla cintola dei calzoni, borsellino, borsetta, borsiglia, locellus, sacculus, marsupium, pera, pasceolus, crumenula, gousset, pochette.

Borgnè, accecare, excecare, lucem eripere, aveugler. Borgnè na fnestra, vale murarla, affinchè non entri la luce, accecare una finestra, obstruere, boucher une fenêtre. Borgnè na pianta, na vis, accecare le piante, le viti, dicesi del guastare loro gli occhi, troncandone le messe, gemmas recidere, couper les

Börgno, cieco, cacus, luminibus captus, aveugle.

Borgno d'un etti, monocolo, monoculus, uno oculus, o alero lumine orbus, borgne.

Borica, asina, miecia, asi-

na, bourrique, ânesse.

Boricaria, asinaggine, asinità, supor asininus, inscitia, amrie, lourderie, bètise.

Borich, asino, asinus, âne. Agg. a uomo vale gosso, scimunito, hebes, stupidus, sot, étourdi.

Borichet, asinello, asellus,

bourriquet, petit anon.

Borieul, voce pop. che dicesi per ischerzo, e vale asino, miccio, asinus, ane.

Borla, o capela, massa di covoni, bica, manipulorum congeries, monceau de gerbes.

Borlet, specie di cuscino pieno di borra, o di altro simile, ritondo, e vuoto in mezzo, cercine, carello, cesticillus, arculus, bourrelet, ou bourlet.

Bornè, tubo di terra, doccione, canaletto, tubus ficuilis, tuyau.

Boro, errore, sproposito, fallo, error, erratum, faute,

sottise, coq-à-l'âne.

Borsa, sacchetto di varie fogge, grandezze, e materie, borsa, tasca, scarsella, loculus, bulga, crumena, sacculus, marsupium, bourse; per quella valigia, che s'apre, e si serra a guisa di borsa, ma da piè, e da capo, hip-

com. borse, il ripostiglio dei testicoli, detto dagli Scrittori scroto, e dal basso popolo coglia, fagiana, borsa de' testicoli, scrotum, hourses. Borsa, per quel piccolo sacchetto d'ermesino, o simile, in cui si chiudono i capcili dalla parte di dietro, borsa, sacculus crinalis, bourse; per la borsa, che serve per porvi i sacri lini, ed è composto di due cartoni in forma quadra, rivestito di drappo, in cui si ripone it corporale, borsa del corporale, theca sacrorum lintheorum, corporalier. Borsa di pento, quell'arnese, ove si tengono i pettini, pettiniera, guaina, custodia, theca pectinum, trousse à peignes. Borsa da viagi, sach da neuit, bissaccia, mantica, pera, bisacium, bulga, canapse. Borsa, è il nome, che si dà in alcune città mercantili a quel luogo, ove si adunano i mercatanti pei loro negozi.... banque, bourse, loge; parlandosi di pagamenti, che si fanno in Turchia, si prende per una certa somma di circa cento quaranta zecchini . . . . bourse, ou la somme de cinq cents sequins.

Borsarēūl, borsajuolo, crumeniseca, manticularius, coupeur des bourses, filou, qui

coupe la bourse.

Borsoè, colui, che non è nobile, ma vive assai civilmente, borghese, borgese, cittadino, civis, bourgeois, citoyen.

Borsoèsa, cittadina, borghese, civis, bourgeoise.

Borson , gnoca , denari , lo- | tuarius , silvicola , garde-bois . bourse.

Borsot, V. bociöt.

Borie, boronie, burbero, bisbetico, ritroso, fantastico, morosus, torvus, austerus, tetricus, bourru.

Boscarù, agg. a cosa, che tiene del legno, scabro, ronchioso, asper, durus, lignosus, boiseux, ligneux.

Bösch, luogo pieno d'alberi selvatici, bosco, selva, foresta, nemus, saltus, sylva, forêt, bois. Bösch, per materia solida degli alberi, e per legname da abbruciare. legno, legname, lignum, e ligna, orum, bois, bois à brû-Ier. Bosch ch' a fa i bolè, dicesi de' legnami, che per soverchia umidità infracidano, legno fungoso, lignum funginum, bois spongieux. Bösch goregn, gropassii, ariss, legname non facile ad esser lavorato, legname salcigno, scabro, ronchioso, scaber, asper, scabrosus, mauvais, raboteux. Bösch mort an pianta, an pè, dicesi del legname, che si secca naturalmente sul terreno, legname morticino, .... bois mort, séché sur pied. Bösch in num. plur. V. anta, saraja. Om d' bösch, persona disutile, dappoco, homo nihili, homo semissis, bon à rien.

Bösch bianch, la sugna dell' albero, cioè la parte più bianca, e più tenera dell'albero, che facilmente infracida, e intarla, alburnum, aubier.

Boschiant, hoscajuolo, sal- | épine vinette, épine blanche.

culus, marsupium, argent, habitant de bois, bucheron.

Bosoer, o bosoar, o busia, v. fr. sorta di candeliere senza gambo con manico, bugia v. dell' uso, cerarium, bougeoit.

Bosom, schiarea, salvia selvatica, horminum silvestre, salvia pratensis, orvale, toute bonne.

Bosra, cosa da niente, bagatella, un frullo, un zero, cosa di pochissimo momento, nihil, teruncius, un rien, un zest, zeste. Bosra, ver rammarico, bile, sdegno, V. Bostica.

Bosseta, picciolisimo tumoretto che nasce/nella cute. sudamini, bolla, vescichetta, cosso, bernocolo, pustula, tumor, vibex | pusula, bigne, bouton /verrue, pustule, bosse. Per piccola bollicina piena d'acqua, detta bolla acquajuola, è chiamata da' Medici hydatis, pustule, bube, cron.

Bossola, arboscello spinoso, che fa fioretti bianchi d'un odore alquanto grato, i quali producono acinetti rossi molto simili a quelli delle melagrane, ma d' un colore più vivo, bianco spino, rovo canino, prunus, o spinus albus, aubépin, buisson épineux, V. Poterla.

Bosson, turacciolo del cannone, obturamentum tormentarium, tapon.

Bössöra, arboscello spinoso, ossiacanta, biancospino, marruca bianca , lazza , ruolo salvatico, oxjacantha, aubépin, ou aubépine, berbéris, Bostica, noja, fastidio, mo- i paesi circonvicini alla capilestia, tecdium, ennui.

Bot d' una rova, d' un rovėt, mozzo, modiolus, moyeu. Bot dla ganba, polpa della gamba, sura, gras de la jambe. Bot, per salto, balzo, saltus, bond. Aspete la bala al bot, aspettare la palla al balzo, cioè aspettare l'occasione favorevole, occasionem opperiri, prendre la balle au bond. La bala a m'a fame 'l bot, la palla balzò, mi venne l'occasione, mihi contigit, arrisit occasio, sors mihi favit, j'ai eu vent en poupe. Bot dl' euli, doi dl' ēuli, orcio, vaso da olio,

urceus, pot à huile.

Böt, o gnech, colpo, che si dà in terra da chi casca, cimbottolo, ictus ex casu, chûte, blessure. Böt, per altro qualunque colpo, che si da urtando, o percuotendo, plaga cicatrix, choc, coup. Böt, colpo, che dà la campanella nell' uscio, o il battaglio nella campana, tocco. Böt , nel plurale colpi di campana, tocchi, rintocchi, tinnitus, son d'une cloche, qu'on tinte. Böt, questa voce da noi si usa per contare le ore di Francia dalla mezz'ora sino alle due e mezzo si dopo mezzogiorno, che dopo mezzanotte; onde diciamo mes bot, un bot, un böt, e mes, doi böt, doi böt, e mes. Nei paesi lontani dalla Metropoli dicono, mes ora, un' ora, un' ora, e mesa, doe ore, doe ore, e mesa, e taluni, che vogliono usare böt, dicono eut böt, neuv

i paesi circonvicini alla capitale si distinguono da questo, che da trë sino a ondès, dicono sempre ore, non usandosi pressochè da veruno il dire dodes ore, ma bensimesdi, mesaneuit. Böt, usasi anche per battitura, onde deie i seu böt, bastonare di santa ragione, immaniter cœdere, bâtonner vivement. Böt, e risposta, a botta risposta, cioè replica fatta prontissimamente a qualunque proposta, par pari referre, à brusquin, brusquet.

Bôta, piccolo pesciatello, senza lische, e di capo grosso, di color bianco, che sta nell'acqua dolce, ghiozzo, gobius,

chabot, goujon.

Böta, travaj a böta, lavoro preso, o dato a fare non a giornata, ma a prezzo fermo, lavoro a cottimo, locatio, o redemtio alicujus rei faciendæ uno pretio, donner, ou prendre un ouvrage à forfait , ou au rabais. Böta , colpo, ictus, coup; per segno del colpo ricevuto, cicatrice, cicatrix, blessure, marque du coup. Böta, animale velenoso, simile al ranocchio, rospo, botta, bufo, rubeta, crapaud, dicesi comunemente babi. Böta, è anche una sorta di pesciolino col capo grosso, non proporzionato al restante del corpo. Bela böta, appunto, si veramente, scilicet, ita sane, oui, sans contredit; è anche un' esclamazione, oh bella! buono!

böt, des böt, ondès böt; onde la testa grossa, larga, e piatta,

ghiozzo, gobius, gobio capi-

tatus, chabot.

Bota d' cossa, zueca secca, e vuota ad uso di tenervi acqua, o vino, zueca, cu-curbita lagenaria, gourde, calebasse. Per bota d' veder, botèlia, botèa, vaso di vetro di capacità mediocre con ventre lungo, e collo stretto, amphora lagena, bouteille. Bota, dicesi pure un vaso fatto a foggia di fiasco, ma più grande, e di forma schiacciata per comodo di portarlo a mano, fiasca, lagena, une grosse bouteille platte.

Bota-baril, sauta-baril, sorta di giuoco fanciullesco....

Botal, botte, dolium ligneum, cadus, tonneau, fût. L botal dà dlo ch' a sa, talis vir, talis oratio, dat pira, ac poma, qui aurea dona dare nequit, le tonneau donne du vin, qu'il a, il ne sort du sac, que ce qu'il y a.

Botala carera, botte lunga, e stretta per uso di trasportare il vino sui carri, dolium oblongum . . . .

Botalin, dim. di botal, botticello, botticella, botticino, doliolum, petit tonneau.

Botale, sebre, colui, che fa, e racconcia le botti, e le bigoncie, bottajo, doliarius, tonnelier.

Botalon, gran botte, magnum dolium, tonne. Botalon, è altresì un'interjezione, che significa meraviglia, capperi, papæ, nargue.

Botega, stanza, o luogo, soldati, stivate ambiliato, si vendono le loro merci, bottega, officina, taberna, bou-

tique. Botega da marcand da pan, fondaco, taberna, boutique de marchand de drap, ou drapier. Botega ben ancaminà, ch' a l'ha motoben d'poste, bottega ben avviata, cioè quella, a cui concorrono molti avventori. Botega d'bösch, baracca, casula, tuberna, baraque.

Botegari, artefice, che lavora, o vende in bottega, bottegajo, tabernarius, opifex, artisan, ouvrier, homme de

métier, boutiquier.

Boteghiña, dim. di botega, butiot, botteghetta, botteghina, tabernula, petite boutique.

Boteghin, o butiot, o botighin, piccola bottega, botteghina, tabernula, petite boutique. Boteghin, si dice pure d'una spezie di mercimonio, o negoziuccio di cose spirituali, botteghino.

Botegon, accr. di botega, dassi pure il nome di botegon ad alcune botteghe da

caffè.

Botèlia, bota, bota, bottiglia, amphora, lagena, bouteille.

Botenfi, borenfi, alquanto gonsio, dicesi specialmente del volto, tumidulus, tumens, un peu enslé, un peu gonsié.

Botin, dim. d' bot, orciuoletto, orciuolino, urceolus, cruche, cruchon, petit pot.

Botina, dicesi certo calzare di cuojo, o di drappo, che s'affibbia tutto lungo la gamba, e che usano portar i soldati, stivale affibbiato, scarferone, ocrea fibulata, caligæ, botine, guêtre. Per dim. di bota, V. Bota, zucca. di diverse fogge, e materie, bottone, globulus, houton. Boton, parlar coperto, il quale con motto frizzante punge altrui, se mma, dicterium, brocard. Boton, gemma, che spunta agli alberi, e arboscelli, da cui nascono i rami, le foglie, e i frutti, bottone, gemma, gemma, oculus, bourgeon. Boton, fiore non ancor aperto, boccia, calyx, bouton de fleur. Dicesi pure della punta del fioretto, o passetto, lanisticæ ensis cuspis, bouton du fleuret.

Botone, affibbiare, allacciare, fibulare, fibula nectere, boutonner. Botonè, dicesi delle piante, germogliare, spuntare, germinare, pullulare, gemmare, boutonner. Om botonà, uom cupo, segreto, che non iscuopre i suoi sentimenti, secreti consilii vir, boutonné.

Botonè, e botonèra, colui, e colei, che fa, e vende bottoni, bottonajo, globularius, vel globulorum artifex, boutonnier.

Botonèra, pertugio, ove entra il bottone, occhiello, ocellus, boutonnière, willet.

Botura, ramicello tagliato per piantar in terra, acciocchè barbichi, per traspiantarlo barbicato, che sia, barhatella, malleolus, bouture. Botura, per un pezzo di ramicello tagliato per innestare, marza, talea, glaba, tallo, surculus, tradux, talea, houture, greffe.

Bove, V. Boe.

Boton, piecola pallottolina | ca dell'acino dell'uva, acini tunica, gousset.

> Bousaron, termine indecente, e per lo più ingiurioso, e sempre impolito, i cui diversi significati, come pure dei verbi, e nomi da esso derivanti, e nell'uso volgarissimi, sono assai noti. Questo vocabolo risponde al sòdomita degli Italiani, padico, paderastes, vel sodomita dei latini, e bougre de' francesi, e trae la sua etimologia da buco, detto buzo dai Lombardi, onde si fece il buzerone dei medesimi, ed il termine volgare dei Piemontesi.

Brach, cane da caccia, bracco, canis venaticus, braque.

Brachët, ferro dentato, infisso nel banco de' falegnami, che serve per tener fissi i legnami, che hanno tra le mani, detto anche da alcuni *grëp* , granchio, o barletto, uncus, valet.

Braga, o stafa, ferro, che sostiene, o rinforza, o tiene collegato checchessia, ed è di forma quadra, od anche curva, staffa....lien de fer. Per certo arnese de' cavalli, braca, stitorium equi, avaloire.

Bragale, ciarlare, gridare, clamitare, vociferari, magna loqui, habler, criarder. Si prende anche per mentire, mentiri, mentir.

Bragateur, o bragalon, ciarlone, clamator, conclamator, verbosus, loqua e, magniloquus, hableur, criard.

Braghè, fasciatura di ferro, o di cuojo, per sostener Boursat, o boursot, tona- Igli intestini, le coglic, praeliere, ventrale, fascia sus- vidulus caligarum, brayette. pensoria, brayer, bandage. Braghè, per facitor di brachieri, brachierajo . . . faiseur

de brayers.

Braia, e meglio al plurale braje, culote, calzoni, brache, brachesse, femoralia, bracce, culotte, haut-de-chausse, hautde-chausses, chausses. Caghè ant le braie, perdersi d'animo, avvilirsi, animis cadere, consternari, perdre courage. Portè le braie, parlandosi di donne, dinota padronaggio, quasichè elleno si usurpino quello, che è proprio degli uomini, virum agere, dominari . . . . Avèi le braie sui garët, figur. si dice di chi si trova abbondando in faccende impacciato, nè sa prestamente spicciarsene, incerti, et implicati consilii esse . . . .

Brajassè, v. b. fè d' tapagi, d' fracas, sbaccaneggiare, tumultus agere, omni nisu clamitare, faire du fracas, criail-

ler, crier à tue tête.

Brajassè, nom. colui, che grida continuamente, che fa il baccano, qui inconditis clamoribus obstrepit, qui fait du fracas.

Braje d'ours, sorta di pianta, lycopodium clavatum . . . .

Braje, gridare, sgridare, rimproverare, riprendere, garrire, clamare, vociferari, arguere, increpare, objurgare, crier, blamer, reprendre.

Brajè, dicesi pure del ragghiare dell'asino, ragliare,

rudere , braire.

Brajeta, parte davanti delle brache, che copre lo spa-

Brajon, braconi, ingentes bracæ, haut-de-chausses.

Branch, ramo d'un albero, ramo, ramus, branche, ramean.

Branca, spazio di quanto si distende la mano dall'estremità del dito grosso, sino a quella del mignolo, palmo, spanna, palmus, dodrans, spithama, paume, empan.

Brancà, quanto si può prendere, e tenere colla mano, e significa qualche cosa di più di pugnà, brancata, manata, manipulus, pugillus, une plei-

ne main.

Brancal, lo stesso che Brancard.

Brancard, strumento a guisa di bara, che si porta a braccia da due persone per uso di trasportare suppellettili, ammalati ec., barella, vehes, bard, brancard, civière à bras.

Branchè, prender con violenza, e tener forte ciò, che si prende, abbrancare, unguibus arripere, carpere

gripper.

Branda, o Brandalucion. ovvero Brandalucionista, nome originato dal Maggior giubilato Branda de' Lucioni , il quale l'anno 1799. fece il precursore alle armate Austro-Russe, quando s'avanzavano verso il Piemonte. Questi avendo fatte masse di villani, ed altri realisti, o nemici di Francesi, furono quindi per isprezzo dall'anno 1800. chiamati branda , brandoni , brandalucionisti, tutti gli amici rato, brachetta, fissura, o della Casa di Savoja, e tutti quelli, che si volevano rendere sospetti, o calunniare.

Brande, verbo giusta il predetto significato, contare, o spargere novelle, o far progetti sfavorevoli al governo Francese.

Brande, nom. sorta di ferramenta nel cammino, alare, fulcrum focarium, vel cantherius, chênet, landier. Brande a ranpin, a l'antica, sorta d'alare grande, guernito di ramponi ad uso di sostenere più spiedi, alare uncinatum, contre-hâtier, grande chênet de cuisine.

Brande, verb., berbote, in m. b., vale bollire assai, bollire a ricorsojo, ferventissime æstuare, bouillir à gros bouillons. Fè brandè la pignata, la pignata branda, vale bolle a ricorsojo. . . . Anbrandesse, o brandesse, V. Anmochesse.

Brando, spezie di danza sollevata come la gagliarda. Brando, in m. b... miles gloriosus .... Fè 'l brando. fare il bravasso, lo smargiasso, lo spaccone, insolentire, frascheggiare, insolescere, superbe se gerere, nugas agere, vel militem gloriosum, faire le bravache, le faux brave. Mnè 'l brando, 'l petandon, in m. b. andarsene, fuggirsene, abire, evadere, s'enfuir, s'en aller.

Brandon, gran torchio . . . per accr. di branda, V. prendesi anche per tortoro di paglia accesa.

Brandven, v. fr. acquavite, aqua ardens, aqua ex vino distillata, brandevin, ter.

di noi prendesi per acqua distillata dai graspi d'uva macerati, e fatti bollire in acqua.

Brasa, carboni ardenti, accesi, bragia, brace, pruna.

braise.

Brasèra, vaso dove si accende la brace per iscaldarsi. braciere, focus, brasier. Brasèra, per gran quantità di bragia.

Bras-fört, ajuto, soccorso. che si dà ad alcuno, specialmente alla giustizia, quiritatio, auxiliatio adversus aliquem, main-forte. De brasfört, prestar ajuto, manum auxiliarem præbere, prêter main-forte.

Brasil, o bresil, albero. il di cui legno è di color rosso, molto pesante, e duro, e serve alle tinte, brasile, alcuni lo chiamano verzino, o fernambucco, cæsalpinia vesi~ caria, bois du brésil.

Brass, braccio, brachium, bras. Vive di seu brass, campare delle proprie fatiche, de proprii sudori, de opere suo, de lucro vivere, labore suo victum comparare, vivre de ses bras. Avèi i brass longh, dicesi di chi ha autorità, forza, potenza, pollere opibus, potentia, auctoritate, avoir du pouvoir. Predichè a brass, vale senza preparamento, e senz' aver imparato a mente, extempore, à bras. Giughè a brass, far alla lotta, lottare, luctari, lutter. Brass, qualunque parte, in cui si divide l'alveo d'un fiume, purchè non perda il suo nome, ramo, cornua, bras de rivière. Brass Alemanno. Brandven, presso d'una cros, le due parti, che

attraversando il fusto, sporgono in fuori, e formano la croce, braccio di croce.... croisilion. Brass mot, braccio senza mano, o con mano storpia, moncherino, brachium mutilum, manchot. Brass, arne e di legno, o di altra materia a foggia di quadretto, con uno, o più viticci da basso per uso di sostener candele, e si appende alle pareti per dar lume, ventola candelabrum, bras. Il viticcio però più propriamente da noi si chiama brass, ed il quadretto placa, V. Brass, dicesi pure un certo sostegno, quasi braccio, che fatto uscire da corpo di muraglia, o simile, serve per sostener lume, od altro, viticcio, capreoli, bras. Brass, per simil. dalle arti si dice qualunque ferro, legno, o altro, che spiccandosi da una parte si stende alquanto, e serve a reggere, o portare checchessia, braccio . . . . bras.

Brassa, misura della lunghezza delle due braccia stese, misura di tre palmi, ossia spanne, misura di lunghezza oncie quaranta, braccio, tesa, ulna, brasse, toise.

Brassà, tanta materia, quanta in una volta può striguersi colle braccia, bracciata, ma-

nipulus, brassée.

Brassa bosch, pianta, che nasce nelle selve, così detta dall'abbracciar le piante, che le conviene, abbraccia boschi, vincibosco, madreselva, peryclimenon, hedera, helix, chevre-teuille. † edera, hedera, lierre.

Brassal, strumento di legno, che arma il braccio per giuocare al pallone, bracciale, brachiale lusorium, brassard.

Brassalà, colpó di brac-ciale....

Brassalet, ornamento, che le donne portano al braccio, smaniglie, braccialetti, armilla, bracelet.

Brasseta, an brasseta, andè an brasseta, vale dare il braccio, intersitis, vel junctis brachiis, bras dessus, bras dessous.

Brassiè, quegli, sul braccio del quale con una mano si appoggiano le dame, quando camminano, bracciere, a brachiis, écuyer.

Brassièra, veste da donna, giubba, giubbetta, giustacuo-re, giustacorpo, tunica, cor-

set, brassières, pl.

Brave, minacciare imperiosamente, minitari, minas jactare, braver, menacer, morguer.

Braveur, bravaccio, smargiasso, millantatore, thraso, fanfaron, bravache, rodomont,

tueur de gens.

Bravinöt, agg. a giovane, vale docile, destro, attento, modesto, docilis, sagax, diligens, versatus, modestus, sadulus, docile, adroit, diligent, sage, retenu, modéré.

Bravo, o brav, uomo dabhene, vir bonus, probus, religiosus, pius, homme de bien, honnête homme. Brav, o bravo, per perito, versato, esperto, peritus, versatus, expert, savant, expérimenté.

Bravo! va ben! allegra-

ment! da bravo! bravo! va hene! allegramente! cuge! fort-bien! hardiment! courage, sus, allons.

Brav-om, modo di chiamar uno, non sapendo il suo nome, buon uomo, heus tu, ho-

là , hé.

Brecia, apertura fatta in muraglia, onde penetrar si possa alla parte opposta, breccia, murorum eversio, ruina, irruptio, per disjectos muros via patefacta in urbem, bréche. Fè brecia, per similit. persuadere, far colpo, fare impressione, animum expugnare, persuadere, faire impression, persuader.

Bren, buccia di grano, o di biade macinate, separata dalla farina, crusca, furfur, son. Quando poi detta crusca è ricavata per mezzo d'un largo staccio, che lascia passare tutta la farina col cruschello, ossia arprüm, allora dicesi cruscone, furfur cribratus, gros son. Bren'l pi grossè.

Bresil, V. Brasil.

Bretagna, o gran bretagna, nome, che si dà al giacinto dal fior doppio, bretagna.

Brēū, brodo, jus, jusculum, bouillon. Brēū d' carn, brodo, in cui siasi cotta carne, o simil cibo, peverada, jus, jusculum, bouillon, jus. Brēū d'ai, agliata (sapore infusovi dentro dell'aglio) alliatum, aillade. Brēū granā, manicaretto d'ova sbattute con brodo, o con acqua, brodetto, jus ovis conditum, mēlange, ripopē. Dicesi pur anche brēū mariā. Brēū granā, dicesi per ischerzo quella mine-

stra, che è composta di castagne secche, e mondate dalla
corteccia, dette castagne bianche, pulmentum e castaneis,
potage de châtaignes. Brēū d'
autin, dicesi per ischerzo il
vino, vinum, vin. Brēū börgno, sens'ēūi, ch'a sciaira nen,
brodo magro, jus dilutum,
bouillon maigre. Brēū d' fasēūi, andè an brēū d' fasēūi,
lo stesso, che andè an gloria
ant un sestin, V. Andè.

Brev, sost. lettera, e mandato Papale, libellus pontificius, diploma pontificium, breve pontificium, bref. Brev, si dice pure pel Calendario.

Brevèt, rescritto, e speciale privilegio dato dal Principe, diploma, lettera, patente, diploma, codicillus, brévet.

Brevetà, portatore di certo diploma del Sovrano, principali codicillo donatus, bréveté, brévetaire.

Brevete, dar un brevetto, principali codicillo donare,

bréveter.

Breviari, quel libro, ove sono registrate le ore canoniche, e tutto l'uffizio divino, breviario, breviare, breviale, breviarium, bréviaire, office, heures.

Breviè, tor via alcuna parte d'una quantità continua, abbreviare, imminuere, diminuere, contrahere, ponere ad compendium, abréger, raccourcir, resserrer, rendre plus court.

Bricairēul, alpigiano, alpi-

ge, ripopé. Dicesi pur anche brēu maria. Breu grana, dicesi per ischerzo quella mine-que, canot, esquif, bateau.

Brich, alpe, poggio, poggia, colle, alpes, clivus, mons, collis, côteau, colline, terre, alpes.

Brichet, V. Assarin.

Bricöla, luogo alto, scosceso, pericoloso, e selvaggio, bricca, locus incultus, et præruptus, lieu escarpé. Per bricöla, d'bricöla, di rimbalzo, indirettamente, di balzo, di ribalzo, obbliquamente, per saltum, oblique, de biais, par ricoquet, ricossé, obliquement.

Bricola, stromento, che serve per attignere acqua dai pozzi, ed è un legno posto in bilico sopra un altro ficcato in terra, e commesso in tal modo, che l'un capo si china, e l'altro si leva in alto, e usasi per lo più negli orti, mazzacavallo, tolleno, bascule, engin à puiser de l'eau.

Bricolin, V. Bricairēūl. Bricon, briccone, nequam, perditus, fripon, coquin.

Briconada, briconaria, briconeria, impudentia, nequitia, coquinerie, méchanceté.

Bridola, e da altri detta coriola, sorta d'erba, vilucchio, convolvulus arvensis, el xine cissampelos, liseron, liset, hel-xine-cissampelos.

Briga, briga, negotium, tricæ, ambitus, intrigue. Piesse la briga.

Brigada, brigata, caterva,

agmen, brigade.

Brigadiè, colui, che comanda una brigata, brigadiere, militaris præfectus, brigadier. Brigadiè d'armada, brigadiere d'armata, agminis ductor, brigadier d'armée.

Brigaire, brigante, intri-

gatore, entrante, attivo, negotiosus, seditiosus, intrigant.

Brigaire, turbolento, torbido, accattabrighe, ambizioso, rissoso, imbroglione, contenzioso, litigatore, uomo, che briga, uom da faccende, jurgiosus, rixosus, trigo, rixarum, et litium amans, brouillon, tracassier, brigueur, intrigant.

Brigant, uomo sedizioso, perturbatore dello stato, malandrino, ladrone, assassino di strada, seditiosus, factiosus, perditus, nequam, brigand, séditieux, mutin, rebelle.

Brighè, far impegni, o metter in opera checchè serva per ottenere l'intento, brigare, ambire, contendere, travailler à, s'efforcer de, procurer. Brighè per otnì n' inpiegh, brigare per una carica, odorari magistratum, courir une charge.

Brighèla, personaggio assai comune nelle commedie buffe, brighela, scapino, ludis mimus, vel histrio brighela nuncupatus, brighela, fagotin.

Brigna, albero, prugno, susino, prunus, prunus domestica, prunier.

Brigna, frutto, prugna, susina, prunum, prune.

Brigna salvaja, spino nero, susino di macchie, prunello, prugnolo, strigniculi,
pianta, che trovasi nelle siepi, e produce picciolissimi frutti, come acini d' uva comune, di sapore austero, insoffribile, le sue foglie sono laneeolate, lisce, i suoi rami
spinosi, prunus spinosa, pranellier.

BB

Brignet , o brignete , o briene sarvaje, frutto del prugnolo, prugnuola, susina salvatica, prugna selvaggia, prunum silvestre, prunelle.

Brignöcöla, göla, dorgna, eorn, bernoccolo, corno, cornetto, enfiatura, che si fanno in capo i fanciulli in cascando, tumor, vibex, bosse au front.

Brila, stromento da tener in obbedienza i cavalli, briglia, frenum, habenæ, bride. A brila batua, a tutta briglia, effusis habenis, à bride abattue.

Brilie, sfoggiare, lautitiæ studere, être magnifique en habits. Significa pure risplendere . adottato dal francese . lucere, micare, luire, éclater.

Brin, capelli, capilli, crines, cheveux. Piè per i brin.

Briña, rugiada congelata, brina, brinata, pruina, uredo, givre, gelée blanche.

Brina, riarso dalla brinata, pruina tostum, perustum, bruiné; in m. b. brinà, vale ampodrà, impolverato, incipriato , pulvere conspersus , poudré. Brinà, per mezzo canuto, canescens, albicans,

gris, blanchissant.

Tom. I.

Brinda, misura di trentasei pente, ed il medesimo vaso fatto di doghe, di cui ci serviamo a misurare, e a portare il vino, brenta v. dell' uso, culeus, metreta, cupa dossuaria ad gestandum vinum, brente, hotte faite de douves à porter du vin, mesure de trente-six pintes.

Brindes, dicesi di quell'in-

tavole in bevendo, brindisi, propinatio, brindes. Fè un brindes, far brindisi, propinare alicui, boire à quelqu'un, à la santé de quelqu'un, porter une santé.

Brin d' laña, ciocca di lana, un pelo, un filo, filum lanæ, une touffe, un brin de

laine.

Brindor, e in Torino chiamasi Nota, è quegli, il cui mestiere si è di misurare, e portar il vino colla brenta. brentatore, facchino da vino, voci dell'uso, vinum in dossuaria cupa portans, qui porte le vin dans la brente, porteur de vin, brenteur.

Brine, cader brina, pruinam cadere, tomber du ver-

glas.

Brio, dicesi quella vaghezza spiritosa, che risulta dal galante portamento, o dall' aria della persona, brio, alacritas, vivacitas, hilaritas, vivacité, gaieté, hon air.

Brionia, brionia, bryonia,

bryonne.

Briossa, sorta di pasticciorìa fatta con farina, butiro, ed ova, libum, brioche.

Brisè, verbo, termine di ballo, toccar leggermente, leviter, attingere, briser. Significa pure ommettere, indi brisè an cima, passè an cima, mittere, præterire, dicesi pure per rompere, far a pezzi, comminuere . . . . .

Bràa, proda, sponda, estremità, ripa, ora, ripa, sponda, hord, bout, extrémité.

Broà, mezzo cotto, parte cotto, leggiermente cotto, vito, e saluto, che si fa alle guascotto, semicoctus, demicuit. Broa, per cosa bollita per lo più in acqua, lessato, elixus, bouilli.

Broace, nome, uomo sporco, sordido, sucido, brodoloso, sordidus, tædus, immundus, inquinatus, jurulentus, sale, mal propre, souil-Ion. Per bevitore, bibax, vi-

nosus, gran buveur.

Broace, verbo, imbrattare, imbrodolare, inquinare, tædare, salir, embrener, engraisser. Broacesse, imbrodolarsi, zavardarsi, fædari, inquinari, se salir, se barbouiller. Per darsi soverchiamente al vino, vino indulgere, se ingurgitare . . . . .

Broacià, imbrattato di broda, imbrodolato, sporco, brodoloso, inquinatus, fædatus, deturpatus, vautré, barbouillé. Si prende soventi pel vino, rispetto ai gran bevitori.

Brocà, sorta di pannina di seta, o drappo grave tessuto a brocchi, cioè ricci, broccato, pannus laciniosus, vestis uttalica, vel attalicum textile, brocart. Se vi entra dell' oro, o argento, textile aureum, textile argenteum, brocart en or, en argent.

Bröca, piccol chiodo, bul-Jettina, clavulus, petit clou. Bröca, dicesi pure di quel segno, che serve nel giuoco del tavolazzo, scopus .... Quindi dè ant la bröca, o anbrochè, scopum attingere, donner dans la broche, enfoncer la broche.

Brocadel, brocatello, sorta di stoffa, textile sericum, brocatelle, damas caffart.

Brocard, motto frizzante, pungente, cavillum, scom-

ma, quindi brocarde, motteggiare, cavillari, scommate lacessere ... Dicesi pure di certe massime adottate, e volgari presso i giurisconsulti. brocardica juris, brocard de droit.

Broch, sost. cattivo cavallo, cavallaccio, ronzone, caballus, indi dè un bröch, dè un caval ec. . . . mazette, criquet. Bröch, brocas, brocon, desdeuit, uomo gosso, disadatto, zotico, zoticone, ineptus, rudis, agrestis, impolitus, grossier, rude, rustre, incivil, mal-adroit, maussade, malotru.

Bröche da caval, ossia ponte d' broche da caval, sorta di piccoli chiodi senza capocchia, che servono per fermar i vetri alle finestre, o fermar tele su telaj da quadri, e simili, punte, claviculi, pointes.

Brocheta, agutello, bullettina, chiodetto, clavulus, broquette. Bate le brochete, aver. gran freddo, battere la diana, tremere frigore, contremiscere, trembler de froid.

Brocia, strumento di ferro lungo, ed appuntato, con cui si passano le carni, che si vogliono far arrostire, schidione, veru, broche. Bröcia, piccola rotella, brocchiere, parmula, petit bouclier. Bröcia, si dà nelle arti generalmente questo nome a tutti gli strumenti, od arnesi d'una figura lunga, e piccola, ago, spina, pernio, perniuzzo, fuso, bacchetta, fusello, axis, axiculus, fusus, broche, brochette.

Bröcöli, spezie di cavolo,

mosa, brocoli.

Bröd , V. Breu.

Broduria, opera fatta con ago . ricamo , opus phrygium , opus acu pictum, broderie.

Brodari , V. Chiston.

Brode, fare sui panni, drappi, e simili, varii lavori coll' ago, ricamare, acu pingere, broder.

Brodeur, ricamatore, phrygio, limbolarius, plumarius, brodeur.

Brodeusa, ricamatrice, plumaria, brodeuse.

Broe, V. Brove.

Brogè, mandar fuori il ruggito, e dicesi de' lioni, cinghiali, tori, per gorgogliare, e dicesi del romore flatuoso del ventre, e degli intestini; si dice anche del romore, che fa il fuoco ardendo in gran fiamma, del tuono romoreggiando nelle nuvole, ruggire, rugghiare, rugire, strepere, perstrepere, fremere, rugir, faire du bruit en brulant, mugir, frémir, crier.

Brojass, libro, ove si notano le cose alla rinfusa, quadernaccio, adversaria, orum,

journal, brouillon.

Brojon, la messa dell'erbe, quando vogliono semenzire, tallo, broccolo, germen, rejeton, tendron, la pousse des plantes, qui montent en graines. Broion, per quel baco, che è ne' legumi, detto anche gorgoion, tonchio, gorgoglione, curculio, cosson, calandre, charançon.

Brojonè, tallire, germogliare, pullulare, germinare, mon-

cavo'o broccoluto, brassica cy- | ter en graine. Per il bucarsi che fanno i legumi, gorgogliare, intonchiare, curculionibus absumi, être rongé des charançons.

> Brola; voce di burla per significare, che non si toccherà di qualche cosa. Si prende nel medesimo significato di coucou ffu, pronunziato con sibilo, quindi la frase, brolacoucou, t. g. non ne avrai, non tanges, non gustabis, fi fi nenni, nenni de.

Bronbo dla vis, rampollo, tralcio di vite, palmes, bran-

che de vigne.

Bronce, parlar sotto voce, tra i denti, masticare, brontolare, borbottare, far mormorio, mussare, mussitare. obmurmurare, barboter, grogner, marmotter.

Bronda, rami d'un albero, ramo, al plur. rami, e ramora, ramus, branchage,

ramage.

Bronde j' erbo, taieje la bronda, scapezzare, amputare, circumcidere, écimer, étêter.

Brons, vaso di bronzo consimile al marmitto, e che ha inoltre tre piedi, ramino, pentola, marmitta, cacabus, ahenum, marmite. Brons, per rame mescolato con istagno; o simile, bronzo, æs, bronze. Brons, per ubbriaco, ebrius; ivre.

Bronsa, vaso di barra di ferro della figura del brons, ramino, pentola, cacabus,

marmite.

Bronsin, dim. di brons, pentolino, ollula, cacabus, petit pot.

Bronsiña, buccola, per lo

più di bronzo, che riveste tutta I la capacità del mozzo, cioè del bot del rovet, per difenderlo dal suffregamento della sala di ferro, bronzina. Bronsiña, diconsi generalmente dagli artefici le piastre, e spranghe di bronzo per armatura di checchessia, bronzina . . . .

Bronsogna, V. Anbriacogna. Bronson, trincone, bevone, bibax, biberon, ivrogne.

Bropa, e brope, grosse pertiche, o lunghi pali per lo più di castagno che servono nelle vigne per sostenere le viti, broncone, palo, palus, échalas.

Brossa, strumento con setole, onde si puliscono i cavalli, brusca, penniculus . . . Brossa, e più spesso brosse, nel num. del più, bollicelle pruriginose, che nascono in varie parti del corpo, flemma salsa, rogna secca, brozza, pustulæ bulbuli, bouton, pustule. Brosse, dicono i contadini alla paglia, o fieno, che avanza dinanzi alle bestie, che non hanno buona bocca, rosume, reliquiæ, mangeure.

Brote, pascersi d'erbe, o d'altra verzura, pasci, vel herbam, ramos, folia etc. carpere, brouter. Per semplicemente mangè. V.

Brova , V. Broa. Brovà, V. Broà.

Brovacè, brovacià, V. Broa-

cè, broacià.

Brove, o fe brove, dicesi del dare la prima cottura agli er baggi, ai legumi ec., cuocere nell'acqua, lessare, elixare, bouillir. Brovè, o sè dè un bēūi, si dice del dare alle carni una prima cottura, quan- di ferro, con cui si arrosti-

do son vicine a patire, perchè si conservino, fermare le carni, leviter coquendo carnes a putredine defendere, donner la première cuisson aux viandes.

Brovura, quell' acqua, od altro liquore, in cui sia stata cotta qualsivoglia cosa, cocitura, decoctum, décoction.

Brous, spezie di cacio forte, assai nota, il quale pare aver preso il nome dalla Bresse nel Delfinato, se tal congettura sussiste, si potrà chiamare in latino caseus Brixiensis . . . . .

Bruera, arbusto noto, erica, erica, bruyère. Bruera, per anramè i bigat . . . .

Bruì, si dice del romoreggiare, che fa il sasso per l' aria, od altre cose tratte, o agitate con forza, frullare, ronzare, rombare, strepere, obstrepere, fremitum edere, soufler, gronder, bruire, siffler.

Brumestia, sorta d'uva, che si conserva pel verno, brumestia, uva brumestia, vel brumensis . . . . .

Bruna sorta di cuojo di capra, c di vitello lavorato in nero, ceris colore infectus, cuir bronzé.

Bruni, o burni, pulire col brunitojo, brunire, lisciare, expolire, perpolire, levigare, brunir, polir, lisser.

Brus, a brus, V. A broa. Brus, a sa d'brus, sa d'arsiccio, ustionem sapit, il sent le brûlé.

Brusà, arsiccio, abbruciaticcio, semiustus, brûlé.

Brusa cafe, strumento noto

see il caffe, tamburino v. dell' uso, vas ad caffé torrendum, rôtissoir à café, brêle-café, v. dell'uso.

Brusachēūr, cardialgia . . . .

cardialgie.

Brusarola, golpe, carbone, rubigo, uredo, nielle.

Brusatà . . . tostus . . . . . Castagne brusatà , caldarroste, castancœ tostæ , marrons ròtis.

Brusatè, metter alquanto alla fiamma gli uccelli pelati per torre loro la peluria rimasta, abbrostire, abbronzare, abbrustiare, suburere, flamber la volaille, passer par

le feu, brasiller.

Brusch, add. di sapore, che tira all'aspro, brusco, agro; acido, acer, asper, austerus, acide, aigre. Brusch, agg. a persona, vale rigido, severo, austero, rigidus, torvus, austero, rigidus, torvus, austerus, brusque, dur. Vin brusch, vino brusco, vinum acidum, vin bourru. Cera brusca, volto severo, rigida, torva facies, visage, mine dure, brusque.

Brusch'st, agretto, acidu-

lus, aigrat.

Bruscia, o brustia, stromento con setole, onde si puliscono i cavalli, brusca, penniculus, brosse, époussette.

Brusciaire, V. Brustiaire.
Brusè, bruciare, abbruciare, urere, comburere, cremare, brûler. Brusè 'l pajon, butè la ciav sot' l'uss, antaschè le cuchie, in m. b. bruciar l'alloggio, cioè partirsene, fuggirsene, andarsene, abire, evadere, excedere, tesseram confringere, supremum vale dicere, brûler l'étapée.

Brusè'l farò, allegrezza de' fuochi, che fa il pubblico per qualche felicità, far baldoria, festum, o lætitiam ignis agere, faire le feu de joie. Bruse na fasiña a la Spagnöla, star al sole in tempo d'inverno, apricari, demeurer au soleil, figur. être à l'abri. Brusè le servele a un, mandar le cervella in aria, igne fistula occidere, tirer bout touchant, casser la tête d'un coup de fusil, de pistolet, brûler la cervelle. Brusesse, scotarsi, se adurere, se brûler.

Brussèi . . . rhodendron

ferrugineum . . . .

Brusor, cociore, bruciore, arsura, ardor, exustio, brû-lure, cuisson.

Brusura, scottatura, exustio, ambustum, ambustio, brûlure.

Brustiaire, pentnar, pettinatore di canapa, scardassiere, carminator, peigneur, cardeur.

Brustia, e meglio brustie, al plure, strumenti con denti di filo di ferro uncinati, detti anche cardi, co' quali si raffina il lino, la lana, o la canapa, acciò si possa filare, scardassi, carmen, cardes a carder. Piantè le brustie, piantè j dent . . . apud aliquem parasitari, faire le parasite, l'écornifleur.

Brustiè, fertè con la brustia, o bruscia, nettare, fregare, pulire colla brusca, defricare, detergere, brosser. Parlandosi de' cavalli, governare, strigili, penniculo equum defricare, et detergere, étriller, nettoyer les chevaux, panser. Brustiè,

metaf. per scuoter ben bene, riprendere, esaminare, excutere, ad severum examen, vel ad trutinam revocare, étrier.

Brut, brutio, deforme, turpis, deformis, laid. Reste brut, rimaner beffato, burlato, o defraudato, essendo avvenuta uua cosa, ch'altri non s'aspettava, nel qual caso il viso resta macchiato di tristezza, e la faccia coperta di confusione. A l'è restà brut, è restato brutto, os illi probe sublitum est, être la dupe. 'L diavol a l'è nen così brut. com a lo dipinso, il diavolo non è così brutto, come si dipinge, e vale non esser la cosa in si cattivo grado, come si suppone, specie magis, et vulgi sermonibus, quam re, le diable n'est pas si noir, qu'on le fait. Brut, vale cosa che non è ancor liscia, pulita, greggio, grezzo, rozzo, rudis, asper, scaber, impolitus, brut. Brut, di primo getto, non ancor limato, impolitus, brut. Brut, dicesi pure del peso di qualche merce quando è pesata col suo invoglio, tara, brutto, cujus decrementum more consucto nondum est deductum, brut, qui n'est point taré. Brut-bon, sorta di pera di colore brunotto, ulivastro, ma di grato sapore, brutta manna, species pyri, sorte de poire laide, et bonne. Brut tenp, tenpas, tempaccio, tempo cattivo, tempus procellosum, mauvais temps, un vilain temps. Bruta copia, shozzo, palimpsestus, brouillon.

Brut, dicesi dei conti, o

dei pesi, che non sono metti di tara, dicendosi per esempio: Col carbon al brut a peisa doi rub, e disneu lire, e al net doi rub, e ses lire, lordo, brutto, nondum confectus, nondum purgatus, adhue rudis materia, brut. Brut, e cativ, margutto, brutto, e cattivo, defomis, et malus, laid . et malicieux.

Brutassa, donna brutta, e contraffatta, befana, mulier

desormis, goblin.

Bruta veja, V. Brutassa. Brutèri, uomo, o donna brutta, malfatta, e la donna di questa fatta dicesi befana.

V. Brutassa, homo ad deformitatem insignis, homme laid.

Brutin d'coi, le foglie di dentro congiunte insieme del cesto del cavolo, garzuolo, caulis, la pomme, ou le cœur d'un chou.

Bsach, in malora, in rovina; Butè a bsach, rovinare, distruggere, evertere, diruere, demolire, deturbare, dejicere, diripere, vastare, détruire, bouleverser, mettre en désordre, en confusion, en destruction, en ruine.

Bsanchè, bsanchesse, bsancà, V. Besanche, besanches-

se, besancà.

Bsbia, V. besbii. Bsbie, V. besbiè.

Bsest, v. pl. guazzabuglio, rumore, frastuono, conjusio, perturbatio, strepitus, fragor confusus, tripotage, tintamarre. Fe'l bsest, fe'l diavol a quatr, far il diavolo, debacchari, furere, faire le diable à quatre, le gobelin.

B U 167

Bslongh, bistungo, che ha alquanto di lungo, oblongus, presque long.

Bsögn, fe so bsögn, scaricare il ventre, alvum exone-

rare, aller à la selle.

Bsogna, venta, fa d'uopo, di bisogno, di mestieri, oportet, opus est, decet, il est nécessaire, il faut.

Bsunt, bisunto, perunctus,

sale, oint par tout.

Bsquader, bisquadro, formam habens parallelogrammi,

barlong.

Bsriond, che ha del tondo, che è simile al tondo; bistondo, in rotunditatem vergens, rond, arondi, presque rond.

Bstantè, V. Bestantè.

Bstört, torto per ogni verso, bistorto, tortuosus, obliquus, indirectus, tourtu, cour-

bé, oblique.

Bu, manico arcato dell'aratro, bure, buris, manche de la charrue. Bu! voce di ammirazione, e di disprezzo, che si pronunzia colla bocca socchiusa, strascinandone il suono, che cosa! vah! papæ! Bu, o bubù, voci usate dai fanciulli per male, come comoda alla loro pronunzia, bua, morbus, mal.

Bua, dent, si dice delle parti di alcuni stromenti fatte a similitudine dei denti, tali sono i rastrelli, l'erpice, il

pettine ec., dente, dens radius, dent. Bua del trent, o dla forca, rebbio, ramus, dent de fourche, ou fourchette. Se si parla della forchetta da tavola, discoi si in parla della concentrata de tavola,

paria della forchetta da tavola, dicesi più propriamente punta, muero, dent de fourchette.

Buata, piccola figurina fatta di legno, o di cenci, o di pasta, fantoccio, bamboccio, bambola, fictus pusio, pupa, poupée, bambouche, godenot.

Buatas, fantoccione, simulacrum, mannequin. Buatas, dicesi metaforicamente per ischerzo, buatas, cicias, e per figura mal fatta . . . babuin. Per uomo sciocco, scimunito . lasagnone . merendone . uomaccione, bietolone, bliteus, nebulo, un grand fat, un gros lourdaud. Si prende anche per uomo di statura grande, ma poltrone, e disutile, scioperone, fantonaccio, magnus nebulo, vappa, un gros niais, un fainéant. Buatas, per quei pannacci, che sopra ad un palo, pertica, o albero si mettono per li campi, affine di spaurire gli uccelli, spaventacchio, spauracchio, terriculamentum, épouvantail.

Bubu, V. Bu.

Buc, più propriamente mucc, quantità di cose ristrette, e accumulate, mucchio, acervus, tas, amas, monceau, touffe. Buc d'avie, un gruppo d'api aggomitolate, apes conglobatæ, un peloton de mouches à miel. V. Boc.

Bucc, o bocc, V. Bocc. Buchè, e bichè, vedere, guardare, videre, observare,

voir, regarder.

Bucolica, si dice in gergo, del mangiare, e della bocca, buccolica....

Budsè, term. Inglese, che significa stato di ciò, che si è riscosso, e che si è speso, presentato egni anno al governo, annua publica expens si, exactique ratio, budjet, t. adottato in Francia.

Buèl culè, intestino retto, intestinum rectum, boyau culier. Buèl dl'amburii, quel budello, che nel nascere pende fuori davanti, belliconchio, tralcio, fimiculus umbilicalis, vasa umbilicaria, cordon ombilical.

Buèle, budella, exta intestina, boyaux. Le buèle van an rogasion, in m. b. dicesi quando gli intestini o per vento, o per i vermi, o per esser il corpo vuoto, e digiuno, romoreggiano, gorgogliare il corpo, strepere, grouiller, crier.

Buf d'aria, d' calor, soffio di vento, vampa di calore, soffio non continuato, ma fatto a un tratto, buffo, vampa, flatus, ardor, soufle, bouffée. Buf, per comico, recitante, histrio, acteur.

Bufabren, dicesi in m. b. per ischerzo il culo, podex, cul.

Bufe, v. pop. spinger l'aria violentemente col fiato, o col soffietto, soffiare, flare, suffare, souffler. Bufe, sbuffare per superbia, collera, o altra passion d'animo, fremere, frémir, bouffer de colère, de rage.

Bufer, animale da giogo, che è una specie di bue nero, grande, e forte, e quasi indomito, ha le corna molto lunghe, bufalo, bubalus, bufle.

Bufet, agg. di pane: s'intende del più fino, pan buffetto, panis siligineus, pain mollet.

Bufet, sust. arnese, che farinarius serve per mettere vasi, bie- la farine.

chieri, vasellame, ed altre cose opportune per la mensa, credenza, armarium, buffet.

Bufet, strumento, col quale spingendosi l'aria si genera vento per accender fuoco, e simili, soffietto, follis, souf-flet à soufiler.

Buffon, buffone, scurra, bouffon.

Buffonada, buffonata, scurrilitas, bouffonnerie.

Buì, ovvero bujì, verbo, levare il capo, si dice del bollire il mosto, allora, che solleva la vinaccia, ebullire, bouillir.

Buiì, sust. carne lessa, lesso, caro elixa, bouilli, viande bouillie.

Bulo, bulas, bulon, flacu, spacheur, flon, bulo d' carta pista, bravaccio, spaccone, smargiasso, stolide ferox, gloriosus, thraso, jactator, bretteur, fanfaron, bravache.

Bulon, buton, urton, spin ta, urtone, gravis impulsio, chec, heurt.

Bur, o butir, burro, butiro, butyrum, beurre. Bur fos,
burro strutto, butyrum liquefactum, solutum, beurre noir,
beurre fondu, et noirci dans
la poële. Bur fort, burro sapiente, butyrum acre, beurre
fort, mauvais beurre.

Burat, sorta di drappo rado, e' trasparente, buratto.
Burat, si dice una spezie di
saja, e perciò burat nell' uso
si prende per frullone, o staccio, perchè fatto del drappo
così detto, onde viene la voce buratè, frullone, cribrum
farinarium, bluteau à bluter

Buratè, scernere la farina dalla crusca, abburatare, farinam a furfure secernere, bluter, passer la farino par le bluteau.

Buratin, figurino, o fantoccio di cenci in legno, con molti de'quali rappresentano i cerrettani varie commedie, facendoli muovere, e parlare stando essi nascosi in un castelletto di legno coperto di panno, che in piem. dicesi baraca di buratin, ed in ital. castello da burattini, burattino, pupa, godenot, marionnette. Buratin, quegli, che per mezzo di certa sorta di frullone armato di filo di ferro netta il grano . . . Buratin, si dice pure per significare i denari, pecunia . . . .

Buratine, menar per il naso, dare la soia, adulare beffando, palpare, palpari, flatter, faire le patelin.

Burb, astuto, furbo, vafer, callidus, sagax, fin, rusé. Si prende anche per furtante, flagitiosus, coquin.

Burbora, stromento di legno con manichi di ferro impernati in un cilindro posto orizzontalmente, intorno a cui s'avvolge un canapo per uso di tirar in alto pesi per le fabbriche, estrarre la miniera dalle cave, attignere acqua da' pozzi, e simili, naspo, argano, burbera v. dell'uso, alabrum, ergata, grue, moulinet.

Burè, colui, che vende burro, burrajo, v. dell'uso, heurrier. Prus burè... pirum butyraceum, poires beurrés. Burera, vaso di legno, in cui si batte il latte, e si forma il butiro, zangola, v. dell' uso, vas, vel situla agitando lacti ad faciendum butyrum, baratte. Il pestello d'essa chiamasi ribot. Dicesi per ischerzo a chi ha le gambe molto grosse, che pajono due burere.

Buria, fanga, paciarçta, melma, bolletta, broda, mota, lutum comum, limum, aqua lutulenta, boue, bourbe, limon, fange.

Burin, strumento da intagliare, bulino, cælum, viriculus, burin.

Burla, burleta, burla, jocus, lepos, irrisio, derisus, plaisanterie.

Burlè, facesiè, burlare, jocari, ridere, bouffonner. Burlè un, burlare alcuno, ludibrio aliquem haberè, plaisanter quelqu'un. Burlesse d'un, o d'una cosa, burlarsi di checchessia, non farne conto, sprezzar checchessia, farsene bestè, contemnere, contemtim aliquid, o in alique illudere, se mocquer de quelque chose, la mépriser.

Burlot, dicesi ogni piccolo bastone, che serve per battere, e per essere gettato lungi, bacitlus, baguette, petit baton. Chiamasi pure con tal nome quel pezzo di legno, che si appicca al collo de'cani, perchè non possano correre, o scostarsi da casa.

Burlous, burlesco, facetus, jocosus, plaisant, badin.

Burni, dar il lustro con brunitoj, brunire, perpelire, levigare, brunir, polir, lisserBurnia, piccol vaso basso, e rotondo di creta, ove gli speziali sogliono riporre le loro conserve, barattolo, vasculum dulciarium, petit pot, chevrette.

Burnidor, strumento fatto d'acciajo, o di denti d'animali, o d'altre materie dure ad uso di brunire, brunitojo, ferrum metallorum expolitorium, brunissoir, polissoir.

Burnidura, quel lustro, che si dà ai lavori di metallo, o d'altre materie, brunitura,

politura, brunissage.

Burò, certo arnese di legname in forma di cassa grande, ma più alta, dove sono collocati più cassettini, che si tiran fuori per dinanzi ad uso di riporvi vestimenta, o altre cose preziose d'una famiglia, che si vogliono tener custodite, cassettone, capsularium, bureau, commode.

Busa, sterco di bue, di vacca, bovina, boazza, stercus bubulum, excrementum vaccarum, bouse, fiente de bœufs, ou de vaches. Busa d'caval, d'aso, lo sterco, che stallano i cavalli, gli asini, stallatico, stercus, fimus, fiente, fumier.

Busca, pezzuolo di sottil ramicello, minuzzolo di paglia, di fieno, e simili, bruscolo, fuscelletto, festuca,

fétu.

Busca d' paja, bruscolo, fuscellino, festuca, brin de paille, fétu. Ogni busca ai smia un trav, ogni bruscolo li sembra un trave, dicesi di chi d'ogni poco di cosa fa gran romore, festucam trabem putat, il fait beaucoup de bruit

pour des choses de rien. Giughè a le busche, tirare le buschette, o bruschette, sorta di giuoco usato da' fanciulli, che si fa con fuscelli a chi tolga il maggiore, o'l minore, sorte agere, vel sortiri, jouer à la courte-paille, tirer au court fétu.

Buscaje, pezzetti di legno, che i falegnami non possono a meno di fare, ed inutili pei loro lavori, truccioli, scheggie, frusta, frustula, schidiu, petits brins, éclats de bois, copeaux. Buscaje, per legname minuto da far fuoco, stipa, ramaglia, cremium, brons-

sailles, buschettes.

Busche, sorta di giuoco usato dai fanciulli, che si fa con pigliar tanti fuscelli , o fila di paglia non eguali, quanti sono i concorrenti, e tengonsi accomodati in modo, che non si veda, se non una delle due testate, dalla qual parte ognuno cava fuori il suo, e vince chi toglie il fuscello maggiore, o minore secondo che da prima si è stabilito, onde tirè le busche, vale giuocar alle buschette, o bruschette, o buffe . . . jouer à la courtepaille.

Buschè, procacciarsi, ed ottener checchessia con industria, buscare, aucupari, anxie quœritando obtinere, chercher, et obtenir une chose par

adresse.

Busè, che raccoglie il letame, letamajuolo, qui sterquilinium colligit, qui ramasse le fumier.

romore, festucam trabem putat, il fait beaucoup de bruit quilinium, fumier. Busè, didesi coluí, che va raccogliendo per le strade lo sterco degli animali quadrupedi, ed altre simili sozzure, viarum a stercore purgator, stercorum collector, celui qui ramasse le fumier, ordurier. Dicesi pure per ischerno per significar un uom dappoco, senza destrezza, e senza coraggio; a lè un busè, un anterpi, una patamola.

Buseca, budellame, e ventre d'animali, busecchio, busecchia, ilia, intestina, trippes, in Milano chiamasi buz-

zecca.

Busia, falsità di parole, contrario alla verità, menzogna, bugia, mendacium, mensonge. Busia, lucernetta di ottone, o di latta a foggia di cassettina bislunga, talvolta tonda dalla parte di sopra ad uso di trasportarla in quà, e in la senza spander l'olio, bugia v. dell'uso. Si dice ancora un altro stromento fatto a bariletto per lo stesso uso, ma con candela, stopiniera. Busia, cucitura, che si fa agli abiti troppo larghi per restrignerli. Busia, per quello stromento, che usano i Prelati nelle sagre funzioni per veder lume in leggendo, ed è una sorta di candeliere senza gambo con manico, bugia, candelabrum capulo instructum, bougeoir. Busia, e più comunemente busie al plur. quella sottil falda, che trae la pialla in ripulir il legname, truciolo, frustulum, copeau.

Busilis, e busili, difficoltà, grande impaccio, imbroglio, cattivo passo. Sì a stà 't busilis, cioè quest' è quel, che importa, questa è la difficoltà, qui sta il busilli, hoc opus, hic labor . . . Dicesi derivata quest' espressione da un Chierico, che dovendo in un esame dichiarare quelle parole in diebus illis, dopo aver detto in die, nel giorno, restò sospeso, dicendo che quel busillis era un passo molto oscuro, difficile. V. Diz. Un.

Busiard, che dice bugia, bugiardo, mendax, menteur. A l'è pì prest pià un busiard, ch'un söp, prov. e' si giugne più presto un bugiardo, ch' un zoppo, vale; la verità a lungo andare si manifesta, mendacium celari non potest, le mensonge se découvre aisément. Pruss busiard, o bosard, o gabavilan, sorta di pero così detto, perchè appare acerbo, ed è maturo, pero bugiardo....

Busiardaria, cosa fondata sulla menzogna, narratio mendax, res mendax, mendaci-

tas, menterie.

Busious, lo stesso che lu-siard.

Buso, pezzo di sterco sodo, e rotondo, stronzo, struntus, stercus durum, étron.

Buss d'avie, cassetta da pecchie, arnia, alveare, ruche,

Bussa, ceppo incavato, sopra di cui i calzolaj battono la suola, marmotta, caveas calceariorum cippus, buisse.

Bussola, rotella di cartone, in cui è descritta la rosa de'venti, armata coll'ago ca-

lamitato, ed impernata su d' un pissolo d'ottone in una ciottola, o cassetta di legno, cape. It con vetro; serve questo stromento per indicare la tramontana, e per conseguenza per ritrovar i luoghi, dove l' nom si trova, e spezialmente a dirigere il corso delle navi. L'adoprano anche gli architetti, e gli ingegneri nel levar di pianta per segnar i venti, pigliar i gradi degli angoli ec., bussola, pyxis nautica, boussole. Bussola, quel riparo di legname, o di altro, che si pone davanti gli uscii, porte, per togliere a chi è fuori la veduta di chi è dentro, o per difendere le stanze, ed altri luoghi dal freddo, bussola, paravento, usciale, tamburo, cancelli, cloison, tambour. Bussola, sedia portatile chiusa da ogni parte . . . . sorte de chaise. Bussola, o guernadnė, vasetto di terra cotta, nel quale i fanciulli per un piccol pertugio ch'egli ha, mettono i Ioro danari per salvarli, non li potendo poi cavare, se non rompendolo, salvadanajo, loculus, tire-lire. Bussola, arnese di legno con serratura, in cui per una fessura s' intromettono i denari. Bussola d' la sal, vaso di legno da tenervi il sale, bossolo, vas salsamentarium, saloir. Bussola, vasetto comunemente di legno da raccorre i partiti, bossolo, sitella, situla, urna, cadiscus, scrutin. Bussola, chiamasi quel vaso di latta, o d'altra simile mate-

mosine, bossolo, pyxis ur-

Bussolà, o meglio bussonà, siepe, sepes, obturamentum, haie.

Bussolin, frutto del rovo; morus agrestis, vel morus iubi, neffle des buissons.

Bussolöt, che più comunemente usasi al plur. Per noi significano quei vasi di latta, con cui i giocolatori fanno i giuochi detti di bussolöt, bussolo, acetabula, gobelet.

Bussolöt, dicesi pure le pallottole, che servono per far il giuoco, calculi, buches. Il giuocatore, o colui che fa il giuoco dei bussoli chiamasi in latino acctabularius,

joueur de gobelets.

Busson, luogo pieno di pruni, spine ec., prunajo, senticetum, vepretum, dumetum, buisson d'épines. Pruno è nome generico di tutti i frutti spinosi, de' quali si formano le siepi; così pure rogo, prun boccio, prun bianco, o pruno albo, marrucca, sentis, vepres, dumus; prendesi però specialmente pel rovo, rubus, buisson, ronce, épine.

la, arnese di legno con serratura, in cui per una fessura s' intromettono i denari. Bussola d' la sal, vaso di legno da tenervi il sale, bossolo, vas salsamentarium, saloir. Bussola, vasetto comunemente di legno da raccorre i partiti, bossolo, sitella, situla, urna, cadiscus, scrutin. Bussola, chiamasi quel vaso di latta, o d'altra simile materia usato per raccorre l'ele-

B U

busto, thorax muliebris, corps de femme, corps de jupe, corps de robe, corps de balene.

Bust, e cotin, termine usato per significar una donna di bassa condizione, humilis conditionis fæmina, grisette.

Bustët, dim. di bust, bustino, parvus thorax, petit

corps de jupe.

Bustiche, annojare, seccare, importunare, sollecitare, investigare, cercar con diligenza, stuzzicare, tædium afferre, precibus fatigare, obtundere, urgere, perquirere, lacessere, ennuier, importuner, presser, chercher, sonder. Bustiche'l vespè, stuzzicar il vespajo, fumantem ursi nasum tentare, aut vellicare...

But, messa, pollone degli alberi, cullus, jet, brout, rejeton. But, fine, scopo, intenzione, finis, meta, in-

tentio, but.

Buta, o spala, quel muro, che si riprende dai fondamenti per rimetter in piombo una vecchia muraglia, che spiomba, rimpello t. de' muratori, fulcrum, soutien, boutant. Buta, stromento di ferro tagliente, quasi a forma di vomere, che serve per pareggiare le unghie alle bestie, incastro, rosetta, curasnetta, scalprum veterinariorum, boutoir de marechal, curepied, rogne-pied.

Butafēū, canna da dar il fuoco al cannone... bou-

te-feu.

Butafēū, dicesi dell'uffiziale, o soldato, che appicca il fuoco al cannone, qui ignem posé.

tormento subjicit . . . . Dicesi pure della canna, che serve a tal uso, arundo, vel hasta igniaria . . . Dicesi finalmente dei suscitatori, e promotori delle sedizioni, seditionum fautor, vel incentor, boute-feu.

Butè, verbo vario di significato, e copioso di maniere, mettere, porre, collocare, ponere, condere, indere, ingerere, collocare, deponere, immittere, locare, mettre, placer, poser, arranger, si-

tuer, poster, ranger.

Bute, parlandosi della terra, vale produrre, pullulare, germinare, germer. Bute, il mandar fuori, che fanno le piante i loro germoglii, sbocciare, germogliare, metter le messe, pullulare, germinare, pullos emittere, pulluler, germiner, boutonner, germer. Bute, cominciare a nascere, a spuntare, dicesi delle corna, dei denti, delle penne, o simili, emittere cornua, dentes, pennas, pousser, naître, sortir.

Butè, contribuire la messa per formar il capitale di una compagnia di negozio, conferre, contribuer. Butè, o butè sù, vale metter fuori denari per giuocare, nummos ad ludum educere, argent bas.

Butè, per supporre, presupporre, metter il caso in termine, ponere, dare, poser, supposer. Butomo, fomo 'l cas, supponomo, poniamo, pongliam caso, fac, pone, esto, par exemple, supposé. 174 B U

Butè un bonbon an boca a un, menar pel naso, aliquem falsa spe producere, dolis, vel frustra ductare, amuser par des vaines espérances, tenir le bec dans l'eau, mener par le nez.

Butè a interesse na somma de dnè, metter a guadagno, nummos ponere in fænore, fænori dare, vel collocare,

mettre à intérêt.

Butè a la prēwa, metter alla prova, provare, experiri, ad periculum exponere, mettre à l'épreuve.

Butè a tavola, portar le vivande in tavola, mensam apponere, servir, porter à ta-

ble.

Butè a man, antamnè, cominciar a far uso d'una cosa, aggredi, incipere, uti, entamer, mettre en usage, en vente.

Butè a mēūi, metter in molle, metter cosa solida immersa in alcun liquido, e lasciarvela stare per alcun tempo, immersum aliquid detinere, in aquam infundere, mettre à tremper, macérer.

Butè al mond, partorire, luci dare, parere, eniti, ac-

coucher.

Bute an brandon, dar movimento, movere, donner le branle.

Butè a la copela, fig. provar una persona, come si prova l'oro, o l'argento, aliquem probare, ad trutinam exigere, mettre à la conpelle.

Butè a la ventura, a risich, e pericol, metter in avventura, arrischiare, fortuna committere, risquer.

Butè al löt, correre la sorte nel lotto, pagando la somma dovuta per tal effetto, sortiri, sortem accipere, ponere, ducere, mettre à la loterie.

Butè al sol, soliè, esporre al sole, in solem ponere, exposer au soleil. Butè un al sol, fig. rovinarlo, mandarlo in precipizio, evertere, pessumdare, ruiner.

Butè amor, afesion a un, cominciar ad amar una persona, ed anche amare assolutamente, aliquem amore prosequi, commencer à aimer.

Bute an canson, an ridicol, beffare, porre in giuoco, in derisione, aliquem ludos facere, se mocquer.

Butè adöss, addossare, humeris imponere, charger; fig. per incolpare, accusare, incusare, arguere, mettre la faute sur quelqu'un, charger.

Bute an corbona, an tasca, an borsa, intascare, imborsare, in peram conjicere, in crumena condere, mettre dans la poche. Dicesi anche per mettere in prigione, in cavum conjicere, mettre en prison.

Butè an dubi, metter in forse, recar in dubbio, in dubium revocare, mettre en

doute.

Butè an gabia, an person, imprigionare, metter in prigione, in carcerem conjicere, emprisonner, mettre en prison, enfermer.

Butè an paradis, lodare estremamente, mettere in cielo, laudibus extollere, laudibus in cælum vehere, louer beaucoup.

B U 175

Butè ans la cros, travagliare, perseguitare, biasimare, insequi, vexare, exagitare, blâmer, poursuivre.

Butè an tavola, antavolè un discors, un afè, metter in campo, produrre, in medium afferre, proferre, proponere, entamer, mettre sur le tapis, exposer.

Butè an tren, dar principio a checchessia, incamminare, eccitare, incipere, aggredi, suscipere, mettre en train, donner le branle. Butè an tren, anbardè, anviè, avviare, dirigere, conduire, acheminer, mettre en train.

Butè assetà, o assetè un, deporre altrui di carica, o simili, metter a sedere, a magistratu aliquem depellere,

déposer quelqu'un.

Butè bon, ravvedersi, emendarsi, resipiscere, ad meliorem frugem se recipere, se reconnoître, se raviser, se repentir, commencer à devenir raisonnable. Butè bon, parlandosi di vino, vale migliorare, divenire, o farsi gustoso, præstantius fieri, ad salivam facere, améliorer, devenir meilleur.

Butè bon mostass, boña cera, boña motria, boña to-la, mostrar ardire, audaciam præseferre, animum strenum ostentare, audere, tenir tête, oser, avoir la hardiesse.

Buté da part, porre da parte, per ammassar denari, pecuniam congregare, ammasser de l'argent. Buté da part, per tralasciare, prætermittere, laisser, mettre à part.

Butè dare dle spale, metter in obblio, scordarsi, oblivisci, oblivioni mandare, oublier. Per trascurare, non far conto, seponere, pro nihilo habere, negliger.

Butè del so, andeine del so, bagnesse, scapitare, jacturam facere, detrimentum

pati, mettre du sien.

Butè d'gent tra mes, ajutarsi con intercessioni, ed uffizii, mediatoribus uti, mettre des médiateurs.

Butè dle lagrime, piagnere, lagrimare, lacrymari, slere,

verser des larmes.

Butè föra, estrarre, cavarre, metter fuori, emittere, educere, mettre dehors, extraire. Butè föra, scacciare, expellere, chasser. Butè föra, produrre, esporre, ferre, gignere, exponere, produire, exposer. Butè föra, per isborsar danaro, pecuniam numerare, dehourser, payer

comptant.

Butè giù , deporre , deponere, ponere, quitter, déposer, mettre bas. Butè giu, infondere, versare, infundere, infuser. Butè giù, per tranguggiare, glutire, absorbere, devorare, engloutir, engouler, avaler. Butè giù, per iscavalcare, gettar da cavallo, equo dejicere, deturbare, jetter de cheval, faire tomber. Butè giù, t. di scuola, vincer il posto superiore, entrando tu in luogo di colui, che prima l'avea, locum superiorem classis obtitenere, supplantare, supplanter. Butè giù, per opprimere, aggravare, opprimere, premere, urgere, vexare, obruere, opprimer, surcharger.
Bute giù, per atterrare, diroccare, abbattere, metter a
terra, evertere, demoliri, diruere, vastare, ad terram prosternere, humi sternere, dejectare, dejicere, atterrer,
jetter par terre, terrasser,
rabattre. Per chinare, inflectere, inclinare, baisser, abbaisser.

Butè gröss, asarè motoben, arrischiar molto, metter molto a una carta, giuocar gran giuoco, multum nummorum lusu chartularum discrimini exponere, deponere, coucher gros, jouer grand jeu. A butè gröss, al sommo, al più, al più, ad summum, tout au plus, à tout rompre.

Butè i bigat an coūv, covare, riscaldare il seme de' bachi da seta, fovere ova, incubare semini bombycum, couver les œufs des vers à soie.

Butè i dent, spuntare, nascere i denti, mettere i denti, dentire, pousser les dents.

Butè i' eu an cou, porre l'uova sotto la chioccia, acciò ella covi, ova supponere, mettre les œufs sous les poules pour les faire couver, mettre la poule à couvert.

Butè i manighin, le manete, i poles, porre le manette, aliquem manicis vincire, ligare, emmenotter.

Butè l'oss a bsach, a baron, bastonare di santa ragione, immaniter cœdere, bâtonner vivement.

Butè la berta an sach, metter la berta in gabbia, tacere per paura, latebras petere, se occulere, se cacher de peur. Per semplicemente tacere, silere, tacere, se taire, ne dire mot.

Butè la brila, la sela al caval, imbrigliare il cavall, habenam immittere, brider.

Bute'l cul a meui, prender bagni, balneis uti, se baigner, prendre les eaux. Dicesi volgarmente per tener il letto a cagione di piccola infermità, a l'a sempre 'l cul a meui... semper œgritudinis ergo in lecto jacet....

Butè'l cher, o la sloira dnans ai beu . . . præpostere agere, mettre la charrette devant

les boeufs.

Butè un bonbon an boca, dar buone parole, offuciis inescare, os oblinere, amuser par des vaines espérances.

Butè la ciav sot l'uss, partirsene, fuggirsene, abire, evadere, excedere, plier hagage, s'enfuir, déloger furtivement.

Butè la man, incominciar un lavoro, operi manum admovere, aggredi, inchoare, mettre la main à l'œuvre, commencer. Butcie la man, buteie ripiegh a una cosa, provvedere, rimediar ad una cosa, providere, mederi, mettre ordre, ou remède.

Butè le braje a na masnà la prima volta, metter per la prima volta i calzoni ad un ragazzo, puero bracas dure, culotter.

Butè'l cordon an capel . . . pileum vinculis instruere, enficeler.

Butè le man ant el feu, af-

fermar per verissimo . . . . mettre les mains au feu.

Bute I froi, froie, chiuder con chiavistello, pessulo, vecte fores obdere, fermer avec le cadenas, le verrou.

Butè'l rest, giughè'l rest. . . . . coucher tout son reste.

Butè 'l servel, butè la testa a parti, metter cervello, cominciar ad usare prudenza, prudenter se gerere, commencer à devenir raisonnable. Butè a un'l servel a parti, metter il cervello a partito ad uno, aliquem sollicitum et anxium habere, mettre l'esprit à la raison. Butè 'l servel a partì, per ingegnarsi, industriarsi, eniti, studere, conari, s'industrier.

Butè man, e meglio dè man a la spà, impugnare la spada, gladium evaginare, mettre la main à l'épée. Butè man, o butè a man, mettere mano, esporce all'uso, alla vendita, avviare a servirsi, a comprare una cosa, come vino e simili, incipere uti, aggredi, venditioni exponere, entamer, mettre en usage, en vente.

Bute mat, bute lord, importunare, seccare, obtunde-

re, importuner.

Butè na pules ant' i' orie a un, sutolar negli orecchi, alicui injicere scrupulum, o suspicionem, mettre la puce à l'oreille.

Butè ne sal, ne culi, ne sal, ne peiver, far una cosa senza indugio, senza riguardo; nel primo senso spicciarsi, nel secondo parlar fuori de' denti, senza barbazzale, voto, intromettersi, suffra-

senza metter su nè sale, nè olio, se expedire, se dépecher; libere, audacter loqui, parler librement, avec assurance, ne point balancer.

Bute nom, imporre nome, o denominazione, nomen imponere, donner un nom.

Butè n' öss an mes a doi can, metter zeppa, cioè seminar discordie, liti, dissensioni, discordias serere, semer la discorde.

Butè'n pè an van, porre il piede in fallo, inciampare, pede offendere, broucher, choper.

Butè'n testa, metter in capo, suggerire, proporre, suggerere, monere, in memoriam revocare, suggérer.

Bute per le man, proporre, proponere, proposer.

Butè sangh, butè vin, versare, geltare, spargere, mandar fuori sangue, vino, effundere, fundere, jetter, verser.

Butè sö gran, dar la sua sentenza, suum symbolum adjicere, se immiscere, se mêier, mettre son nez.

Bute su Crist, e Santa Maria, muover mari, e monti, cuncta movere, remuer ciel et terre.

Butè sù pruca, metter parrucca, comam adscititiam gerere, prendre la perruque.

Butè servel, butè testa, por mente, animadvertere, mentem adhibere, prendre garde. Per cominciar ad usar prudenza, metter cervello, prudenter se gerere, commencer à devenir raisonnable.

Butè sö gran, dar il suo

gium ferre, se alicui rei immiscere, se in aliquam rem inferre, se intrudere, se interponere, donner sa voix, s'

ingérer.

Butè sot, o butè sot carössa, aggiogare i cavalli alla carrozza, equos rhedœ jungere, atteler les chevaux au carrosse. Butè sot, imprigionare, in carcerem conjicere, mettre en prison, enfermer. Butè sot Crist e Santa Maria, in m. b. ajutarsi per mezzo d'intercessioni, di uffizii, di brighe ec., cercar ogni mezzo per ottener il suo intento, mediatoribus uti, deprecatores aucupari, aliorum gratiam, patrocinium quæritare, mettre des médiateurs, des interces-

Butè sù botega, mettere, aprire bottega, tabernam, officinam aperire, lever boutique.

Butè sù cà, metter casa, domicilium figere, prendre un

logis, faire sa maison.

Butè sù un vestì neu vester, vestirsi d'una nuova veste, novam induere vestem, s'habiller d'un habit neuf.

Butè sù, scommettere, fare scommessa, mettendo su quello, che si giuoca, deponere, dare pignus, cum aliquo pignore certare, contendere, sponsionem facere cum aliquo, parier. Butè sù, assol. term. di
giuoco, metter su denari per
giuocare, nummos ad ludum
educere, argent bas. Butè sù,
cominciar ad usare, introdurre; butè sù na moda, incipere, lathere, uti, commencer,
introduace, mettre en vogue.

Butè sul fus, metter nel fasto, parare, exornare, mettre en parade.

Butè sul mostass, rinfacciare, coram exprobrare, reprocher, jetter au nez.

Butè tropa carn al fēū, intraprendere troppe cose in una volta, uno eodemque tempore plura aggredi, entreprendre trop de choses à la fois.

Butè tut sot sora, tut d' patoia, sot su, scompigliare, disordinare, rovesciare, metter sossopra, a soqquadro, pervertere, confundere, bouleverser, mettre en désordre, confondre.

Butè via, vomitare, recere, vomere, vomir.

Butè via na gorgà d'vin, d' sangh, sbrussare, effundere, rejetter une gorgée de vin,

de sang.

Bute un lass a la gola, al cöl a un, obbligare con forza, o violentar alcuno a far una cosa, mettere la cavezza alla gola, aliquem vi cogere, forcer, mettre le couteau à la gorge. Si dice anche il far costare più che non vale una cosa a chi ne ha necessita, angere, sufficare, tenir le pied, sur la gorge.

Buteste, muoversi, imprendere, indursi, cominciare a fare checchessia, aggredi, so mettre à, entreprendre.

Butesse a ghisa d'gat, butesse ant el feu, a quatr ganbe per se piasi a un, mettersi coll'areo dell'osso, spacarsi per alcuno, omnem operam suam ctiam cum vite discrimine alicui navare, se mettre en quatre pour quelqu'un, ! faire tous ses efforts.

Butesse a fè un mestè, imprender un'arte, aggredi artem, entreprendre un métier.

Butesse a scape, mettersi in fuga, cominciar a fuggire, fugæ se dare, in fugam se conjicere, s'ensuir, s'en aller.

Butesse an fila, mettersi in ordinanza, l'un dopo l'altro per lunghezza, affilarsi, disponere se in morem indaginis, se mettre, ou aller en file, filer.

Butesse an mes, o tra mes, esser mediatore, se conciliatorem, compositorem, mediatorem, pacis auctorem interponere, præbere, constituere, entrer médiateur, s'entremettre.

Butesse ant'un, porsi in alcuno, o nella volontà d'al-cuno, rimettersi in esso, se alicujus arbitrio committere, s'en rapporter à quelqu'un, se remettre à sa volonté.

Butesse an tren, anbardesse, cominciare, prender avviamento, incipere, aggredi, commencer. Per mettersi in istrada, viam ingredi, se mettre en chemin. Per darsi sesto, se parare, se mettre en ordre, en parade.

Butesse la camisa, butesse le braje, vestirsi la camicia, le brachesse, incalzonarsi, subuculam induere, se mettre la chemise; se tegere semoralibus, tirer ses chausses, mettre les culottes.

Butiöt , V. Boteghin. Butir, V. Bur.

Buton, o abuton, o bulon. urton, spinta, urtone, impulsus, impulsio, choc, heurt.

Butone, dare urtoni, urtare, sospingere, urgere, impellere, heurter, choquer.

Butor, strumento di legno con un lungo manico, con cui dai battigrani si dà il colpo da noi detto but, d'onde forse ne derivò il nome, e si rade il colmo alla mina nel misurare le granaglie in sull'aja ....

Buvēūr, quegli, che bee assai, e a cui soverchiamente piace il vino, beone, bibax, grand buveur, ivrogne.

Buvöira, specie di scodella con beccuccio ad uso di dar a bere agli ammalati, zampilletto, scutella, biberon.

Buvöira, piccol vasetto per lo più di vetro per abbeverar gli uccelli.

CA

CA

to. Per numero Romano significa cento. Nella musica denota la parte più alta nel basso continuo.

Ca, edificio da abitare, casa, domus, domicilium, mai- te, casa scoperta, e rovinata

terza lettera dell'alfabe- son. Ca del diavol, l'Inferno, inferi, tartara, les enfers. Ca da fit, casa a pigione, cedes conductitiæ, maison, qu'on loue. Ca sensa cuvert, sensa solè, con le quatr muraje dridi palchi, casolare, casalone, domus semidiruta, masure.

Cabala, arte d'indovinare per mezzo di numeri, cabala, cabala, cabale. Per raggiro, ars, calliditas, finesse, detour, négociation, cachée. Per fazione, partito, conjuratio, factio, cabale.

Cabalisè, macchinare, cospirare, unirsi, far cabale, clandestinam societatem coire, cabaler.

Cabaña, stanza di frasche, o di paglia, dove ricoveransi alla notte al coperto quegli, che abitan la campagna, capanna, casa, cabane. Cabaña, è anche stanza per lo più murata, dove i contadini ripongono gli strami, capanna, mapalia, orum, tugurium, cabane, loge. Cabaña, dicesi pure quel stanzolino, o riparo, che fanno gli uccellatori per tenervisi nascosti, capanno... chaumine, cabane.

Cabarèt, specie di piccola tavola, o piatto coi lati rilevati, su cui si mettono le tazze, il vaso da zucchero, i cucchiarini per portare il thè, il casse, il cioccolato, e simili, schisetto, vassojo, vasculum, incitega, cabaret, bandege. Cabarèt, per luogo, ove si vende vino al minuto, o si dà anche da mangiare, bettola, cauponula, cabaret.

Cabàs, o gabàs, cassetta da muratore, ove pongon la calcina per porla in opera, catino da muratore, tinozza. Cabàs, arnese tessuto di giunchi, o paglia per trasportar carne, sporta, cophinus, cabas. Cabàs, o cabaset, cesto anche di paglia, o di giunco pieghevole che usasi anche a portare commestibili, panicra, cestello, sporta, cesta, calathus, corbis, corbeille, cabas.

Cabasa, spezie di cesta intessuta di stecche, o assicelle di castagno, o di altro legname a foggia di cassa, cesta, gersa, cista, corbis, cophinus, cabas, panier. Cabasa, è anche una cesta ovata intessuta di strisce di legno, che serve per portar diverse cose, zana, cista, corbeille,

panier, hotte.

Cabasin, colui, che prezzolato porta altrui roba colla zana, zanajuolo, bajulus, gerulus, porteur de hotte, hotteur. Cabasin, per facchino semplicemente, gerulus, bajulus, crocheteur, porte-faix. Cabasin, dicesi anche quegli che va girando la notte colla lanterna per far lume a chi lo chiama, facem præferens, ... Cabasin, dicesi anche per biasimo a nomo, che nel portamento, nelle parole, o in checchessia procede strontatamente, spavaldo, petulans, frontis expudorata, imprudent, effronté.

Cabassinada, per azione incivile, inciviliter, inurbane, vel petulanter factum, polissonnerie.

Cabial, termine di campagna, per indicare il bestiame, omne genus pecuarium, vel armentarium, cheptel.

Caborna, casuccia, capanna, casa, domuncula, tuguriolum, cabane, hute.

Cabreo, serie di disegni delle piante de' beni stabili d'un patrimonio, cabreo, v. dell' [rulitas, caquet. Per orgoglio, uso, derivata dallo Spagnuolo, che significa cadastro, census . cataste.

Cabron, v. pl. detta per ischerno a villano scortese, zotico, di rozzi costumi, villanzone, rupico, vilain pay-

san.

Caca, v. de' fanciulli, merda, cacca, stercus, caca, ordure.

Cacam del pais, il principale del suo villaggio, l'arcifanfano della villa, il primasso, magister vici, ex loci primoribus primus, le coq du village, ou de la paroisse, la plus forte tête, le premier, le principal d'un lieu.

Cacao, frutto delle Indie simile alla mandorla, di cui si fa la cioccolata, cacao, fructus Indicus, quo potio schiocolate dicta conficitur, un fruit des Indes, dont on fait

le chocolat.

Cacè, guardar di soppiatto ; cacè 'l conponiment, usano dire gli scolari il copiare quello d'altrui furtivamente, di soppiatto, imburchiare (Diz. un. ), furtim exscribere, copier à la dérobée, en cachete, sous main.

Cacèt, sigil, strumento, che serve per far l'impronto nel sigillo delle lettere, sigillo, anulus sigillaris, o signatorius, signum, sigillum, cachet, sceau, anneau pour cacheter. Cacèt, per ripostiglio, nascondiglio, bugigattolo, latebra, cache, cachette.

Cachèt, ciarla, chiacchera, ciancia, loquacità, ciarleria, cicalamento, loquacitas, gar- la grappe.

fè bassè'l cachèt, rintuzzare l'orgoglio, audaciam retundere, reprimere, rabattre le ca-

quet.

Cachetè, balbettare, tartagliare, balbutire, bégayer. Cachetè, per chiacchierare, ciaramellare, taccolare, obstrepere, garrire, caqueter, causer. Cachetè, per quel mandar fuora della voce, che fa la chioccia, chiocciare, glocitare, glosser, caqueter.

Cacieu, v. pl. V. Babau. Cadeña, o cheña da fēū. catena da fuoco, catena, cré-

maillère.

Cadèt, fratello minore, cadetto, natu minor, junior, cadet. Cadèt, nome, che si dà ai gentiluomini, che servono il Principe in qualità di soldati volontarii, e che hanno il brevetto, cadetto, voluntarius, cadet.

Cadis, sorta di drappo leggiero, fatto di lana, di poco pregio, cadi . . . . cadis.

Cadnàs, o cainàs, pezzo di ferro a molla , che sta attaccato a uno de' capi della fune, per dove passa il manico della secchia, con cui si attigne acqua da un pozzo, molletta, clasterium, main. Cadnàs, per accr. di cadeña, catenone, magna catena, grosse chaîne. Kusiè'l cadnàs, rusiesse i pugn, aver una grand' ira, e non poter isfogarla a suo modo, rodere i chiavistelli, il freno, totum in fermento esse, decoquere animi ægritudinem, iras coquere frenum mordere, mordre à Cadneta, dim. di cadeña, catenella, catenula, petite chaîne. Oggi a quelle piccole catene d'oro, o d'argento, o di altra materia, che si attaccano agli oriuoli, diremmo piuttosto catenuzze, riscrbandoci catenella a uno adornamento, o spezie di ricamo fatto coll'ago in su i vestimenti a guisa di catena, opus phrygium catenæ formam præferens, chenette.

Cadò, v. f. pasto, pranzo, festa, festino, che si fa fuori di casa, specialmente in campagna, epulum, repas, e più specialmente per regalo, pré-

sent, cadeau.

Cadrega, carèa, sedia, seggia, seggiola, sedile, sedile, chaise. Cadrega da bras, sedia d'appoggio, sedia a bracciuoli, sella, chaise à bras avec un dossier, fauteuil. Cadrega da viagi, cadrega a tnaje, sedia, che si piega, ciscranna, scranna, sedia, sedes, sellula, sella plicatilis, siège pliante, chaise, qui se plie. Cadrega da porteur, cadrega con le bare, seggiola portatile con due stanghe, seggetta, seggiola, sella gestatoria, siège à porteurs. Cadrega cagoira, cadrega da comod, cadrega forà, sedia ad uso di scaricar il ventre, seggetta, predella, sella familiarica, sella familia, chaise percée, chaise d'affaires.

Cadreghè, facitor di seggiole, sellas conficiens, faiseur

de chaises.

Cadreghin, dim. di cadrega, seggiolina, sellula, chaise basse.

Cadregon, seggia per lo più a bracciuoli, seggiolone, sella major, cathedra commodior, honoraria, chaise à bras avec un dossier, fauteuil.

Cafe, beveraggio fatto di un certo legume abbronzato prima, e poscia polverizzato. e bollito nell'acqua con un poco di zuccaro per temprarne l'amarezza, caffè, potio calida ex arabibus fabulis tostis, ac tritis, café. Per il medesimo legume, di cui si fa la bevanda, casse, fabula quædam ex Arabia delata, café. Cafe, per l'albero, che produce tal legume, il quale trovasi nell'Arabia felice, nel Levante, e nelle Indie, albero, che produce il caffè . . . . . caffier, jasmin d'Arabie. Ca*fe*, prendesi anche per la bottega, ove si vende, e si distribuisce il casse, casse, bottega da caffè, caffei taberna, café. Cafè, per il colore, che ha il caffè tostato, e bollito, color di caffè, caffæi color, cafè.

Cafè d' prima qualità, caffè di prima sorte, caffæa optimæ notæ, épinoche.

Cafetiè, caffettiere, ægyptiacæ fabæ decoctor, cafetier.

Cafetièra, vaso per lo più di latta, o di rame, in cui si fa bollire il caffè tostato, polverizzato per farne bevanda, caffettiera, vasculum coquendo caffœo idoneum, cafetière.

Cagà, e spuà, in m. b. puro, e pretto, pretto sputato, somigliantissimo, stessissimo, purus, putus, putus, pur, et net, tout à fait le même.

Cagada, cacatura, ventris exoneratio, alvi dejectio, cacade, décharge du ventre. Cagada, dicesi pure di sinistro successo di qualche imprudente impresa, che uno si è vantato di far riuscire, frittata, casus, cacade.

Cagador, cesso, necessario, latrina, forica, privé, latrine. Cagador, sorta d'imbuto di bosco per versare il vino nella botte, pevera, infundibulum, chantepleure, entonnoir de bois.

Cagadubi, caganicio, in m. b. cacacciano, homo imbellis, timidus, homo nikili, semper animi pendens, un chiard, un peureux, un couard.

Cagarela, sterco liquido, squacchera, foria, foire, mer-

de liquide.

Cagassada, V. Cagarela.
Caghè, mandar fuora gli
escrementi del cibo per le
parti di sotto, deporre il superfluo peso del ventre, cacare, chier, se décharger le
ventre, aller à la selle, aller
à ses nécessités. Chi viv an
sperand, mēūir an cagand,
chi vive a speranza, muore a
stento, qui spe vivit, miserrime perit, qui vit d'espérance,
meurt de douleur.

Caghè ant le braje, sconcacarsi, cacarsi sotto, fædari, inquinari, s'embrener, se salir, chier dans ses culottes, metaf. in m. b. avvilirsi, dar indietro, non ardire, mancar di coraggio, cagliare, aninum despondere, labascere, deficere, se décourager, manquer de courage. Caghè, fè la ca-

Cagada, cacatura, ventris ca, mandar fuora gli escreconeratio, alvi dejectio, cade, décharge du ventre. Cada, dicesi pure di sinistro

ca, mandar fuora gli escrementi del cibo per le parti di
sotto, cacare, alvum exonerare, aller à la selle.

Caghèt, cagò, v. b. dicesi d'uomo timido, e da niente, che si caca, si piscia sotto per la paura, cacacciano, vapa, homo imbellis, un chiar, un couard.

Cagheta, soccorrenza, cacajuola, flusso di corpo, ma senza sangue, diarrhwa, foria, flux de ventre, foire.

Cagna, femmina di cane, cagna, canis, chienne. Cagna, strumento da legnajuolo, cioè due pezzi di legno forati con varii buchi, e giunti insieme con cavicchie per tener insieme i pezzi di legno che si vogliono incollare, o inchiodare, sargente, harpago, vel uncus unctorius, étreignoirs.

Cagnas, pegg. di cane, cagnaceio, immanis canis, molossus, vilain chien. Cagnas, fig. dicesi d'uomo spietato, o di mal affare, cagnaccio, cane, crudelis, ferus, impius, nequam, cruel, sans pitié, chien, scélérat.

Cagnèt, cagnolino, catu-

lus, petit chien.

Cagnina, stizza, rabbia, male proprio de' cani, e a quella similitudine si piglia per eccesso d' ira, e appetito di vendetta, furor, rabies, rage, fureur.

Cagò, V. Caghèt.

Caich, caichedun, agg. alcuno, aliquis, quelque.

Cainas, V. Cadnas.

re, se décourager, manquer de courage. Caghè, fè la ca- o di valore delle monete, e

delle mercanzie, calo, immi- I nutio, deductio, rabais, abbaissement.

Calà, si dice alla strada segnata dalle pedate de' viandanti sì delle bestie, come degli nomini, e le stesse orme, pesta, vestigium, via trita, chemin battu, piste, trace. Calà, contr. di montà, scesa, calata, china, descensus, locus declivis, le penchant, descente.

Calabraje, sorta di giuoco di carte, calabrache, certus chartis pictis ludendi modus, sorte de jeu aux cartes.

Calacàla, si dice ad uno, che narri frottole sperticate, e inverosimili, e si suole aggiugnere alzando la voce: J' cra un s'una scala, ch'a disìa calacàla.

Calamandra, nome di una sorta di pannolano lustrato da una parte come il raso (il satin), durante, term. de' mercatanti italiani, pannus calamandra vocatus, callemandre.

Calamandriña, erba nota. camedrio, calamandrea, tristago, chamœdris, germandée.

Calamar, e caramal, calamajo, quel vasetto, dove tenghiamo l'inchiostro, e intigniamo la penna per iscrivere, atramentarium, écritoire, encrier. Caramal da sacöcia, calamajo da tasca, theca calamaria, cornet.

Calamita, pietra nota, che ha proprietà di tirare a se il ferro , e bilicata riguardar sempre la tramontana, calamita, magnes, aimant. Calamita, si dice anche l'ago della bussola per essere tal ferro quali il tessitore tiene i pie-

calamitato di sorte, che ha presa la sua virtù, e questo. e ogni altro ferro così acconcio si dice calamità, calamitato . . . l'aiguille aimantée.

Calamità, agg. del ferro, alloraché ha preso la virtù della calamita, calamitato, magneticam vim habens , aimanté.

Calamitè, stropicciare il ferro sulla calamita per dargli la virtù d'essa, calamitare, magnete ferrum affricare, aimanter.

Calancà, tela stampata a fiorami, e figure, che ci capita dalle Indie Orientali, oggidi se ne fabbrica anche in Europa, calàncà, calancar, e altri calencar, e calencas. term. mercantile, tela Kalancar vocata, kalankai.

Calandra, ucceiletto, che si tiene in gabbia per amor del suo canto, calandra, acredula, foulque. Onde cantè com'una calandra, vale cantar bene, cantar molto.

Calandra, mangano per lustrare i panni, prelum, quo telæ densantur, levigantur, calandre.

Calanfonia, sorta di ragia, della quale i suonatori di violino si servono per fregare le filà, o crini dell'archetto, colofonia, colophonia, scamonée.

Calcola, e carcola, e meglio carcore al plurale, la parte inferiore del telajo de' tessitori, e de' nastraj, e simili, questi sono certi regoli di legno appiccati con funicelle ai licci del pettine, per la quale passa la tela, sui

di, e ora abbassando l'uno, e alzando l'altro apre, e serra le fila della seta, e formano il panno, pedana, calcola, insile, is, e meglio insilia, um, marches du métier de tisserand. Carcora, dicesi pure da'varii artefici quella parte de'loro arnesi, o ingegni, che mossa col piede fa lo stesso effetto della calcola de'tessitori.

Calcoul, calcolo, computo, computus, computus, computatio, calcul.

Calè, contr. di salire, discendere, scendere, calare, venir a basso, descendere, desilire, decurrere, delabi, descendre. Calè da caval, scender da cavallo, ex equo desilire, descendre. Calè dan su n'erbo, scendere da un albero, ducere se deorsum ex arbore, descendre. Calè, in s. att. mandar giù da alto a basso; calare, demittere, baisser. Calè a fond, calar a fondo, considere, subsidere, descendre. Calesse, calarsi, se demittere, se baisser. Calè, per venir in declinazione, mancare, decrescere, imminui, baisser. 'L dì, la luña a cala. Calè, per diminuire di prezzo, minui, levari, laxari, laxiorem fieri, vili venire, baisser. Calè, scemare, cavar dal numero, diffalcare, diminuire, detrahere, demere, défalquer. Calè, parlandosi dell' acque, abbassarsi, imminui, decrescere, baisser. Calè d'pressi, calar di prezzo, pretium diminui, amender de prix. 'L vin l'è calà d' pressi, meliori pretio vinum venditur, vinum mi-

noris œstimatur, le vin n'est pas si cher, le vin s'avalle. Calè le braje, calar le braghe, caligas demittere, avaler ses chausses. Calè, venir in basso stato, scapitare, impoverire, jacturam facere, depauperari, pauperem fieri, s'appauverir, devenir pauvre.

Calè le braje, sbracarsi, cavarsi le brache, caligas demittere, avaler ses chausses, mettre bas ses culottes. Calè le braje, vale anche caghè V.

Calegio, carico, peso, bagaglio, salma, sarcina, charge.

Calendari, calendario, calendarium . . . . Calendari di preive, calendario de'preti, calendarium ecclesiasticum, calendrier.

Calès, calesso, sorta di carro con due ruote sostenute per d'avanti dal cavallo per uso di trasportar nomini, cisium, caleche.

Caliber, strumento per misurare la portata de' cannoni, calibro, lumen, capacitas, calibre. Metaf. qualità e carattere delle persone, son tuit del medesim caliber, son tutti dello stesso calibro, omnes ejusdem sunt ingenii, farinæ, rationis, ils sont tous d'un mème calibre. Vale anche diametro della bocca d'un'arma da fuoco, e della sua palla, . . . . . calibre.

Caliè, che fa le scarpe, calzolajo, calceolarius, sutor, cordonnier.

Caligneta, vaso di diverse figure, e maniere, e per lo più di metalli, nel quale si mette olio e lucignuolo, e si accende lume, lucerna, ly-

chius , lucerna , lampe. Caligneta a doi bochin, lucerna a due lucignuoli, lucerna bilychnis, lampe à deux mèches.

Calissan, o calessan, colui che guida il calesso, vetturino, cisiarius, voiturier.

Calisson, strumento musicale a due corde accordate in diapente, colascione, e calissone in ling. Lomb. cithara, calachon. Calisson, sorta di ballo.

Calmant, calmante termine medico, sedativa, lenientia, vel anodyna remedia, sédatif.

Calmoch, nome di una spezie di pannolano con pelo lungo, detto da alcuni pellone, e ve n'ha de'liscii, e dei rigati d'ogni colore, cammucà . . . calmouck.

Calorà, che ha molto di calor naturale, caloroso, calidus, fervidus, qui a de la chaleur, chaleureux.

Caloras, scarmas, calor eccessivo, molestus calor, étouffement.

Calöta, arnese, che si sovrappone alla chierica, berrettino, pileolus, calotte. Calöta, si dice pure un arnese di simil figura fatto di carta sugante, che usano quelli. che portano perrucca.

Calötè, colui, che fa, o vende calöte, berrettajo, pileolorum, galeorum artifex, calottier.

Calvila, sorta di mela bianca, e rossa, caravella, malum calvirium, calville.

Caluso, fuliggine, e filiggine, fuligo, suie de cheminée.

facchino nella gabella del sale. facchino, bajulus, gerulus, crocheteur.

Camalo, zotico, salvatico, rozzo, terchio, dicesi di contadino, rudis, agrestis, rustre, grossier, sauvage, rustique.

Camata, sorta di lavoro nelle fortificazioni fatto sotterra per la difesa delle cortine, e dei fossi, casamatta, casa subterranea, casemate. Per la prigione de soldati, carcer militaris, prison des soldats.

Caminas d'un mulin canale che serve a ricevere, ed a condurre l'acque per far muovere la ruota d'un molino, canale . . . . biez.

Camisa, quella veste bianca di pannolino per lo più lunga sino al ginocchio, che si porta in sulle carni, camicia, subucula, indusium, chemise. Butè un an camisa. spogliar uno di tutti i suoi beni, ridurre in camicia, bonis omnibus expoliare, ruiner, dépouiller, mettre en chemise.

Camisada, ricoperta al di fuori a checchessia con calce, o altro, incamiciatura, trulissatio, crépi, chemise de cailloutage, ciment.

Camisas, sorta di casacca di tela con larghe maniche usata da' cocchieri, brentatori, contadini, e simili, casacca, tunica manicata, sagulum, souquenille, o siquenille , casaque.

Camiseta, camiciuola, inducula, allix, veste. Camiseta da om, ovata, camicino-Camalo, quello, che fa da la, farsetto, imbottito, inducula, chemisette. Camiseta da dona, gonna corta, che portano le donne sotto le altre gonne, giubbone, sottana, thorax, pourpoint, camisolle, jupon.

Camiseta, o corpet cha travalea, o cha botona da doc part, camicinola a due petti.

Camisin, camicletta, parvum indusium, indusiolum,

petite chemise.

Camisöla, sorta di vestimenta per lo più di lana, che portasi sopra la camicia per riparo del freddo, camiciuola, inducula, camisole, chemisette.

Camola, vermicello, che rode le vesti, e il legno, tarlo, tignuola, teredo, tinea, ver rongeur, teigne, gerce, artison, artuson.

Camolà, tarlato, cariosus, vermoulu, cariè. Camolà, in m. b. dicesi a chi è segnato dal vajuolo, butterato, pustularum cicatricibus signatus, repletus, marqué de la petite verole.

Camolà, agg. dato a certi frutti, ne'quali si generan dei vermi, che diconsi in piem. gianin, bacato, verminoso,

verminosus, vereux.

Camolè, parlandosi dei pannilani, intignare, tineis corrodi, être rongé des vers, de la teigne. Dei legnami, intarlare, carie corrodi, se vermouler. Dei legumi, intonchiare, curculionibus absumi, être mangé des charançons.

Camolura, polvere, che in rodendo è fatta dal tarlo, tarlatura, tarlo, caries, ver-

moulure.

Camòs, il maschio della capra selvatica, camoscio, ibex, chamois. Camòs, o camosà, dicesi di pelle di montone, o d'altro simile animale detta così da una particolar concia, che le si dà, che la rende morbida, camoscio, corii medicatio, chamois.

Camra bassa, cömod, luogo deputato per deporre il superfluo peso del ventre, cesso, forica, latrina, privé.

Camrada, compagno, camerata, socius, camarade.

Camral, e gamral, sorta di tela finissima così detta dalla città di Cambraj, dove da prima fu fabbricata, tela di cambraj, o cambraja, tela cameracensis, toile de cambrai.

Camrè, e meglio cambrè, quegli, che assiste ai servigii della camera, cameriere, cubicularius, servus a cubiculo, cosmeta, valet de chambre.

Camrin, gabinèt, camerino, cameretta, gabinetto, penetrale, cellula, conclave, zotheca, cabinet, boudoir, bouge, petite chambre.

Camron, camera grande, camerone, ingens, o immane cubiculum, grande chambre.

Camus, veste lunga di pannolino bianco, che portano le
persone ecclesiastiche nella celebrazione della Messa, ed altri uffizii sotto il primo paramento, camice, lintea tunica sacerdotalis, alba, aube
de prêtre. Camus, dicesi anche quell'abito lungo, di cui
si vestono i Confratelli delle
Confraternite nelle loro funzioni, sacco, cappa, saccus,
sac des pénitens.

mestico dell'uomo, cane, canis, chien. Can da cassa, cane da caccia, bracco, canis venaticus, indagator, vertagus. canis odorus, naribus acer. canis ad venandum, chien de chasse. Can da pöst, quello, che in veggendo la starna, o simili si ferma; bracco da fermo, canis sistens, canis statarius, chien couchant. Can ca leva, quello, che scorre le campagne per levare le starne, o simili, cane da leva, bracco da leva, canis excitans, chien courant. Can levrè, veltro, levriere, canis leporinus, levrier. Can barbon, cane barbone, sorta di cane col pelo lungo ricciuto, canis cirratus, barbet Can da bergè, cane da pastore, canis pecuarius, chien de berger. Can da guardia, cane da guardia, canis vigilax, chien de garde. Can da masel, cane da macello, canis lanionius, chien de boucherie. Can da luv, cane da lupi, canis molossus, dogue. Can doglan, alano giovane, molossi, Britannici catulus, doguin. Can sus, cane segugio, canis vertagus, limier. Can, o Gran Can, titolo di signoria barbara, Gran Cane, Imperator, Tartarorum magnus Princeps, Kan de Tartarie. Pës can, pesce cane, canis marinus, chien de mer, chien marin, requin. Can, per uomo di mal affare, cane, homo nequam, scélérat, vaurien. Can, dicesi per villania a uomo avaro, cane, canis, avare, crasseux. Can da

Can, animale noto, e do-I madamisela, cagnèt, cagnolin, cane da damigella, canis melithæus, bichon. Can, ferro da cavar i denti, cane, forceps, dentharpago, davier. Can, dicesi quel ferro dell' archibuso, moschetto, terzetta, o simili, che tien la pietra focaja, cane, rostrum, chien de fusil. Can, stromento, che adoprano i bottaj per tener forti i cerchii quando li mettono alla botte, cane, instrumentum vinctorium, trettoire. Desviè i can cha deurmo, stuzzicare il formicajo. crabrones irritare, leones vellicare, éveiller le chat, qui dort. Esse amis com can, e gat, esser amici come cani, e gatti, detto per ironia; essendo d' ordinario nimici tra loro questi animali, ut lupus ovem domesticas gerere simultates, être amis comme chiens, et chats. Can cha cassa, cassa d'rassa, ed anche i ciap smìo a le ole, prov. chi di gallina nasce, convien che razzoli, si dice di chi non traligna da' suoi progenitori, la scheggia ritrae dal ceppo, fortes creantur fortibus, naturæ seguitur semina quisque suæ, hons chiens chassent de race. Can brusà dal agua cauda, tëm la freida, cane scottato dall'acqua calda, ha paura della fredda, faciunt pericula cautum, chat échaudé craint l'eau froide. Can cha baula, mord nen, cane, che latra, non morde, canis latrans non mordet, le chien, qui abboye ne mord pas, ceux, qui menacent hautement, sont les plus poltrons. Drissè le

ganbe ai can, tentar l'impossibile, litus arare, laver la tête d'un maure. Fe na fatiga da can, durar grandissima fatica, plurimum laborare, multum operis, ac laboris impendere, se fatiguer, s'empresser, se donner beaucoup de peine. Can, strumento di ferro, che serve come di chiave per volgere altri stromenti, e più particolarmente can, o tornagos, è quello strumento di ferro fatto a foggia di una bietta, sfesso da una delle testate, del quale i segatori di legname si servono per torcere i denti della sega, licciajuola . . . tourne-à-gauche.

Can-can, o kan-kan, termine usato per significare romore, strepito, bisbiglio; fè un can-can d'le masche, l'origine di questa frase deriva dalle non men calde, che ridicole dispute agitate tra i Professori delle scuole di Parigi verso la metà del secolo decimosesto, se si dovesse pronunziare il quamquam, quisquis etc., come si fa dagli Italiani, ovvero dir si dovesse kun-kan, kis-kis, tapage, bruit.

Cana, pianta, il cui fusto è dritto, lungo, voto, e nodoso, canna, arundo, canna, roseau. Cana, canna, che
serve d'appoggio nel camminare, canna, arundo, calalamus, canne. Cana d'India,
canna d'India, calamus Indica, canne d'Inde. Cana d'archibus, canna d'archibuso, fistula igniaria, canon de fusil. Cana d'organo, canna
dell'organo, tubus canaliculus,

tuyau d'orgue. Cana dla gola, canna della gola, guttur, gosier. Cana del fornel, la parte di sotto della rocca del cammino fino al posare che fa sopra il tetto, e quella parte che passa per le stanze della casa sino alla capanna, che è quella parte, che immediatamente dal focolare riceve il fumo, gola, torretta, rocca del cammino, aja, condotto del cammino, focus, cheminée, ou tuyau de cheminée. Cana, o canon dla piuma, il vuoto della penna, caulis pennæ, tuyau, la partie creuse de la plume des oiseaux, qui sert à écrire. Cana, o canon, dicesi pur anche il fusto delle biade, calamus, culmus, tuyau, la tige qui porte le bled. Cana, dicesi pur anche una misura di lunghezza di quattro braccia, canna . . . . mesure à mesurer les étoffes. Cana, o caneta, chiamasi pure quella da serviziale, canna con cui si fanno i cristei, tubus, tuvau. Caña, o cañe, capelli canuti, capilli canuti, cheveux blanes!

Canà, e canal, canaletto di terra cotta, o di legno, e per lo più di latta, per la quale si fa correre unitamente l'acqua. Usasi a metter sotto le gronde de' tetti per ricevere l'acqua piovana, e tramandarla per una sola caduta, doccia, gronda, tubus, chenau. Canà, colpo dato con una canna, cannata, giannettata, colpo di giannetta, baculi ictus, coup de canne.

Canadia, striscioline, o la-

minette d'oro, o d'argento, ad effetto di servire nelle guarnizioni, e nei ricami, canutiglia, tænia auro texta, vel aureis filis contexta, canne-

tille, clinquant.

Canaja, canaglia, gente vile, ed abbietta, feex populi, quisquiliæ plebis, canalicola, canaille, lie du peuple. Canaja da pan, canaja, e canajon, dicesi anche d'un uomo solo, birbone, erro, dolosus, gueux, coquin.

Canal, canale, canalis ductus, canal, aqueduc, tuyan, canon. Canal di cop, V. Canà. Canal, per mezzo, via, canale, adminiculum, via, ca-

mal.

Canalor, canaletto, canaliculus, rigole, conduit d'eau.

Canamia, e camamia, erba nota medicinale, camamilla, chamæmelum, anthemis, camomille, matricaire.

Canapè, sorta di gran sedia a spalliera, su cui più persone insieme possono sedere fia giorno, e che si usa talvolta come letto di riposo, canapè, lettuccio, bisselium, canapé.

Canarin, uccello a noi prima pervenuto dalle isole Canarie, passere canarino, passer canarius, serein de Canarie. Canarin da grupia, asino, ec. . . .

Canarin da giand, dicesi per ischerzo il porco, sus, cochon, porc, porceau.

Canavas, sorta di pannolino grosso, e ruvido, canavaccio, tela cannabina, canavas, carisel, grosse toile. Canavas, storcion, pezzo di grossa tela, che serve a nettare, e forbire, od asciugare, straccio, cencio, strofinaccio, penicillum, torchon.

Canavera, terreno seminato, o destinato ad essere sementato di canape, ager cannabis sationi destinatus, chenevière.

Canaveta, paniere per uso di portar fiaschi, bottiglie, e simili, portafiaschi, cista, verrier, cavelle.

Canavēūi, fusto della canapa dipelata, cannello, lisca, festuca, chenevotte.

Canavril, luogo, ove s'è seminata la canapa, canapaja . . . chenevière. V. Canavera.

Canavros, seme della canapa, canapuccia, semen cannabis, chenevis.

Canaula, quel ferro, a cui si attacca la catena dell' aratro, aratri catenæ junctorium, frion.

Canavrola, canavrola, spezie di capinera, o beccafico, così detta da'canapaj, ne'quali suole abitare, curruca rufa, fauvette.

nes canuti, cheveux blancs.

Canbi, cambio, permutatio, changement. Fè canbi, fè barata, baratè, cambiare, permutare, changer. Piè un an canbi d'un autr, o piè na cosa an canbi d'un autra, o per un autra, cogliere, o torre in cambio, errare, aberrare, prendre une chose pour une autre. Canbi, t. mercantesco, cambio, collybus, change. Lètèra d'canbi, lettera di cambio, permutatio pecunia-

rum per literas, literæ collybisticæ, lettres de change.

Canbial , V. Lëtëra d'canbi. Canbie, barate, cambiare, permutare, changer. Canbiè d' color, veni ros, smort, mutar viso, cangiar il color del viso, turbarsi, colorem vultus mutare, changer de visage, se troubler. Canbiesse sempl., o canbiesse la camisa, 'l vesti ec., cangiarsi la camicia, la veste, mettersi una camicia bianca, di bucato, vestirsi d'un altro abito, nitidam induere subuculam, aliam vestem induere, changer de linge, ou d'habits.

Canbiè'l vin, cavar da una botte il vino, per empierne un'altra, acciò ve ne resti la feccia, travasare, elutriare, transfundere, soutirer.

Canbista, colui, che dà ; o prende denari a cambio, cambista, v. dell'uso, argentarius,

collybista, cambiste.

Cancel, porta ingraticolata di legno, o di ferro, cancello, cancelli, clathri, barreaux, treillis, balustrade. Dicesi più propr. rastel, rastlada. Dicesi pure per significar il luogo, ove stanno ripartati e scrivono i diversi impiegati degli uffizii, donde derivò l'uffizio di cancelliere, cancelli....

Candeila, cera lavorata, ridotta in forma cilindrica con istoppino nel mezzo, al quale s'appieca il fuoco, per uso di veder lume, e fassene anche di sevo, candela, falcola, candela, se è di cera bougie, se è di sevo, chandelle, flambeau. Nè fomna, nè teila van nen cuardà al ciair dia

candeila, nè femmina, nè tela a lume di candela, vale, che chiunque si può sbagliare giudicando di donna la bellezza, e della tela la bonta al lume della candela, de gemmis, de tincta murice lanaconsule de facie, corporibusque diem . . . Candeite dle cascie del tlè, V. Cassie.

Candi, agg. a sorta di zuccaro, candi, saccharum can-

didum, sucre candi.

Candi, tutto ciò che è candito, come frutta, e simili, facendolo bollire in zuccaro mescolato con chiara d'uovo, candito, res succharo condita, fruits candis.

Candì, verbo, diciamo del conciare varie sorta di frutta, e di simili cose col farle bolfire nel zuccaro mescolato con chiara d'uovo, candire, can-

dire, candir.

Candlera, il giorno della festività della Purificazione della B. Vergine, nel quale dai Parrochi s'usa distribuire delle candele al popolo, candella-ja, o candellara, B. Mariæ Virginis Purificatio, la chandeleur, la Purification fète de la Vierge.

Candlët, quei pezzi di ghiaccio, che pendono dalla gronda, ghiacciuolo, stiria, eau

glacée, glace.

Candleta, dim. di candeila, candeletta, parva candela, bougie, petite chandelle.

Candlin, o canelin, pezzuolo di cannella inzuccherato, cannellino . . . cannelas.

thambeau. Nè fomna, nè teila na, dar colpi di giannetta, van nen guardà al ciair dla baculo percutere, frapper.

92 C A

Cane, luogo piantato di canne, cannariccia, arundinetum, cannetum, un lieu plein de roseaux.

Canèi . . . arundo phra-

gmytis . . . . .

Cancla, spezie di aromato, cannella, cinnamomum, cannelle.

Canestr, spezie di paniere, canestro, canistrum, cor-

beille, panier.

Canesterlà, sost. graticolato, graticciata, crates, gril-

le, claye, clayon.

Canesterlà, add. fatto a forma di graticolata, graticolato, craticulæ, o cratis in speciem, maillé.

Canestrel, sorta di confortino così detto per esser fatto a guisa di graticolato, placenta, crustulum, libum, pain

d'épices.

Caneta, dim. d'cana, giannettina, bacillus, petite canne,
baguette. Caneta del tinel,
piccolo pezzo di canna, che si
mette verso il fondo delle doghe dei tini da bucato, da cui
esce l'acqua, cannello, canaletto, tubulus, tuyau, pissoir.
Caneta dla siringa, quel pezzuolo, che mettesi in cima
alla canna dello schizzatojo,
canna da serviziale, cannello, tubus, fistula, clysteris,
tuyau, canule, canon d'une
seringue.

Canfora, spezie di gomma d'un albéro nelle Indie, canfora, camphora, camphre.

Cangiant, dicesi de colori nelle stoffe di seta, cangiante, mischio, discolor, versicolor, madré, diversifié de couleurs.

Canicola, costellazione, canicola, canis, canicula, canicula, canicula, canicula.

Canin, o gola, piccola verga, vergella, virgula, gaule, houssine, baguette.

Canoa , V. Cauna.

Canocial, canocchiale, e cannochiale, thelescopium, télescope, lunette d'approche, lunette de longue vue, ou à

löngue vue.

Canon, grosso, e lungo pezzo d'artiglieria, cannone, tormentum bellicum, canon. Canon, strumento di terra cotta fatta a guisa di cannella, di cui si fanno i condotti per far correre l'acqua, doccione, tubus fictilis, conduit, tuyau. Canon, dicesi pure quella parte del calamajo da tasca, in cui si tengono le penne, pennajuolo, theca calamaria, écritoir. Canon dla piuma, cannone della penna, il vuoto della penna, caulis pennæ, tuyau. Canon, dicesi anche di varie piegature delle creste delle donne fatte a guisa di cannoni, cannoncini di creste, o cuffie, v. dell' uso, papillons. Canon, dicesi anche il fusto delle biade, calamus, culmus, tuyau, la tige qui porte le bled.

Canonè, avvolger filo, seta sopra cannone, o rocchetto, filum obvolvere, bobiner, charger les bobines. Canonè, spesseggiare le cannonate, cannoneggiare, tormenti bellici ictus frequentare, sæpius iterare, cannoner.

Canonica, abitazione dei Canonici, canonica, Canonicorum celes, la maison cano-

del Parroco, canonica, ades Parochi, la maison où lege le Cure.

Canonicat, canonicato, canonicalus, canonicat.

Canonich, che ha canonicaio, canonico, canonicus, chanoine. Canonich datari, canonico appuntatore ..... pointeur.

Canoniè, che spara il cannone, camoniere, tormentorum librator, ovvero explosor,

camonier.

Canonada, cannonata, tormenti emissio, cannonade.

Canonisasion, canonizzazione, in albo sanctorum adscriptio, canonisatio, ter. eccl. canonisation.

Canonise, canonizzare, inter sanctos adscribere, canonisare, voc. eccl.

Canpagna, prendesi talora per possessione con casa, casa di campigna, o villa, rus, ager, villa, campagne, on masm de campague, bastide.

Carpagnin, che nasce, o abita in campagna; campagnuolo, contadino, agricola, rusticus, campagnard, villa-

geois.

Canpaña, strumento di metallo con un battaglio; campana, es, tintinnabulum, cloche. Per vaso da riscaldar le stanze, che dicesi anche cioca, caldano, caldaricum, poële. Canpaña, vaso ad uso di distillare; campana, vas plumbeum distillanais humoribus accomodatum, chapelle à p distiller. Canpaña, si dice anche per similit. a un vaso di cristallo, o d'altra mate-

mal, cloître. Per l'abitazione ria fatto per difendere dall' aria, o daila polvere; campana, vas vitreum, cloche,

> Canpaña dna pendula . d'un sveliarin, campana, tintinnabulum, le timbre d'une horloge, timbre d'un réveillematin.

> Canpanon, acer. di canpaña, campanone, magnum tintinnabulum, grosse cloche.

Canpanil, ciochè, campanile, turris sacra, elocher.

Canpè, gettare, rimnover da se con men violenza, che non è trarre, jacere, emittere, ejicere, jeter, lancer, repousser. Campè via, rimuover da se checchessia come inutile, superfluo, nojoso, dannoso, gettar via, projicere, rejicere, abjicere, rejeter, rebuter. Campe un giù da caval. scavalcare, gettar da cavallo. ex equo dejicere, désurçonner. Canpè le parôle al vent, gettare le parole al vento, parlar in vano, verba fundere, jeter ses paroles au vent. Canpè sul mostus, rinfacciare, rimproverare, exprobrare, objlcere, reprocher. Canpè via. per vomitare, evoluere, vomir. Canpe giù d' fen , tirate gai del tieno, intendendosi per de a cost bei cha parla, frase usata per dar la baja ad uno, che vuole spacciarsi per uomo dotto, e dal parlare si la conoscere per ignorante. Canpè le bave ant el mostas, spruzzare a vento, e dicesi quando alcuno parlando spula attrui nel viso, in jaciem spuere, cracher sur le visage de quelqu'un. Canpè la vesta s' un busson, m. b.

Tom. I.

spretarsi, clerici habitum de-1 ponere, quitter la soutane. Canpè via, dè na cosa per nen, dar le cose per meno ch' elle mon vagliono, gettar via, vili vendere pretio, vendre pour rien, jeter. Canpè la pover ant j' ëūi, gettar la polvere negli occhi, voler mostrar una cosa per l'altra, imponere, fucum facere, jeter de la poudre aux yeux. Canpè j' ēūi ados a un, gettar gli occhi addosso, oculos in aliquem convertere, torvis oculis aspicere, lorgner. Campesse, lanciarsi, avventarsi, gettarsi, correr con impeto ad una cosa, quasi precipitandosi, se projicere, impetu ferri, se lancer. Canpesse giù dla scala, scendere precipitosamente, gettarși giù per le scale, se proripere, se projicere, se lancer. Canpesse via, disperarsi, affliggersi, spem perdere, animo concidere, se jeter, s'abandonner, se noyer. Canpesse via, per avvilirsi, consternari, s'avilir. Canpesse na cosa darè dle spale, metter in non cale, dimenticarsi d'una cosa, curam rei alicujus abjicere, mégliger. Canpesse per tëra, gittarsi a terra, procidere, prosternari, se jeter, se précipiter.

Canpè, verbo, vivere, vi-

vere, vivre.

Canpè, colui, che è preposto alla custodia de campi; campajo, agrorum custos, garde, gardien des champs. Per messo, birro, servente, lictor, accensus, apparitor, huissier, sergent.

Canpe i balin, gettare in

parlando schizzi di sputo sul volto, o su gli abiti altrui, adstantes sparsim, ac minutim consputare, saliva leviter aspergere, écarter la dragée, faire sauter la salive sur le visage, ou sur les habits de ceux, qui sont près de nous.

Canpi, term. pittoresco, colorire i campi delle pitture, campire, areas a tabularum coloribus distinguere, écampir.

Canpion, modello per le monete, pesi, misure, archetypus, mensura, étalon de mesure, étalon dénéral, montre.

Canpione, verbo, confrontare, conferire un peso, una misura coll'originale, mensuras, et pondera ad archetypum exigere, étalonner.

Canpione, nom. sost., uffiziale, che aggiusta e conferisce col campione i pesi, le misure, qui mensuras, et pondera ad archetypum exigit, étalonneur.

Canpucc, albero d' Ameririca, campeggio . . . . cam-

pêche.

Canpuce, albero Americano, il cui legno è pesante, e
durissimo, e serve a far lavori da falegname, e specialmente alla tintura; campeggio... campêche.

Cansèl, forma per far le tegole, forma tegularum, vel ad figurandas tegulas...

Canslè, cancelliere, cancellarius, scriba, gressiere. Gran canslè, gran cancelliere, magnus scriba, cancellarius, maximus quæstor palatii, quæstor principis candidatus, grand chancellier.

Cansonada, celia, scherzo

motto, ingiuria artificiata, jocus, ludus, raillerie.

Cansone un butelo an cancon , beslare , metier in canzone, celiare, canzonare, jocari, irridere, ludificari, mittere aliquem per jocum, railler, gausser, coupleter.

Cant, armonia espressa con voce : canto, cantus, chant. Cant ferm, canto fermo, omnium vocum conventus, plein chant. Cant figura, canto figurato, cantio figurata, lege artis musicæ comparata, chant de musique, chant figuré.

Cant, per banda, lato, parte, latus, pars, côté, partie, part. Dal mè cant, dal to cant, dal canto mio, dal canto tuo, quod ad me, quod ad te attinet, quantum in me, in te est, de mon mieux, de votre côté. Da cant, a parte, seorsim, à part. Da cant, allato, juxta, à côté.

Cantabrunt, specie d'imbuto di legno; pevera, infundibulum, étonnoir de bois,

chantepleure.

Cantaraña, chiamano i fanciulli uno stromento fatto di canne con una girella, che rende un suono simile a quello della rana, e si suona in Chiesa la Settimana santa. quando si fanno la tenebre; raganella, e raganello, crepitaculum, cresserelle, dont les enfans se servent la Semaine sainte.

Cantaride, animaletto piccolo di color mischio tra verde, nero, e rosso, sta nell' ebbio (che in Piemon, dicesi lebo) e tra la cicuta, ed è polium, taverne. velenosissimo, canterella, gantharis, cantharide.

Cantarin, dicesi comunemente, ma in ischerzo di chi canta volentieri, e spesso, canterino, canitans, canturiens, chanteur. Si prende anche per cantatore, o musico semplimente.

Cantarina, cantatrice, cantrix, psaltria, chanteuse.

Cantè, mandar fuori misuratamente la voce, proprio dell' uomo, e si dice ancora degli uccelli; cantare, canere, cantare, chanter. Cantè la canson a un , canteila ciaira, far una severa riprensione, dir liberamente l'animo suo, cantar il vespro a uno, graviter in aliquem dicere, libere loqui, chanter la game, parler librement, faire une mercuriale. Cantè com un canarin da giand, da bast, aver una voce sguajata, inconcinne, invenuste canere, avoir une voix désagréable, ennuveuse.

Canter, vaso alquanto lungo, per lo più di terra cotta, il quale si mette dentro alle predelle per uso di deporvi il superftuo peso del ventre, cantero, pitale, trulla , lasanum , scalphium , bassin de chambre, de garde-

robe.

Cantin, corda più piccola del violino da corde di suono acutissimo; cantino, nete. syemmenon, chanterelle.

Cantiña, luogo sotterraneo. dove si tiene, e si conserva il vino, detto anche crota. cantina, cella vinaria, cantine. Per luogo dove si vende vino al minuto; canova, eno-

Cantine, colui, che ha cu-

ra della cantina; cantiniere, cella cinaria custos, curator, promis vinarius, sommelier, cantinier.

Canton, angolo, angulus, angle. Canton dla scufia, bendone, code della cuffia, vitta, infula teniæ, barbe. Canton, prendesi anche per parte di città, quartiere, regio urbis, quartier.

Cantona, l'angolo estremo delle tabbriche, cantonata, angulus, versura, anguli ficxio, angle, coin. Cantona, per parte di città, V. Canton.

Cantonè, persona deputata per tenere i registri delle persone, che sono in ciascuna isola del suo dipartimento; capitano di quartiere... capitaine de quartier.

Cantonèra, spezie di armadio triangolare, che si mette nei canti delle camere, cantoniera v. dell'uso, armarium, cantonière, v. dell'uso.

Cantoraria, cantoria, luogo, ove stanno i cantori, i musici; coro, chorus, tribune des musiciens.

Caos, confusione, caos...
Canucial, strumento composto di un tubo, e di varie lenti di cristallo collocate mell' estremità, o anche per entro, in guisa, che servano ad ingrossare gli oggetti lontani; cannocchiale, thelescopium, lunette d'approche, lunette de longue vue, ou à longue vue.

Cap, cape, superiore, regolatore, præfectus, rector, moderator, chef, superieur, directeur. Cap d'anno, principio dell'anno, ca-

lende januaria, annus novus. nouvel an. Cap d' ca, capo di casa, il principale della casa, pater familias, chef de famille. Capo d'opera, e dal volgo ciadeura dal francese. lavoro perfetto dell'arte, opera nel suo genere squisita, capo d' opera, opus elegans perfectum elaboratum, chef d'œuvre. Cap meistr, capo mastro, œdificiis præfectus, fabrorum magister, chef de métier, architecte. Cap negher, uccelletto di becco gentile, il quale canta dolcemente, così detto dall'aver il capo nero, capinero, atricapilia, curruca, fauvette.

Capa, spezie di mantello, che ha un cappuccio di dietro per ornamento; cappa, pallium, cape, manteau à capuchon. Capa, veste usata da' frati di alcune religioni, cappa, vestis cucullata, lacerna, cappe. Capa del fornel, quella parte del cammino, che immediatamente dal focolare riceve il fumo, e va sino alla gola. o torretta; capanna del cammino, camini testudo, manteau de cheminée. Capa da batit, quella sopravveste di pannolino, o di altro drappo, che portano i confratelli delle Confraternite nelle loro funzioni, ed è di colore bianco, o rosso, o nero, ed anche azzurro, o cenericcio per distinzione di una Confraternita dall'altra; cotta, amictus. tunica, cape, surplis. Capa. da canonich, batolo, armutium.

Capala, o borla, massa di coveni, bica, manipulorum

congeries, tas d'épies, monceau.

Capara , peguo , o segno di qualsivoglia cosa, caparra, arrhat, gage, arrhes.

Capare, dar la caparra, incarriere, arrhabonem dare. arriver. Caparesse, acquistarsi, guadagnarsi, conciliarsi, sibi comparare, conciliare, gagner.

Caparucia, cresta, cappelletto, crista avium, happe d'

oiseau.

Capel, sorta di coperta del capo fatta alia forma d'esso, circondata nella parte inferiore da un giro, che sporge in fuori, il quale si chiama tesa, o piega; cappello, pileus, chapeau. Capel d' paja, cappello fatto di trecce di paglia, cappello di treccia, segestrium, chapeau de paille. Capel da Cardinal, dignità del Cardinalato, cappello da Cardinale, Cardinalis dignitas, chapeau de Cardinal, calotte. Capel, quella parte della campana da distillare, che cuopre la padella, eappello, opercutum , chape. Capel , dicesi anche quel vaso per lo più di vetro, che si adatta sopra le boece, e orinali quando si distilla, cappello, operculum, chapiteau. Capel, o capela del bolè, la parte superiore d'esso quasi fatta a guisa di cappello, cappello, capitulum, la tête du champignon. Capel, quando noi diciamo un capel, intendiamo un uomo, vir, un homme. Capel d'monolina, fig. donna, mulier, femme.

nelle Chiese, o nelle case, dov'è situato l'Altare per celebrare; cappella, sacellum, chapelle. Copda, dicesi anche una piccola Chiesina, o Oratorio, cappella. Capeta del bote, la parte superiore del fungo quasi fatta a guisa di cappello, cappello di fungo, capitulum. la tête du champignon. Capela d' fen, monticello di tieno, acervus jani, veillote.

Capelvenere, erba medicinale, che fa intorno alle vene dell'acque, capelvenere, adianthum, poly trichum, cheveux de venus, adiante.

Caperi, cappe, capita, capitina, casso, castro, cassigat, cassonao, voci di ammirazione, capperi, cappita, pupæ, ho ho!

Capestorn, capogiro, vertigo, lournovement de tête. Capestorn v. usata per ischerzo, capo, e si usa singolarmente in questo zonso: aveje quai cosa per el c pestorn, aver qualche cosa per il capo. Accje el capestorn, esser corracciato, esser di mal umore.

Capiler, erba pettorale, e diuretica, che fa intorno alle vene dell'acque, capelvenere, adianthum, adiante. V. Ca-

pelvenere.

Capital, la sorta principale, il fondo, e ancora quella quantità di danari, che pongono i mercatanti sui traffichi, capitale, corpo, sors, caput, capital. Dè na cosa per el capitai, dela al cost, nè vagne, ne p rde, dar una cosa pel capitale, darla senza guadagno, mutuo, non fa-· Capela, luogo, o stanza hori dare, donner au prix contant, ne faire ni perte, ni gain. Fe poch capital, aver poca stima, parvi facere, parvi ducere, faire peu de cas. Fene capital, fene fiusa, fare stima, contarvi sopra, rationem habere, compter, estimer.

Capità, arrivare, giugnere, venire a un luogo, advenire, pervenire, arriver. Capità, per accadere, avvenire, succedere, occorrere, evenire, accidere, arriver, avenir. Capità ben, capità mal, far buona, o mala fine, aver felice, o cattivo esito, capitar bene, capitar male, bonum, o malum exitum habere, réussir bien, ou mal.

Capitel, ter. d'architettura, capitello, capitulum, vel ca-

pitellum, chapiteau.

Capitoul, comunità, o congregazione di ecclesiastici, i quali servono una cattedrale, o collegiata; capitolo, capitulum, chapître. Dicesi pure per la divisione d'un'opera, o libro, caput, ovvero per una breve lezione estratta dalla Scrittura, che leggesi nelle ore canoniche, capitulum, vel brevis lectio breviarii.

Capitulasion, trattato che si fa tra le parti; convenzione, capitolazione, publica conventio, pactio, conditio, leges, convention, capitulation.

Capitule, parlamentare, trattare della resa d'una piazza, capitolare, certis conditionibus cum hoste de deditione pacisci, ad pactionem venire, capituler, convenir, parlementer. Capitule per sempl., far convenzioni, convenire de aliqua re, s'accorder.

Caplà, colpo dato col cappello, pilci ictus, coup de chapeau. Caplà, per quanto può contenersi nel cappello, quantum pilco capitur, plein un chapeau.

Caplada, riverenza, inchino, sberrettata, salutatio, salut, révérence, bonnetade. Caplada, per riprensione, bravata, objurgatio, reproche,
réprimande. Caplada per term.
di giuoco fanciullesco, detto
spaciasöt. V.

Caplada, fè d'gran caplade, scappellarsi ad ogni tratto, saluture passim obvios quosque, aperto capite, saluer, bonneter tout le monde.

Caplas, cappello con grandi ali, cappellaccio, cappellone, immanis petasus, inelegans pileus, grand vilain chapeau. Caplas, per adunamento di vapori nella region dell'aria, che si risolve in pioggia, nuvolo, nuvolato, nubes, nubilum, nuage, obscurité de nuages, grand nuage.

Caplè, colui, che fa, o vende cappelli; cappellajo, pileorum artifex, venditor, cha-

pelier.

Caplèra, colei, che fa, o vende cappelli; cappellaja, famina pileorum artifex, chapelière. Dicesi pure per quello arnese fatto di cartone, che serve per racchiudere e conservare i cappelli, pileorum, vel pilearia theca, boîte à chapeaux, étui à chapeaux.

Caplin, dim. di capel, cappellino, piccolo cappello, pileolus, petasunculus, petit chapeau. Caplin, sorta di cappello fatto di trecce di paglia, o di truccioli di legno, che! si porta comunemente dalle donne sul capo; cappellino, pileolus, petit chapeau.

Caplina, cappello fatto di trecce di paglia, o di truccioli di leguo, che si porta dalle donne volgari per ripararsi dal sole, quando lavorano; cappello da donna, cappellina, causia muliebris, capeline.

Caplinè, colui, che intreccia, e vende cappelline, causiarum muliebrium textor, fai-

seur de capelines.

Cap-meistr, capo, e soprantendente di fabbriche, capo mastro, fabrorum præfectus, ædificiis præfectus, maître de bâtimens. Per similit. dicesi a chi soprantende ad altre cose, capo mastro, artis magister, chef de métier.

Cap-negher, uccelletto di becco gentile, il quale canta dolcemente, detto così dall' aver il capo nero; capinero, atricapilia, curruca, fauvette.

Capo, ramicello di vite, che si pianta in terra, acciocchè barbichi, per trapiantarlo barbicato che sia; barbatella, malleolus, crossette, plant enraciné. Capo, mozzicone di sarmento lasciato dal potatore alle viti, per lo quale esse viti hanno a far nuova messa, e pullulazione, capo, pulmes, sarment de vigne.

Capocia, e capussa, dicesi metaf. la testa, il capo dell' uomo, onde tajè la capocia, troncar la testa, tagliar la cipolla, caput obtruncure, cou-

per la tête.

Capon, gallo castrato, cap-

chapon. Capon, dicesi anche a uomo castrato, menno, spado, cunuchus, homo castratus, un châtré. Capon, si dice pur anche per ischerzo a colui, che per difetto di barba apparisce come castrato, menno, imberbis, qui n'a point de barbe. Capon mal caponà, gallione, capo male castratus, cocatre. Capon dle vis, dicesi pel tralcio, o sermento, palmes, sarment de vigne.

Caponà, castrato, menno, castratus, eviratus, châtré.

Caponè, cavare, levare i testicoli, capponare, castrare, châtrer. Caponè i galèt, castrare i polli, che poi così concii diciamo capponi, accapponare, capponare, pullos gailinaceos castrare, chaponner.

Caponèra, sorta di cassa. o gabbia grande, in cui si rinchiudono i polli, i capponi, ed altri uccellami per ingrassare; stia, cavea, mue. Per similit. si dice della prigione, o di altra chiusura, carcer, septum, prison.

Caponura, reticino fatto coll' ago alla tela per accomodare un buco, interpolatio acu

facta, vivelle.

Caporal, che ha sotto di se venticinque soldati, caporale,

decurio, caporal.

Caporion, uomo di stima, uno de' principali del paese. bacalare, barbarossa, voce di burla, vir eximius, præcellens, homme d'un grand mérite, gran docteur, homme d'importance, mais en raillerie.

Capot, ferrajuolo soppanpone, capus, i, cupo, onis, nato con bavero, senza bot-

toni, nè ucclielli, cappotto, pallium subsulum, manteau. Capot, dicesi anche ad una sopravveste, o mantello con capperuccia ad uso de'marinaj, degli schiavi, o galeotti per lo più di panno grosso, e ruvido, che enopre loro la vita, e la testa, cappotto, bardocuculus, capuchon. Capot da dona . . . . capotte, domino. Dè un capot, termine di ginoco, vincer la posta doppia, vincere tutte le hazze, dar marcio, dar cappotto, alcatoria folia auferre, omne ferre punctum, donner capot, il est capot, gagner le double.

caprissiesse, crussiesse, darsi briga, pensiero, fastidio, travaglio, cura, sollecitudine di qualche cosa, inquietarsi, aliquid curare, curæ, studio habere aliquid, de re aliqua laborare, struere sibi sollicitudinem, agritudine, molestia affici, se soucier, se chagriner.

Cap-storn, V. Capestern.
Cap-tast, quel legnetto, o
pezzetto d'avorio che è congegnato sul manico degli strumenti musicali, su di cui son
poste le corde, ciglietto, capotasto, v. dell'uso, supercitium, sillet.

Capus, abito che portavano gli antichi in capo, e che ora portano i frati nei paesi, ove ancor esistono, cappuccio, cucullus, capuchon, capuce, domino, froc.

Capussa , V. Capöcia.

Capussin, frate di una delle regole di s. Francesco, cappuccino, cappucinus, capucin. Capussina, monaca dell'or-

dine dei cappuccini, cappuc-

cina, cappucina, capucine.

Cara, o cara, quanto in una volta può portare un carro, carrata, carpenthum, vehes, charretée.

Carabiña, sorta di piccol arcobuso, carabina, ballista ignea, carabine.

Carabinie, soldato armato di carabina, eques sclopetarius,

carabinier.

Caraco, voce Spagnuola, nome di un fiore di America di grato odore fatto a similitudine della chiocciola, caracollo, fagiuolo d'India, phascolus Indicus flore cochleato, fleur d'haricot de l'Amérique, caracolle.

Caracò, sorta di giubba donnesca detta altre volte casachin, giubba, sagulum, ca-

saquin.

Carafiña, vaso di vetro corpacciuto con collo stretto, caraffino, parva phiola, buire, burette.

Carafogna, V. Caranfonia.
Caramal, vasetto, dove si
tiene l'inchiostro per iscrivere, calamajo, theca calamaria, écritoire, encrier. Caramal da sacòcia, calamajo
da tasca, theca calamaria,
cornet.

Caramela, zuccaro d'orzo, zuccaro cotto, pastillus, caramel. V. Sucher d'ordi.

Caranfonia, o calanfonia, sorta di ragia, della quale i suonatori di violino si servono per fregare le fila, o crini dell'archetto, colofonia, colophonia, colophonia.

Carbon, legno arso, carbone, carbo, charbon. Carbon d' pera, o d' tera, sorta di

fossile duro, ed infiammabile, carbone di pietra, di terra, carbone fossile . . . charbon de terre. Carbon, o mal carbon, spezie di figuolo, o ciecione maligno detto così dall' esser infocato, e rosso a guisa di carbone acceso, carboncello, carbone, carbunculus, charbon de peste.

Carbonà, mescolanza, olearum farrago, salade des pe-

tites herbes.

Carbone, che fa, o vende carbone, carbonajo, carbonarius . charbonnier.

Carbonèra, buca, e stan-2a da carbone, carbonaja, fornax carbonaria, charbonnière.

Carboniña, carbone di legna sottili, carbo minutus, charbon de menu bois.

Carcassa, l'ossame del corpo d'un animale quando non ha guari di carne, e che sta ancor unito, scheletro, carcame, arcame, carcassa, forma ossea, cadaver assicatum, carcasse. Carcassa d'un capon, d'un polastr, d'una pernis ec., si è il restante del corpo, tolte le coscie e le ali, catriosso, arcame di cappone, pollo, pernice, costarum sinus, structura, carcasse. Carcassa d'un bastiment, dicesi il corpo di un vascello senza ornamento di sorta alcuna, scafo, navis inermis, vaisseau ébauché, carcasse. Carcassa, sorta di bomba composta di varii cerchii di ferro, che rassomiglia in certo modo ad un carcame di animale, e si getta per mezzo del mortajo come le bombe, carcassa, pilæ incendiarice genue, carcasse. Carcassa, quei piccoli fili di ferro coperti d'un cordoncino, e sostenuti, tutti per una traversa, alla quale esse mettono capo, e servono per fare le cuffie per le donne, gabbia, ferrea, vel anea fila, carcasse. Carcassa, dagli architetti, falegnami ec., si dice la nuda commessura d'un editicio, e simili, ossatura, intelajatura, structura, carcasse.

Carcateppe, spezie di fungo, perchè appena esce dalla terra, fungus humi repens . . . . Chiamasi pure con tal nome il culbianco, vittiftore, vel anan-

this genus, culblanc. .

Carcaveja, incubo, fantasma, o certa malattia, che viene a coloro, che dormono coricati sul dosso, e che hanno il ventre ripieno di alimenti di difficile digestione; oppressione, ephialtes, cauchemar, o co-

chemar, incube.

Carchè, calcare, premere, aggravarsi sopra una cosa, calcare, premere, fouler aux pieds, presser, appuver fortement sur quelque chose. Carchè la man, caricar la mano, accrescer la dose, o la quantità di checchessia, quantitatem augere, augmenter la dose, accroître. Vale anche eccedere, sovrabbondare, aggravare oltre al convenevole, terminos, modum prwtergredi, vehementius opprimere, violenter agere, excéder, amplifier, agrandir trop. charger.

Carcora, e meglio carcore al plurale, V. Calcola.

Card, spezie di cardone, che si ricorica, e divenuto tenero, e bianco si mangia crudo, o cotto, cardo, cardone, cardous, chardon. Il suo fiore è buono a rappigliare il latte per farne cacio, e chiamasi in piem. preis, presame,

coagulum, présure.

Carda, o carde, cardo da cardare, dipsacus fullonum, chardon à bonnetier, ou à foulon. Carda da cardè la laña, o da pento, scardasso, cardo, pecten, carmen, carde à carder la laine, peigne de cardeur. Carda per scartacè 'l coton, cardo per iscardassare il cotone, pecten, peigne. Carda da seda, straccione, pecten, peigne. Carda da caplè . . . petasariorum pecten, carrelet.

Cardaire, o scardassin, o scartacin, colui che carda, cardatore, carminans, cardeur.

Cardè, accotonare, arricciave il pelo al panno, carminare, friser, cotonner du drap.

Cardinal, nome di una dignità ecclesiastica, cardinalis,

cardinal.

Cardlin, sorta d'uccello, cardellino, carduelis, chardonneret.

Cardo, quella intaccatura, o ugnatura delle doghe, dentro la quale si commettono i fondi delle botti, bigonce, secchie ec., capruggine, zina, commissura, jable, clain.

Cardon, o card salvaj, sorta di cardo salvatico, che fa nella cima una pannocchia spinosa, colla quale si cava fuori il pelo dai panni, e questo si chiama garzè, o cardè, cardare, cardo, cardone, carduus, carduus veneris, virge pastoris, chardon à bonnetier, ou à foulon, chardon sauvage, verge à pasteur.

Cardsant, sorta d'erba assai medicinale, cardosanto, atractylis hirsutior, cardus benedictus, seu agrestis, chardon bénit.

Carè, dicesi per significare un trasporto, carriaggio, evectio, vectura, chariage. Prendesi talvolta per lo stesso prezzo del trasporto, vecturæ pretium, seu merces....

Carera, in certi luoghi del Piemonte si prende per botte grande, in altri luoghi poi si prende per quella botte lunga per uso di trasportar il vino sui carri, e questa dicesi anche botala.

Carestia, carestia, penuria, annonæ gravitas, famine, di-

sette.

Carêt, carro piccolo, carretto, cisium, chamion, binard. Carêt, sorta di letto, che in vece di piedi ha quattro girelle, e tiensi sotto altri letti, carriuola, lectus ambulatorius, carriole. Carêt, arnese di legno con quattro girelle, ove si mettono i bambini, perche imparino ad andare, carruccio, plostellum, roulette d'enfant.

Careta, spezie di carro a due ruote tirato da un sol cavallo, ad uso di portar legname, calcinacci, ed altre materie vili, carretta, plaustrum, charrette, brouette, tombereau. Careta, dicesi anche per ingiuria a donna vile, befana, mulier deformis, une laide

femme. Per meretrice, scor-

tum , putain.

Caretà, o cartà, tanta materia , quanta contiene una carretta; carrettata, carico di una carretta, vehes, charretée, tombereau.

Careton, V. Carton.

Cari, o carigh, peso, carico, onus, charge. Fig. vale cura, ministero, briga, pensiero, incarico, governo, onus, munus, soin, commission. Per obbligo, condizion onerosa; così carico di coscienza, onus conscientia, charge. Per imposizione, imposta, indictio, vectigal, imposition.

Caria, quella parte di munizione, che si mette in un' arma da fuoco per tirare, e dicesi anche alla misura, che lo contiene carica, certus pulveris tormentarii modus, certa mensura, instrumentum, quod metitur, quod continet certam pulveris tormentarii quantitatem, charge de fusil, etc.

Carie, caricare, onerare, charger. Cariè 'l fusii, la pistola, caricare un'arma da fuoco, pulvere tormentario, el glandulis, o globulis plumbeis implere ballistam igneam, fistulum ferread , tormentum bellieum, charger le fusil, etc. Cariè la bulestra, fig. bere a crepacorpo, caricar la balestra, se in merum ingurgitare, se charger de vin, hoire beaucoup. Cariè 'l bado, addossare, rivesciare la colpa, aliquem incusare, charger quelqu'un, jeter la faute sur quelqu'un, l'accuser. Carie'l bado, vale anche addossare un negozio malagevole, arduum, salebrosum negotium imponere, charger quelqu'un d'une affaire difficile. Cariesse la consiensa, dicesi fig. del doverne render conto a Dio, caricarsi la coscienza, conscientiam onerare, se charger la conscience de quelque chose. Cariesse d'speise, caricarsi di spese, onerare rationes, se charger de dépens. Cariè, per aggravare, opprimere, obruere, accabler, charger trop d'affaires, de dettes, d'impôts, de malbeurs, d'infirmités, etc.

Carigadura, sorta di affettazione, caricatura, nimia concinnitas, affectatio, affectation. Carigadura, dicesi anche di ritratto ridicolo, in cui sieno grandemente accresciuti i difetti, caricatura, picto imaginis exageratio, caricature, charge, crapoussin,

marmouset.

Carità, chiamasi una certa focaccia condita con pepe, c al di sopra celorita con zafferano, e cotta nel forno, onde dicesi in prov. piem. la carità l'è nen tuta d'pan giaun, • • • • panis benedictus • • • • Carità plosa, carità, che non è disinteressata, ma che tende al proprio utile, carità pelosa, carità di monna candida, che biasciava i confetti agli ammalati per levar loro la fatica, charitas commodo proprio innitens, quæ nimirum non te, sed tua quærit, charité intéressée.

Carità, diritta affezione di animo, onde s'ama Dio per se, e'l prossimo per amor di Dio , carità , charitas , caritas, amor Dei, et proxinci,

CA charité. Carità, per affetto, amore, amor, dilectio, amour, amitié. Carità, per compassione, misericordia, miseratio, charité, compassion, misericorde. Fe d' carità, far limosina, in pauperes erogare, stipem largiri, benigne alicui facere, faire l'aumone, la charité. Fe balè la carità, questa è un'antica costumanza, che è tuttora in alcuni paesi presso dei vignajuoli, giardinieri, lavandaj, e simili; questi dunque sogliono eleggere i loro capi, che chiamano Abà, o Massè, e nel giorno della festa del Santo loro protettore alcune zitelle, secondo il loro costume, leggiadramente addobbate vanno alle case degli Abà per prendere i Magio, che sono due piramidi dell' altezza di quattro palmi in circa, tutte ornate all'intorno di lunghi nastri di varii colori, e poichè due di esse le hanno elevate sul capo, se n'escono con gli Abà provvisti di labarda, e gran comitiva di giovani, e figlie, e fra suoni saltellando in giro, se ne vanno alla Chiesa; quivi altre due villanelle con larghe focacce tra le mami, che è ciò appunto, che chiamasi carità, e altre di sopra più piccole, dette caritin, o cantei, si presentano al Prete, il quale benedice queste focacce, le quali ridotte in pezzi, si distribuiscono dagli Abà, o dalle loro figlie al popolo, riserbando i caritin, che mandano poi di regalo a certe case particolari... pains safrancs.

Carleve, carnovale, carnasciale, bacchanalia, carnaval.

Carlin, sorta di moneta di argento a Firenze, e a Napoli, come pure in Piemonte, carlino . . . carlin.

Carlina, erba, il cui decotto muove il sudore, ranuzzo, ranunculus, renoncule. Altri la dicono chamæleon.

Carloña, a la carloña, alla carlona, negligenter, inconsi-

derate, grossierement.

Carmagnöla, sorta d'abito corto, farseito, inducula, allix, chemisette, carmagnole. Carmagnöla, sorta d'aria, di ballo, di rapporto fatto nella Convenzione nazionale, chorece genus, carmagnole. Come era volgare in Parigi di chiamar carmagnola buona parte dei lacchè forse da qualcheduno di questo paese, quando era soggetto alla Francia, e quelli vestendo l'abito corto, indi probabilmente nacque il nome dell'abito, e della danza.

Carmelitan, religioso dell' ordine del Carmine, carmelitano, carmelita, carme.

Carmelita, o carmelitaña, monaca dell' ordine di s. Teresa, carmelitana, chiamata anche perciò Teresiana . . .

Carmin, polvere impalpabile di color rosso molto vivo, che serve per miniare, carminio, minium, carmin.

Carn, sostanza molle, e sanguigna, carne, caro, chair. Carn filosa, carne tigliosa, caro dura venis abundans, viande coriace, dure. Esse carn, e ongia con un, esser molto congiunto d'interessi, e d'amicizia con uno, esser carne, e ugna con alcuno, familiari-I tate conjungi, être unis comme les deux doigts de la main, deux têtes dans un bonnet, deux amis, qui s'enterdent bien. Esse ne carn, ne pess, dicesi di uomo stolido, che non conosca, o non si rinvenga essere nè carne, nè pesce, stolidum esse, hominem nauci. n'être ni chair, ni poisson. Butè tropa carn al feu, voler dire, o fare troppe cose a un tratto, porre troppa carne al fuoco, omnibus rebus esse intentum, plurima negotia aggredi uno eodemque tempore, vouloir trop embrasser. Al masel resta mai nen d'carn per grama ch' a sia, ai resta mai nen d'gionta, non resta carne in beccaria per trista, ch' ella sia, quævis patella tandem reperit operculum, il ne demeure poiut de chair à la houcherie, pour mauvaise qu' elle soit. il n'y a personne si laide, qui ne trouve à se marier. Trovè carn per i so dent, scarpe per i sö pè, trovar carne per i suoi denti, res successu prospero coronari, trouver chaussure a son pied. Mostrè la carn, le vergogne, csse patanù, mostrar le carni, carnem, vel nates ostendere, veste dilacerata incedere, montrer le cul, être déchiré, ou mal vêtu. Carn da pich, voce volg. si dice d'uomo assai robusto, homo firma corporis constitutione, homme de ser, homme fort.

Carnagion , qualità della carne, colorito, carnis color, teint du visage.

di tasca propria de' cacciatori per riporvi la preda, carniere, pera venatoria, gibecière, cabas à porter du gibier.

Carnassa, peggiorat. di carne, carne cattiva, carnaccia, improba caro, mauvaise chair. Carnassa, dicesi anche per avvilimento, parlando del corpo umano.

Carnuce, ritaglio di pelli, di cuojo, di cui si servono gli indoratori per far la colla, carniccio, limbelluccio, pellium præsegmen, orillon.

Carò, strumento, che usano i sarti per appianare le cuciture di un abito, quadrello, ferro da'sarti, soppressa, pressorium carreau.

Carobi, caruba, guainella, carobola, o caroba, frutto dell' albero carubo, siliqua dulcis. siliqua græca, ceratonia siliqua, caroube, o carouge.

Carögna, cadavere dell'animale fetente, carogna, cadaver, charogne. Carogna, per una bestia viva di trista razza, o inguidalescata, carogna, o rozza, vilis, o malus caballus, rosse, haridelle. Carogna, per metaf, a donna sucida , e sporca, massimamente di costumi , e di vita , carogna , *vi*lis, prostituta famina, stercus, sordes, cænum, carogne, vilaine, salope.

Carouss, carretta simile al carton, ma di minor lunghezza, e larghezza tirato comunemente da' buoi , carretta , carretto, carpentum, plaustrum, essedum, cisium, charrette, chariot.

Carossa, sorta di carro a Carnaireul, o carne, sorta quattro ruote ad uso di portar uomini, carrozza, cocchio, rheda, carrosse, équi-

Carossà, camerata di persone, che è portata nella stessa carrozza, carrozzata....un plein carrosse de personnes.

Carosse, colui, che guida la carrozza, carrozziere, cocchiere, auriga, cocher.

Carossin, contratto illecito, trabalzo, scrocchio, baratteria, versura, espèce d'usure, qui consiste à acheter quelque chose à un prix infiniment au dessous de sa valeur. Fè un carossin . . . . versuram facere.

Carossera, luogo, ove si ripone al coperto la carrozza, il cocchio, rimessa, receptaeulum rhedarum, rhedarium, remise de carrosse, hangar.

Carola, radice di color giallo, navone, carola, siser, napus, carotte jaune. Carota, per trovato non vero, carota, commentum, falsum commentum, fable, mensonge, bourde. Onde piante d' carôte, dare ad intendere altrui cose, che non sono vere, ficcare, cacciare carote, falsa pro veris obtrudere, en faire à croire.

Carota, corda di tabacco, tabacum tortile, o funium modo funali forma compactum, volumen tabuci, vel forma tabaci circumvoluta, tabac en

rouleau, manoque.

Carole, pianta carote, carotajo, commentor, mendax, mendaciloquus, emballeur, menteur, lanternier.

Carpa, sorta di pesce d'acqua dolce, scarpa, ballerus, bordelière.

od altri cibi messi nell' aceto per conservarli, pisces, olera etc. muria condita, poissons au bleu, marinés etc. Dicesi pure di chi sia svisceratissimo amante d'una persona, cotto, perdite amans, deperious, amoureux à la folie, ivre d'amour, coiffé d'amour pour quelqu'un.

Carpione, si dice del mettere aceto sul pesce fritto, o sopra altri cibi per conservarli, marinare, pisces muria condire ut serventur, aceto condire, carpionner le poisson, y faire une certaine sausse pour le garder, mariner, assaisonner le poisson de vinaigre; in senso metaf. render uno perdutamente amoroso, innamorarlo grandemente, vehementi amore aliquem inflammare, rendre amoureux à la folie, enivrer d'amour quelqu'un.

Carpionèra, vaso, in cui si ripongono, e si conservano i pesci marinati, detti da noi pëss carpiona, navicella da pesce, vasa muriatica, cym-

bium, poissonnière.

Carretà, carrettata, vehes, carretà de liam, vehes ster-

coris, charretée.

Carsà, strada battuta, e frequentata dai carri; carreggiata, pesta, via trita, via currulis, chemin de charroi. Surli, o esse fora d' carsa, ingannarsi, falli, decipi, errare, sortir du bon, du droit chemin.

Carsai, quell'apertura, che si fa nelle siepi per poter entrare nei campi, vigne ec., e si tien serrata con gli spi-Carpiona, dicesi dei pesci, ini, o con altro riparo; cal-

laja, valico, ostium, trouvée. Carta, composto di cenci lini macerati, ridotti in foglia sottilissima, carta, charta, papyrus, papier. Carta dl'abecè, del Gesu-maria, V. Abecedari. Carta suga, carta cha fond, quella carta, che per mancanza di colla non regge, ma inzuppa, e succhia l'inchiostro, onde si pone sulla scrittura fatta di fresco, acciocchè non si scorbi, carta sugante, charta bibula, papier brouillard, papier qui boit. Carta da vrera, carta da impannate, serpente, charta fenestralis, papier à chassis, champi. Carta sernaja, carta difettosa, fogli orlati, strappati, ragnati, o altrimenti difettosi, mezzetto, term. delle cartiere, stamperie. Carta d' strassa, carta straccia, charta emporetica, papier brouillard. Carta pista, carta macerata con acqua, e ridotta liquida, poi gettata nelle forme, e rassodata, carta pesta, charta macerata, papier mâché. Carta inperial, carta imperiale, charta hieratica . . . . . Carta real, carta reale, macrocolon, charta regia, grand papier. Carta pecora, carta pecorina, membrana, charta pergamena, parchemin. Carta geografica, carta geografica, tabula geographica, carte géographique. Carta protocol, carta protocollo, così detta, perchè in essa scrivevano i Notaj i loro atti in iscorcio per rescriverli poi più dissamente, e più ornatamente, protocolon.... Carta process, carta processo, y. dell'uso .... Carta da

gicugh, e più comunemente carte al plur. si dice un piccol quadrato di cartone sottilissimo, sul quale si veggono stampati e coloriti diversi punti, e figure, che diconsi pali, o semi, e l'aggregato di un certo numero di essi chiamasi mazzo per uso di giuocare a diversi giuochi, carta, o carte, alea, charta lusoria, folia lusoria, carte, un jeu de cartes. Carta marmorisà. sorta di carta tinta a onde col fiele di bue da una banda sola , carta amarezzata , charta undulata, papier marbré. Carta bolà, carta bollata, charta obsignata, papier timbré. Butè an carta, metter in carta, obbligarsi per iscrittura, chyrographo scripto fidem suam obligare, s'engager, coucher par écrit. De carta bianca, lasciar in arbitrio, optionem dare, donner la carte blanche. Mandè a carte quaranteut, dir altrui ingiurie, villanie, convicia in aliquem effundere . . . .

Cartagloria, o cartegloria, t. eccl. quelle tre cartelle che si pongono sull'Altare, cartagloria , v. dell'uso , tabella pugillaris, tabellæ . . . . .

Cartatoucia, carica intiera d'un'arma da fuoco avvolta in in un pezzo di carta, carica. eartoccino, certa mensura pulveris tormentarii, charge, cartouche. Per istoppaccio, igneæ fistulæ ingesta stupa, bourre.

Cartel, manifesto pubblico, cartello, libellus, affiche, placard, écriteau. Cartel, cartello grande, che serve per accennare al pubblico l'opera,

che va in iscena, e 'l giorno, e l'ora, in cui s'apre il teatro, cartellone . . . . placard. Cartel, quella polizza, che si pone uella facciata dei luogni da aflittare . . . . . est locanda, écriteau.

Cart la, nelle scuole dicesi la quarta parte d'un foglio di carta da scrivere, cartuccia, chartula, pagella, schedula, petit papier. Cartela, t. degli oriuolaj, nome che si da a quelle piastre per lo più di ottone, le quaii collegate insieme da quattro colonnini, o patestrini, formano ciò, che si chiama castello dell'oriuolo, nella cartella superiore sono segnate l'ore, cartella...

Cartilagin, cartilagine, car-

tilago, cartilage.

Cartimetre, quartiermastro, præfectus stationibus, quartiermaître, maréchal des logis.

Carton, carretta grande fatta a foggia d'una gran cassetta senza coperchio posta sopra due ruote, e tirata da' cavalli, carrettone, magnum cisium, fourgon.

Cartonà, o meglio cartonaà, carrettata, carrettonata, plenum plaustrum, charretée,

plein un chariot.

Cartone, colui, che con carrettone, e cavalli conduce da un luogo all'altro mercatanzie, balle, mobili ec., carrettiere, essedarius, vector, voulier.

Cartron, composto di cenci, o carte macerate, ridotto in foglio grosso, cartone, charta spissa, carton, papier mache.

Cas, asard, caso, avven-

tura, sorte, casus fortuitus, eventus fortuitus, cas. Per la maniera di considerare una cosa, fe cas, o fene gnun cas, dicesi parimente per una proposizione, un punto, od una questione da decidere, volgarmente, caso, casus, cas.

Casà, cognome di famiglia, e si prende anche per la stessa famiglia, stirpe, lignaggio, schiatta, casata, casato, domus, stirps, familia, genus.

race, maison.

Casaca, sorta d'abito, di cui ci serviamo come d' un mantello, e che ha ordinariamente le maniche molto larghe, casacca, tunica manicata, sagum, casaque. Voltè, o virè casaca, mutar opinione, sententiam mutare, tourner casaque. Voltè casaca, per rinegare, abjurare, tourner casaque.

Casacà, termine usato dagli ebrei per significare il diritto di abitare, ossia il diritto di insistenza, jus inhabitandi, in-

sistendi etc. . . .

Casachin, giubba da donna, sagulum, togula, casaquin.

Casalengh, agg. a pane, e vale pane fatto in casa per uso della famiglia, pane casalingo, panis domesticus, pain de maison. Fomna casalenga, boña per la cà... assidua, solers materfamilius, femme ménagère.

Casaliña, piccola tasca di cuojo, o simile, dove i cacciatori mettono la polvere da schioppo, ed i pallini, ed altre cose appartonenti alla cavenatoria, pochette.

Cascaireul, spezie d'uva.... Cascamort, dicesi di chi è soverchiamente innamorato: spasimato, in amorem effusus, extremement amoureux. Per cascante di vezzi, soverchiamente lezioso, mollitie diffinens, qui fait le mignard, le delicat, langoureux.

Casch, armadura della testa, elmo, caschetto, galea,

cassis, easque.

Casche, cascare, cadere, excidere, ruere, cadere, tomber. Casche le fior, shorire, perder il fiore, deflorescere, défleurir, perdre sa fleur. Casche la mana, o'l formag sui macaron, cascar il cacio sui maccheroni, opportune aliquid obvenire, arriver à propos, reussir. Casche dla fam, aver gran fame, fame laborare, mourir de faim. Casche d'seugn, aver grande voglia di dormire, dormiendi cupiditate flagrare, dormitare, tomber de sommeil. Casche del mal d' san Giovan, patir il male caduco, morbo sontico, epilepsia laborare, tomber du haut mal. V. Drochè, caschè.

Casela, luogo, compartimento, distribuzione, scanzia, foruli, loculi, tablette, loge, compartiment, etc.

Caserma, casa malandata, casa vile, casoccia, casa, cahute. Caserma, alloggio di soldati dentro i ripari d'una città per non esser d'aggravio agli abitanti, casula militaris, stativa, caserme, e caserne.

Caseta, dim. d' ca, casetta, Tom. I.

cica dell'arcobuso .... pera l'casuccia, domuncula, petite maison.

> Casia, o casie, casamento, casaggio, casa, ma per lo più grande, domus, maison.

> Casimir, spezie di pannina, che si fabbrica in Francia, ed in Inghilterra . . . . casimir. Diz. Um. termine del commercio.

> Casin, casa di delizie, casino, wdes advoluptates, cassine, guinguette, vide bouteille, maison de campagne, de plaisance. Casin, per càsa, dove si raduna la nobiltà, o bottega da caffè, casino, nobilium conventus, espèce de café, ou d'acadenije de jeu.

> Casot, piccola casa, casetta, casotto, stanza posticcia per lo più di legno, domuncula, lignea casula, tuguriolum, guerite, petite maison, taudis, canute.

> Cassa, strumento ordinariamente di rame per prendere acqua, ramajuolo da acqua, irulla, bassin à boire, cuillier à l'eau.

> Cassa, termine noto del giuoco della palla, del calcio, e simili, caccia, meta, chasse. Cassa, perseguitamento di fiere, caccia, venatio, chasse. Cassa, per preda fatta in cacciando, cacciagione, venatorum præda, chasse. De la cassa, dar la caccia, inseguire, in fugam convertere, poursuivre.

> Cassaciov, strumento di ferro, col quale percuotendolo si cacciano gli aguti in dentro, cacciatoja, ferreum instrumentum, cujus ope clavi interius

ingiguntur, repoussoir.

Cassador, caeciatore, vena-

Cassanous, stromento per rompere le noci, nucifrangibutum, casse-noisette. Per una sorta d'uccello, che è di due spezie, delle quali l'una apportuene ai merli, merula sa vatilis, e l'altra alla ghiandaja, pica glanduria alpina, vel garvulus alpinus....

Cassaröla, vaso di rame stagnato per uso di cucina, tegame, casserola, bastardella, parva sartago, ceneu paropsis, casserole, poète. Cassaröla d' tèra, vaso di terra piatto con orlo alto, tegame, testa, casserole de terre.

Cassaroulà, na cassaroulà piena d'fasēûi, una tegamata, plena sartago, plena testa, pleine une casserole.

Cassè, cacciare, mandar via, expellere, expulser, forcer de sortir, renvoyer. Cassè, per andar alla caccia, cacciare, venari, chasser. Casse un pugn, un sgiaf, dar un pugno, uno schiaffo, pugnis cædere, colaphum impingere, lâcher un coup de poing, Tâcher un sousset. Casse man, trar fuori, extrahere, arripere, tirer. Casse man a la spa, al cotel, dar di piglio, caeciar mano alla spada, al coltella, capulum, cultrum arripere, mettre la main à l'épée, tirer l'épèc, degainer le couleau. Casse, vale anche rompere; casse na nos, rompere, schiacciare, spezzare una noce, frangere, effringere nuem, casser les noix. Casse un stilet antla pansa a un, cacciar un pugnale nel seno ad

uno , pugionem infigere in alicujus sinum, aliquem pugione ferire, plonger un poignard dans le sein. Cassesse na cosa antla testa, cacciarsi in capo una cosa, darsela ad intendere, figurarsela, ostinarsi a crederla, animo obstinure, cogitatione fingere, se confirmare, se coiller de quelque chose. Cassesse antorn a un, porsi intorno ad uno per mal menarlo, impetum facere, irruere, involare in aliquem, se mettre autour de quelqu'un pour le maltraiter. Cassesse ant' un leugh, mettersi, porsi, ficcarsi con furia, e violenza, irruere, se faufiler s'enfoncer. Cassesse an mes a la gent, cacciarsi nella folla. turbœ se inferre, se mêler dans la foule.

Cassia, arnese di legno, cassa, area, capsa, capsula, caisse. Cassia, dicesi anche quell'arnese, in cui si rinchiudono i corpi de'morti, cassa, hara, cataletto, feretrum, loculus, cercueil, chasse, bière de mort. Cassia, per il foro dell'ago, cruno, cruna, acus foramen, chas, trou de l'aiguille. Cassia, per tamburo, tympanum, caisse, tambour. Cassia dla carossa, cassa, ossatura, structura rhedæ, bateau. Cassia, dicesi anche quell'arnese di legno, di figura quadrilatera, ove si conserva una quantità di sale, cassa, arca, saunière. Cassia, quella parte di legno, ove entra la canna dell'arcobuso, o cannone, o simile, cassa, scapus, fût, monture. Cassia d' l'organo, cassa, theca or-

gani, fût d'orque. Cassia, t. mercant. ogni luogo, ove si ritengono i denari, cassa, arca, caisse. Cassia, per astuccio, guaina d'un istrumento, cassa, theca, étui d'un instrument. Cassia, quella parte dell'anello, dov'è posta, e legata la gemma, castone, annuli pala, chaton d'une bague. Cassia, per coppa, o custodia, in cui si chiude tutto il meccanismo dell'oriuolo da tasca, cassa, theca, caisse. Cassia, frutto di un albero, che serve per medicamento solutivo, cassia, casia, casse. Cassie, in num. plur., specie d'intelajatura mobile, che serve a colpeggiare, o battere il ripieno attraverso alle aperture delle fila dell' ordito per far la tela, e il panno serrato; ella è composta di due pezzi verticali, detti staggi, e di due orizzontali, che tengono obbligato il pettine, detti uno il coperchio, e l'altro il travone, casse, rudicula textoria, scapus . . . . .

Cassie, quegli, che ha in custodia i denari, che tien la cassa, cassiere, arcarius, caissiere.

Cassieta, diminut. d' cassia, cassetta, capsula, arcula, lagette, petit cosset, cassette. Cassieta, o cassiot dle limosne, cassetta, ove si ritengono le limosine, eleemosynarum loculus in templis, tronc. Cassieta dla gabia, mangioira, cassetta, cavea alveotus pabulatorius, la mangeoire d'une cage. Cassieta, cassiot, o tiror, cassettino, capsa ductilis, tiroir d'une arcassia.

moire. Cassieta da scracè, cassetta da sputarvi dentro, arcula sputatoria, crachoir. Cassieta, o cassiot dla carossa, parte della carrozza, doye siede il cocchiere, detto anche seder, sedile, siège du cocher. Cassieta, e meglio cassiot, piccolo ripostiglio in un coffano, per metter a parte le cose più piccole, o più preziose, che voglionsi più facilmente ritrovare, cassetta, cassettino, scrigno, capsula, chetron.

Cassiga, casso, castro, caperi, capita, V. Casso,

Cassiña, possessione con casa, podere, villa, prædium rusticum, fundus, possession, ferme, terre, métairie. Per luogo, ove si mettono a ricovero le biade... grange.

Cassiña a man, a sciavensa, vale quando si danno ad
un mercenario, o bifoleo a
coltivare terre, e a fare tutti
i lavori dal padrone ordinati,
mediante certa quantità di grano, vino, e simili pel suo
vitto. Cassiña a masovè, vale
a metà, cioè quando uno lavora le terre d'un altro, e
con esso ne divide la metà
del frutto, podere a metà,
podere a mezzajuolo, fundus
colono partiario datus, terre
à fermier, à métayer.

Cassiña, travà d' cassiña, dicesi anche quel luogo, ove si ripongono i ficni, la paglia, le messi prima di batterle, e varie masserizie rusticali, come carri, aratri ec., tettoja, tabernaculum, auvent, hangard, remise, couvert, grange.

cassiot, o tiror, cassettino, Cassinota, dim. di cassina, capsa ductilis, tiroir d'une ar-

zo, villetta, villuccia, præ- I gno, colore castaneæ, cheveux diolum, petite ferme, petite métairie.

Cassion, accr. di cassia, cassone, cassa grande, magna area, caisson, grand colire. Cassion, per sorta di stromento da suonare, più ampio del tamburo, tamburaccio, cassone, tympanum, caisse.

Cassiot, V. Cassieta.

Cusso, cassiga, castro, voce di esclamazione, cappita, capperi, cacalocchio, cacasaugue, cacasego! papæ, babæ, hui! oh ciel! grand Dieu, nargue, ho, ho!

Cassola, mestola de' muratori per maneggiare la calcina, cazzuola, trulla, truelle.

Cassot, prigione oscura, o quella prigione, nella quale la Giastizia non concede che si favelli a' rei, che vi stanno, segreta, carcer secretus, cachot. Cassot, per pugno dato forte sottomano, cazzotto, pugnus, un bon soufflet.

Cassul, stromento da cucina di ferro stagnato, o di legno fatto a guisa di mezza palla vota con manico stretto, e sottile, che serve per cavare il brodo dalla pignata, per iscodellare, o per altri usi, mestola, romajolo, e romajuolo, rudicula, cochlear, litron, cuillier a pot, cuillieron.

Cassulèra, o scumbira, mestola fatta per uso di schiumare, cazza, e l'Aberti la chiama anche scumaruola, ligula, écumoire.

Castagn, di color delle castagne, dicesi spezialmente de canelli, castagnino, castachâtains. Color d' castagna veja, color di castagna vecchia . . . . bai-brun.

Castagna, albero, che fa le castagne, castagno, castanea, châtaignier. Castagna d' India, castagno d'India, albero, castanea Indica, marronier d'Inde.

Castagna, frutto, la cui sostanza è farinacea, e la scorza di color bruno rossiccio, o sia tanè; castagna, castanea, châtaigne. Castagna, è propriamente il frutto del castagno silvestre, che è più piccolo, ma più compatto, e men cipolloso; il frutto poi del castagno domestico si chiama marrone, castanea major, mairon, châtaigne. Castagna d'India, castagno d'India, è una spezie di castagno di bellissimo aspetto, che produce frutti simili alle castagne usuali, ma non buoni a mangiare a cagione della loro amarezza, cesculus hyppocastanum, marronier d'Inde. Pan d' castagne, pane fatto di farina di castagne, castagnaccio, panis ex castaneis, pain de châtaigne. Taje le castagne, castrare le castagne . . . remordre la châtaigne pour qu' elle ne pête pas au feu. Castagna broà, castagna cotta nell' acqua colla sua scorza, castagna cotta allesso, succiola, ballotta, castanea mollis, elixa, châtaigne bouillie. Castagna brusatà, castagna cotta arrosto, bruciata, castanea tosta, châtaignes, ou marrons rôtis.

Castagne, bosco di casta-

gne, castagneto, castanetum,

châtaigneraie.

Castagnè, venditor di castagne calde, se sono a lesso ( brou ) dicesi succiolajo, voce dell'uso; se di bruciate ( brusata ) dicesi bruciatajo, v. dell'uso, castanopola, chàtaigner.

Castagnè, verbo, trappolare ingannare con apparenza, o dimostrazione di bene, dolis capere, decipere, tromper,

duper, surprendre.

Castagnete, sorta di stromento fatto di due ossa, o di due pezzi di legno, che si mette tra le dita, con i quali si forma qualche suono misurato, battendo l'uno contro l'altro, nacchera, battigliuolo, crotalum, crumatum, eliquette. Castagnete, pezzo di carta ripiegata, e legata strettissima, nelle pieghe della quale sta rinchiusa polvere d'archibuso, salterello . . . . serpenteau.

Castei an aria, V. Aria. Castel, quantità di case circondate di mura, castello, castellum, oppidum, château, petit village, bourg. Castel, per fortezza, rocca, cittadella, castello, arx, forteresse. Castel, term. degli oriuolaj, la riunione delle due cartelle sui colonnini, che comprende tutto il meccanismo dell' oriuolo, castello dell' oriuolo, horologii machinamentum, cage. Castel, dicesi generalmente qualunque macchina composta di ritti, traverse, sproni congegnati insieme per diversi usi meccanici, castel-10, castellum....

Castie, castighe, castigare, castigare, corrigere, châtier.

Castigamat, gastigamatti, ferula, //agellum, fustis, fouet,

bâton. (Alberti)

Castlèt, mucchio di tre nocciuoli, o di altri simili frutti, con uno sopra, del quale si vagliono i fanciulli in far il giuoco chiamato le castelline, nucum alea, nucum turriculæ, la rangette.

Castour, castore, animal noto , castor : . . Pel d'castour

pili castorei, castor.

Castrà, privo de'membri genitali, menno, eviratus, châtré.

Castro, cassiga, V. Casso. Castron, castrato, V. Musich. Casupola, V. Caseta.

Catacomba, luogo sotterraneo, catacomba, cacus subterraneus, catacumba, catacombes.

Catafalch, catafalco, rogus, acervus cujuscumque rei, mausolée, catafalque. Per un palco , V. Palch.

Catalet, bara per portare i cadaveri, cataletto, feretrum,

sandapila, cercueil.

Catalogna, boldrone, lodix, couverture de laine, lodier. Se di lana finissima, coltre, lodix, castelogne, courtepointe.

Cataplan, un ciabattino,

sputum, crachat.

Catapusia, pianta di due ragioni, maggiore, e minore, la maggiore da molti si prende pel ricino; la minore, o latiri del Mattiolo è una spezie di titimalo, che purga violentemente per vomito, e per secesso, comunemente è detta anche esula, e titimalo minore, catapuzza, euphor-

214 bia lathyris, catapuce, épurge, gland de terre, gesse sauvage.

Catar, catarro, rheuma,

rhume.

Cataral, catarrale, malattia, rheuma, febris rheumatica, fièvre catarrale.

Catarata, addensamento del cristallino, che appanna la vista, o la toglie affatto, cateratta, oculi suffusio, catara-

cte, glaucome.

Catast, si dice il libro, in cui sono descritti minutamente tutti i poderi, campi, terre, e beni de' cittadini con i loro confini, ed in quali Comuni sieno stabiliti; catasto, census, tabula censualis, liber sanctionum, cadastre.

Catasta, catasta, rogus,

bûcher.

Catatesi, stromento chirurgico per estrarre l'urina; catetere, tenta scanalata, catheter, vel catheterus, cathèter.

Catè, conprè, comprare, emere, acheter. Cate a credit, comprar à credito, die cæca emere, acheter sans argent. Catè con i dnè sla man, comprar a contanti, die oculata emere, acheter argent comptant, argent sec. Cate fin 'l sol, comprar per sino il sole, magno cum labore, ac sumptibus omnia acquirere, comparare, acheter jusque le soleil, avoir toutes sortes de choses avec de la peine. Catè, vale anche apprendere, imparare, intendere, percipere, apprendre.

Catechism, catechismo, ca-

techismus, catéchisme.

Catedra, cattedra, cathedra, chaire.

Catedral, cattedrale, cathedralis, cathédrale. Cesa, o gesia, o capitoul catedral, ..... ecclesia cathedralis capitulum cathedrale, église, chapitre cathédral.

Caterle, o poterla, quell' umore, che cola dagli occhi, e si risecca intorno alle palpebre; caccole, cispa, gramia, lippitudo, chassie.

Catin, catino, pelvis, bassin. Catin da fè la barba, catino, bacino da far la barba,

pelvis, bassin à barbe.

Cativ, cattivo, malvagio, malus, mauvais, méchant. Cativ om, cativa man, cativ giëugh, cativa memoria ec. . . : homo improbus, infausta manus, sors labilis, et flusca memoria etc....

Cativeria, malvagità, im-

probitas, méchanceté.

Catlinète, carezze di femmina, e di bambini; moine, blanditiæ, mollia verba, illecebræ, palpationes, cajolerie, agacerie, mignardise.

Catorba, giuoco puerile, † mosca cieca; onde giughè a catorba, œream muscam lusitare, jouer au colin-maillard.

V. Gatörba.

Catram, catrame, resina, goudron.

Catramè, verbo, impegolare, picare, resina illinire, goudronner.

Caustic, caustico, causti-

cum, caustique.

Cautèri, cauterio, caute-

rium, cautère.

Cavagn, arnese da tenervi, e porvi entro robe, intessuto per lo più di vimini, canne, salci, vermene di castagna,

o simili con manico arcato, e posto nel mezzo; paniere, cista, calathus, canistrum, panier.

Cavagna, lo stesso che cavagn, ma più lunga, che

larga.

Cavagnè, artefice, che lavora, o vende panieri, ceste, cestini, cestoni, graticci, senotitoj, portapiatti, cantinette da trasporto, e simili lavori, i suoi stromenti sono il ferro a due punte, il coltello, la pialluzza, lo spaccherello, lo spacchino; esso adopra sprocchi, virgulti di castagno, vetrici, e vinchii; panierajo, cistarum faber, o institor, vannier.

Cavagnèt, arnese simile al cavagn, ma più piccolo, V. Cavagn. Cavagnèt del pan, piccola cesta, ove si pone il pane per la tavola; paniera, canestro, fiscella, cistula, panier. Cavagnèt, segno, nota apposta a qualche atto; ghirigoro.... paraphe, grille; onde fè 'l cavagnèt, metter il ghirigoro a qualche atto, .... parapher.

Cavagneta, e cavagnet, dim. di cavagna, cestello, cistula, cistella, cistellula, fiscella,

petit panier.

Cavajèr, chi cavalea, soldato a cavallo, cavaliere, equitans, eques, cavalier. Cavajèr, per gentiluomo, cavaliere, vir nobilis, patritius, cavalier, chevalier, seigneur. Cavajèr, dicesi anche colui, che è ornato d'alcuna dignità di cavalleria, eques, miles, chevalier. Cavajèr di ordin, o per antonomasia colar di ordin, ca-

valiere del supremo Ordine della SS. Annunziata, eques torquatus, chevalier de l'ordre, etc. Cavajèr gran Cros, cavaliere gran Croce della sagra Religione, ed Ordine militare de' Ss. Morizio, e Lazzaro, eques magnæ Crucis, chevalier des Ss. Maurice, ec.

Cavajèr d'industria, seroccatore, parasitus, écornilleur, éseroc. Cavajèr da bast, dicesi per ischerzo l'asino, asi-

nus, âne.

Cavajèra, moglie di cavaliere, per ischerno cavaleressa, equitis uxor, femme d'un chevalier.

Caval, animal noto, cavallo, eguus, cheval. Caval da carton, cavallo da carretta, equus plaustrarius, cheval de fourgon. Caval sbols, cavallo bolso, equus suspiriosus, anhelus, cheval poussif, qui a la pousse. Caval d'carossa, cavallo di carrozza, equus rhedarius, cheval de carrosse. Caval da sit, cavallo da sitto, equus meritorius, cheval de louage, mallier. Caval da sela, cavallo da sella, equus idoneus ephippio, cheval de selle. Caval da bast, cavallo da soma, equus dossuurius, caballus sarcinarius, somier. Caval da posta, cavallo da posta, veredus, cheval de postc. Caval antregh, cavallo intiero, stallene, emissarius, o. admissarius, cheval entier. Caval ca sopia, cavallo, che zoppica, equus claudicans, cheval qui boite. Caval ca va d' tröt, cavallo, che va di trotto, succussator, e succussarius, qui va le trot. Caval ca scu-

pussa, ca casca dnans, cavallo, che inciampa, equus cernuus, cespitans, qui est sujet a broncher. Caval onbrios, cavallo ombroso, equus meticulosus, cheval ombrageux. Caval ca tira d' causs, cavallo calcitroso, equus calcitrosus, o calcitro, onis, cheval qui rue. Caval del balansin, è quello, cue è in coppia al cavallo, che è sotto le stanghe del calesse, cavallo del bilancino. Caval, uno dei pezzi del ginoco degli scacchi, ed una delle figure de tarocchi, cavallo, cavaliere, eques, cavalier. Caval d'frisa, gran pezzo di legno lungo dieci, o dodici piedi foracchiato dall' una all'altra parte di più buchi, nei quali si mettono pinoli di ferro alle due estremità per difendere una breccia, o per difendere un battaglione dalla cavalleria, cavallo di frisa . . . cheval de frise. Ande sul caval d' san Fransesch, andar sul cavallo di s. Francesco, andar a piedi, pedibus iter facere, aller sur la haquenée des cordeliers. Caval facil a monté, ca porta ben , cavallo ambiante, cavallo che va di portante, chinea, asturco, cheval de médiocre taille, facile au montoir, qui va la haquence.

Cavala, cavalla, equa, cavalle, jument. Cavala giovo, cavalina, cavalla giovane, pul-

la , postiche.

Cavalant, colai, che con cavalli conduce da un luogo air altro le robe, condottiere, conduttore, cavaliaro, vector, mulio, muletier, voiturier. Cavalaris, colui, che esercita, e ammaestra i cavalli, cavallerizzo, equorum magister, cavalerisse. Per quello, che insegna altrui a cavalcare, cavallerizzo, equitandi magister, écuyer.

Cavalas, cavallaccio, caballus, malus equus, grand vitain cheval; agg. a giovane vale discolo, strenato, facimale, puer nequam, effrenis, stagitiosus, diablotin, petit dragon, lutin, semillant.

Cavalè, medich da cavai, veterinario, medicus equorum, veterinaire.

Caval' leger, cavaleggiere, soldato a cavallo armato alla leggiera, eques levis armatura, chevau léger.

Caval d'gonèla, cavallo pieno di vizi, eques vitiosissimus, le cheval de gonelle, qui avait toutes sortes de vices.

Cavalèt, ogni strumento da regger pesi, che sia fatto con qualche similitudine di cavallo; cavalletto, trespolo, cantherius, fultura, chevalet. Cavalet, quello strumento a guisa di compasso, del quale si servono i segatori di legno in lungo per tener sollevati i legni, e acconcii per poterli segare , piedica , chevalet , baudet. Cavalet, o crava, arnese di legno, su cui i pittori adattano le tele, o tavole per lavorare; leggio, fidium canteriolus, chevalet.

Cavaliña, sorta di giuoco fanciullesco, cavalluccio.... cheval fondu, jouer au cheval fondu; forse è il giuoco detto cavaliña, o califourchon.

Cavalia, o cavaria, stru-

mento villereccio fatto di due bastoni legati insieme da capi con gombina per uso di battere il grano, e le biade; coreggiato, pertica, baculi, tribulum, Ilean. Il bastone maggiore, che si tiene in mano, dicesi manfanile . . . . . le manche d'un fleau. La bacchetta, che batte, si dice vetta, o calocchia . . . verge de fleau. Il cuojo, che congiunge il manico con la vetta, dicesi gombina, lorum, courroie du sleau. Per quella bacchetta, che usano i materassaj, dicesi camato, rudicola, houssine.

Caud, caldo, calidus, chaud. Caud, e friant, in forza di avverbio, caldo caldo, subito subito, illico, statim, repente, extemplo, e vestigio, in ipso æstu, aussi-tôt, tout de suite.

Cauda, dè na cauda, arroventare, candefacere, faire rougir au feu. Dene na cauda, e na freida, darne una calda, ed una fredda, nunc spe, nunc timore aliquem afficere, en donner une bonne, et une mauvaise. Prima cauda, pan de la prima cauda....
panis prima cauda....

Caudaña . caldana , calor febrilis , chaleur comme de fièvre.

Caudèra, sorta di vaso di rame, caldaja, cacabus, ahenum, cortina, lebes, chaudière, chauderon. Caudèra da tensior a vaud, vagello, ahenum tinctorum, cuve du guède, cuve d'Inde.

Caudura, calore, caldina, ma dicesi propriamente della

stagione, o tempo, in cui fa caldo; onde dicesi per proverbio: A san Lorens gran caudura, a sant' Antoni gran freidura, l'un, e l'autr poch a dura, san Lorenzo la gran caldura, sant' Antonio la gran freddura, l'uno e l'altro poco dura; cioè il caldo, ed il freddo passano presto da quei giorni in poi. V. Diz. un. Alb.

Cavëi, capello, e nel numero del più capelli, e capegli, propriamente pelo del capo, capillus, crinis, cheveu. Cavëi riss, capelli crespi, crines peai, cheveux crépis. plissés, ridés, froncés. Cavei bianch, capelli canuti, capilli cani, cheveux blancs. Cavei ancutì, capelli arruffati, rabbuffati, crines impexi, capilli incompexi, cheveux houspillés, échevelés. Piesse per i cavëi, accapigliarsi, mutuo sibi crines vellere, involare in capillum, se tirer aux cheveux. Avei da fè sin dsor ai cavëi, aver che fare sin sopra i capelli, negotiis maximis distineri, avoir des affaires pardessus de la tête. Avei un per i cavëi, si dice, quando uno dipende da te in qualche cosa, che importa, ed ha un gran bisogno di te, tolta la metafora dalla presa, che è quella del tenere un pe'capelli, in manu tenere, habere, tenir quelqu'un par les cheveux. Tirè un per i cavei, indurre quasi per forza, e contro voglia, invitum, nolentem trahere, faire faire une chose à quelqu'un malgré lui. Drissesse i cavëi, aver grandissima paura, tolum tremere, et horrere, horrore perfundi, he-

Cavessa, quella fune, o cuojo, con cui si tien legato per lo capo il cavallo, o altra bestia simile per lo più alla mangiatoja; cavezza, capistrum, licol, chevêtre.

Cavess, matassa, mataxa,

écheveau, botte.

Cavesson, arnese, che si mette alla testa dei cavalli per maneggiarli; cavezzone, ca-

pistrum, cavesson.

Cavia, piccol legnetto a guisa di chiodo, cavicchia, cavicchio, cuneolus, cheville, pieu. Cavia, chiodo lungo, e grosso, clavus trabalis, cheville. Cavia, quella caviglia ritonda per le carrette de' cannoni, ed altri carri..... atteloire. Cavia, quell' osso, che arriva dal collo del piede al ginocchio; fusolo, fucile, cavigliare, stinco, berza, tibia, crus, l'os antérieur de la jambe. Cavia, baston corto piegato in arco per istringere, e serrar bene le funi, colle quali si legano le some, e cosa simile, randello, baculus, vectis, garrot, cheville. Cavia, legnetto congegnato nel manico del violino, o di altro stromento da corda per attaccarvi, e tendere le corde, bischero, verticillus, verticulus, cheville de violon.

Cavia, stromento di bosco per lo più armato di ferro alle due estremità, di cui si servono i giardinieri per far buchi in terra, foraterra, piuolo per piantare, cuneus, clavus ligneus, plantoir.

Cavièra, tutti i capegli del

capo, o quantità di capelli insieme, capellatura, capelliera, capillamentum, cæsaries, coma, chevelure, les cheveux de la tête. Cavièra, dicono pure le villanelle quel nastro, con cui ornano i capegli, trecciera... nœud de ruban, et autres ornemens qu'on met sur les tresses.

Cavii, cannello, o bastoncino bucato da una parte per tener al fianco uno dei ferri nei lavori di maglia, cavigliolo, acus in reticulari opere exceptorium, affiquet, tuvau. Cavii, è anche un paletto di legno da appiccarvi checchessia, caviglio, cavicchio, caviglia, paxillus, cheville.

Cavion, capo del tilo, bandolo, mataxæ caput, centaine.

Caviôt, dim. di cavii, cavigliolo, cuneolus, petite cheville, petite pieu. Cavii d' una scala a man, piuolo, paxillus, échelon d'une échelie de bois.

Cauna, o canoa, erba, da cui esce filo, canapa, cannabis, chanvre. La più fina dicesi garzuolo, cannabis, sorte de chanvre.

Cavoli fior, cavolo fiore, brassica pompejana, chou-sleur.

Cavrià, o cravià, cavalletto, cantherius, la composizione, ed aggregamento di più travi, e legni ordinati a triangolo per sostenere tetti pendenti da due parti, la maggiore delle travi, che è in tondo, e posa in piano, dicesi asticciuola, o tirante, o prima corda, (piem. banchiña) le due, ehe dai lati vengono ad unirsi nel mezzo, forman-

do angolo ottuso, si chiamano puntoni; la travetta corta di mezzo, che passando ira i puntoni piomba sopra l'asticciuola, dicesi monaco; li due legni corti, che puntano nel monaco, e nei puntoni, chiamansi razzi.

Cause, engionare, efficere, gignere, causer, apporter. Cause, de la causa, la colpa, accagionare, accusare, criminari, accuser, imputer.

Causs, percossa, che si dà col piede, calcio, calx, ictus calcis, coup de pied, se è calcio dato da un cavallo, dicesi in fr. ruade. Causs, per piede d'asta, lancia, archibuso, calcio, amentum, hampe, talon; calcio d'archibuso, propr. couche, crosse. Causs, per fusto dell'albero, truncus, tronc d'arbre. Causs, per il pedale dell' albero, caudex, la souche d'un arbre. Al causs, o a causs, prep., allato, vicino, juxta, prope, auprès, proche, à côté. Causs dla lenga, dicono i macellaj a quella porzione di carne, che nel taglio resta attaccata alla lingua, animellata....

Caussa, e caussèt, vestimento di gamba, calza, calzetta, tibiale, has. Caussa, dicesi quel pezzo di panno, che si lega alle gambe de' polli per riconoscerli; calza....ce, qu'on attache aux pieds d'un poulet pour le distinguer des autres.

Caussagna, argine, alzata, ciglione, terreno alzato sopra la fossa del campo, rialto di terra posticcia, agger, supereilium, chaussée, crête d'un

fossé. Caussagna, per fosso intorno ai campi per portar via le acque; tossatello, sulci aquarii, sillon, rigole.

Caussagna, in molti paesi s' intende una spezie di sentiere, o sia striscia di terreno, che si lascia senza coltura, ed a calpestio tra mezzo a due fondi, e si pratica comunemente nei tenimenti di vigne, lasciandosi detta striscia tra l'uno, e l'altro degli alteni di padroni diversi. La caussagna serve all'ingresso negli alteni laterali, e all' uscita da essi per la coltura loro, e per la traduzione de' frutti fuori del fondo sino all' introduzione nella via pubblica, o vicinale. Per intelligenza poi della parola caussagna, secondo che si usa in Piemonte, debbe sapersi, che siccome l'agricoltore per continuare l'ajuola, o porca (la preus) sino al preciso termine del fondo, gli bisoguerebbe, per fare il risvolto, innoltrarsi co' buoi, ed aratro nel fondo altrui, ovvero, nè anche volendo, potrebbe in niun modo continuare l'ajuola sino al termine del fondo, quando in testa di questo vi fosse o fosso, o siepe; perciò in tali circostanze a fine di non lasciare incolta la parte di terreno soggetta al risvolto, si fanno indi sulle teste del campo una, due, e anche tre ajuole con direzione trasversale a tutte le altre del campo, e con tal mezzo si ottiene la totale coltura, del medesimo sino al suo finimento . . . bord.

Caussamenta, ciò, che è

necessario pel provvedimento delle scarpe, la spesa delle scarpe, calcearium, chaus-

sage.

Causset, vestimento di gamba, calzetta, tibiale, bas.
Causset a la cagassa, o cajassa, dicesi di calzette, che
per non essere tirate su bene,
o legate, o affibbiate sono per
tutto increspate; calze a bracaloni, a cacajuola, a cianta
...... Avei i caussèt a la
cajassa, aver le calze a cacajuola, fluxa tibialia, avoir
les has sans être liés. Caussèt
drapè, calze feltrate, di feltro, tibialia coactilibus obvoluta, coacta, bas drapé.

Caussiña, pietra calcinata, e poi lievitata con acqua; calce, calcina, calx, chaux. Pera da caussiña, pietra di calcina viva, gleba calcis... Caussiña viva, calce viva, calx viva, calce spenta, calx extincta, chaux éteinte. Tanpa da bagnè la caussiña, fossa da spegnere la calcina, lacus, mortarium.... Caussiña, e sabia, calcina mescolata con arena, arenatum....

Caussinàs, pezzi di calcina stati in opera nelle muraglie; calcinaccio, rudus, platras, démolition, décombres.

Caussinè, colui, che fa cuocere la calcina, calcarius, chaufournier, se è proprietario del forno da calcina, si dice chaudier.

Caussinè 'l gran, dar la calcina al grano per seminarlo, triticum calce linire, chauler.

Caussinèra, sterco rassodato d'alcuni ugcelli, che cagiona

loro malattia; dicesi pure di molte altre infermità, che patiscono gli animali, procedenti da umori rassodati in alcuna parte, a guisa di calcinaccio, o di calcina disseccata, calcinaccio, tophus, crac, émeut d'oiseau durci. Caussinèra . o cossinera, o cossera, insetto di color castagno, di corporatura alquanto simile alle cavallette con quattro ale, sei piedi, e ventre coperto di finissima peluria; abita sotterra nei luoghi coltivati, e grassi, e danneggia gli orti, rodendo le tenere radici delle piante, e spezialmente delle zucche, onde dagli ortolani è detta zuccajuola, o grillotalpa, gryllotalpa, courtilière, taupegrillon.

Caussete, o causte, calzettajo, calzajuolo, fabbricatore di calze, berrette ec., tibialium sartor, caligarius, chaussetier, faiseur de bas.

Cea, o grà, graticchio per lo più di vimini tessuti in su masse, che serve per lo più a riporvi castagne per farle seccare al fumo; graticcio, crates, claic. Cea, per vapore, nebbia, nube oscura, v. pleb. V.

Ceca, ghiga, colpo d'un dito, che scocchi di sotto un altro; buffetto, talitrum, chiquenaude, croquignole.

Cecalendne, dicesi per ischerno al perrucchiere.

Cech, nome accorciato di Francesco, cecco.

Cechè, schiacciare, conterere, écraser.

Cedilia, virgoletta, che si mette sotto la lettera C nella lingua francese per farla pronunziare come un S, e all E nella lingua piemontese per farla pronunciare muta, o sia recisa, virgula subscripta, vel litera C, et E subscripta, cédille.

Cedobonis (voce latina) cessione ai creditori di tutti i beni; cedobonis, cessio, ces-

sion des biens.

Cedola, scrittura privata, che obbliga, cedola, syngrapha, cédule. Cedola d' sitassion, cedola di citazione, polizza, polizzino, polizza di citazione, monitorio, scheda, schedula, libellus, quo quis in jus vocatur, exploit d'assignation, de citation.

Ce-fa-ut, ce-sol-fa-ut, note di musica . . . . . cefautte .

cissolfaut.

Cegojè, confondere mescolando, tramischiare, tramestare, rivoltare, rovistare, invertere, intermiscere, brouiller, entremèler, confondre ensemble. Cęgoje, dimenare un vaso a fine di diguazzare ciò, che vi si contiene; diguazzare, agitare, remuer quelque chose de liquide. Cegoje, dicesi pure del muoversi, che fanno i liquori in quà, e in là ne' vasi scemi, quando sono mossi; guazzare , //uctuare , tremere , agitari, remuer, se troubler, s'émouvoir.

Cel, la parte del mondo, ch'è sopra gli elementi, cielo, ccetum, ciel. Cel, per Paradiso, paradisus, le ciel, le paradis, la gloire céléste. Cèl, si prende anche per clima, paese, cœlum, regio, l'elemento dell' aria, ather. l'air, le ciel. Se'l cèl casca a n' pia tuti sot, dicesi d'uomo, che teme quelle disgrazie, che non sopravverranno mai, si ccelum rueret, multæ caperentur alauda, si le ciel tombait, il y aurait bien des alonettes prises. Nen savèi s'un sia an cel, o'n tera, dicesi di chi è sopraffatto da vecmente passione, onde non sa quel che si faccia, non dare nè in cielo, nè in terra, incertum, dubiumque hærere, nescit quo se vertat, s'égarer, être troublé, ne savoir ce qu'on fait.

Cemì, e ciumì, dicesi di legne, che stando sul fuoco non possono abbruciare; dicesi pure delle cose nascoste, che non si veggono, e poi dopo qualche tempo si appalesano, e dicesi principalmente del fuoco, della peste, degli umori del corpo, e di alcuni vapori, covare, latere.

couver.

Cenbalo, strumento musicale di tasti colle corde di metallo, di figura simile ad un' arpa a giacere, ma col fondo di legno, gravicembalo, arpicordo, buon accordo, clavicymbalum , harpichordum . clavecin, ou clavessin.

Cengè, o singè, legare, vincire, obstringere, lier. Dicesi eziandio per percuotere; de d' cengià , dar basse , dar botte, verberare, frapper.

Cengia, o sengia, oppur singia, benda piatta e targa latta di cuojo, tessuta di spago, che serve a diversi usi, ciel, climat, pays. Cel, per e propriamente a tener fermi addosso alle bestie la sella, il bosto, la bardelia, e simili; con inia, cigna, straccale, cingula, cingulam, cinctus, post lena, sangle, avaloire. Cengra del peteral, striscia di cuo-po davanti al cavallo, pettorale, antilena, portrail de cineval.

Cengion, quelle grosse coreggie, che sostengono la gabbia della carrozza, sedie, e simili, cignone, magnum cingulum, soupente. Cengion, parte dell'arnese d'un cavallo da carrozza, contraccignone.... guindage.

Cenotațio, simiteri, cimiterio, canotaphium, cimetière. Si è adottato questo nome, da che furono terminati da Vittorio Amedeo III., Re di Sardegna, i due sepolcri comuni fuori della Città di

Torino l'anno 1778.

Centaura, erba amarissima, perciò anche detta fiele di terra, ed è di due maniere, maggiore, e minore: la maggiore nasce in luoghi sassosi, ed è simile all'ipericon; la minore ha le foglie simili alla noce reale, e sono lunghe, e verdi siccome le foglie dei cavoli; centaurea, centaurea, centauree.

Centin, moneta, che vale la centesima parte del franco, centesima pars, centime.

Centigrama, misura di peso, che val la centesima parte del gramma, centigramma, centigramme.

Centimetr, misura di lunghezza, che val la centesima parte del metro, centimetrum, centimètre. Centina, fatto in forma di centina, o col garbo della centina, centinato, in modum arcus curvatus, cintré, cambré, vouté, courbé en arc.

Cera, volto, sembianza, aria di volto, vultus, facies, mine, encolure, air. Bruta cera, dicesi per ischerno a persona deforme, cera da castraporcelli, babbuino, deformis, ad deformitatem insignis, magot. Cera da sgiaff, cera da pom chēuit, dicesi per ischerzo a persona di viso allegro, e giocondo, hilari, formoso, florenti vultu homo, un homme bien facé. Cera d'anpica, cello d'appiccato, furcifer, museau de pendard, homme de sac, et de corde. Cera da sumia, faccia da scimia, perfrictæ frontis, mine de singe. Che bela cera! che bel ceffo! quam præclara facies! quel beau museau! le boña, o cativa cera a un, accoglierlo allegramente, o mal volentieri, bruscamente, aliquem læto, o tristi vultu excipere, faire bon, ou mauvais accueil.

Cerce, ciò, che cinge, circonda qualsivoglia cosa, cerchio, circus, circulus, cercle, rond, cerceau. Cerce, quel legame piegato di legno, o di ferro, che tiene insieme le botti, i barili, le secchie, bigoncie, e simili, cerchio, circulus, cerceau, cercle. Cerce, per arnese arcato fatto di strisce di legno, che si tiene nella zaná (cuña) ai bambini per tener alzata la pezzuola, che non si affoghino, arcuccio, arcus... Cerce,

per quel cerchio di ferro, che circonda le ruote dei carri, carrozze, e simili, cerchio, circulus, bandage. Cerce d' fer del bout d'un rove!, d'una roda, o rodin, V. Lamon; cerchio di ferro del mozzo di una ruota, rotella, e rotellina, canthus modioli, frette, happe. Per quei piccoli cerchii di ferro , onde s'arma l'estremità superiore de'pali, perchè non si spacchino nell' affondargli, cerchio, circulus, frette. Cercc, per adunanza d'uomini discorrenti insieme, cerchio, circulus, consessus, cercle, assemblée.

Cercè, serrar con cerchii, cerchiare, circulis ligneis, aut ferreis perstringere, relier, fretter. Cercè un botal, cerchiare una botte, dolium circulis obstringere, cercler un tonneau, relier, mettre des cerceaux à un tonneau.

Cerea, sorta di saluto, e vale buon giorno a vostra signoria, vale, valete, bonjour.

Ceresa, albero, cirieggio,

cerasus, cerisier.

Ceresa, frutto, cirieggia, cerasum, cerise. Ve ne sono di varie sorta, e di diversi soprannomi, come visciola, marchiana, agriotta, amarina, e altre. Ceresa mareña, cirieggia amarena, amarasco, amarino, cerasus laurea, griote. Ceresa neira, cirieggia nera, cerasum nigrum, prunus avium. Le paröle son com le cerese. del tirarsi le cose dietro l'una l'altra, rem unam alteram sequi, tratto dall' avvilupparsi, che fanno insieme i gambi delle cirieggie.

Cerfojët, erba nota, cerfoglio, chærophyllum, cerfeuil.

Cerica, V. Tonsura.

Certificato, attestazione in iscritto, certificato, v. dell' uso, tessera, cautio, attestation, certification.

Certosa, dicesi di tutti i monasterii de' certosini, certosa, caenobium chartusiano-

rum, chartreuse.

Certosin, ordine di religiosi, o monaci istituito da san Brunone, certosino, chartu-

sianus, chartreux.

Cesa, congregazione de Fedeli, chiesa, ecclesia, église. Cesa, per Tempio dei Cristiani, chiesa, templum, ædes sacra, église. Mangeria 'l ben d' sët cese, in m. b. dicesi di qualsivoglia grandissimo scialacquatore, ganeo, et pro/ligator, dissipateur, gaspilleur, bout-tout-cuire, prodigue.

Cett, da noi per lo più si usa unito alla negativa nen, così diciamo nen cett, non fiatare, non dar fiato, nihil mutire, ne souffler pas le mot.

Chechè, parlar smozzicato, non liberamente, nè speditamente, cincischiare, balbettare, tartagliare, balbutire, lingua hæsitare, verba trutinare, balbutier, hésiter, bredouiller, bagayer.

Cheña, o cadeña da feu, quella catena, che si tiene ai cammini per attaccare sopra il fuoco pajuoli, calderotti, e simili, catena da fuoco, ca-

tena, cremaillère.

Chër, carro, cisium, currus, char, chariot. Chër mat, carro matto, plaustrum, sarraçum, haquet, chariot de

bagage. Butè'l chër dnans ai beu, metter il carro avanti a' buoi, prapostere agere, mettre la charrue devant les bœufs.

Cherdensa, armario, in cui si ripongono le cose commestibiti, credenza, armarium, area penuaria, abacus, buffet, office.

Cherdenson, troppo facile a credere, corribo, corrivo, bergolo, levis, inconsultus, credulus, léger, credule, volage.

Cherpà, agg. di colui, cui sian caduti gli intestini nello seroto, crepato, ruptus, enterocelicus, bernieux. Laver cherpà, labbra crepate, spaceate, labia dirupta, lèvre fendu, crevé, crevassé. Cerce cherpà, cerchio scoppiato, ruptus, diruptus, crevé, éclaté.

Cherpacheur, sterminato travaglio, crepacuore, maxima anxietas, angor, cordolium, crevecceur, tourment.

Cherpandu, o curtpendu, agg. ad una sorta di mela, malum curtipendulum, capendu, ou court pendu.

Cherpassà, che ha crepacci, pieno di fessure, screpolato, siesso, fissus, diffissus, rimosus, crevassé.

Cherpasse, in s. n. far pelo, crepolare, screpolare, fendersi, aprirsi, rimas agere, findi , fatiscere , seindi , hiulcari, diffindi, se crevasser, se gercer, se fendre.

Cherpassesse per trop travai, crepar di fatica, faticar soverchiamente, o con pena, labore dismimpi, crever de tra-

vail.

Cherpassura, fenditura, fes-

sura, crepatura, fesso, spaccalura, fissura, fissio, fente. crevasse, gereure. Se è una fessura piccola, dicesi screpolatura, hiatus; se poi è appena visibile, dicesi pelo, rima , lésarde.

Cherpe, crepare, spaccarsi, findi, rumpi, se crever; per morire, perire, crever. Cherpe d' ride, ridere smoderatamente, scoppiar dalle risa, risu disrumpi, crever de rire, rire à gorge déployée. Cherpe 'l cheur a un, scoppiar il cuore a uno di checchessia, mierore tabescere, crever le cœur. Cherpè d' sanità, per ischerzo, goder perfetta salute, optima frui valetudine, se porter très-bien.

Cherpesse, il cader interamente gli intestini nella borsa; sbonzolare, intestina in scrotum decidere, avoir une rupture, une descente de boyaux.

Cherpo, albero d'alto fusto, carpine, carpinus, charme.

Cherse, in s. n., crescere, crescere, adolescere, augeri, croître, monter, hausser; in s. att. aumentare, accrescere, augere, augmenter, agrandir. Cherse, per crescere in eta, adolescere, croître. Cherse, sempl., o cherse'l pressi, erescer il prezzo, rincarare, e si usa tanto in s. att., che in s. n. ingravescere, accendi, carius fieri, rencherir, enchérir, rendre une marchandise plus chère, in s. n. devenir plus cher.

Chersent, stromento rusticale, maggior della ronea, che serve per acconciare le

CH

spalliere; roncone, falx vinitoria, crossant. La ronca è anche uno stromento adunco, e tagliente con asta, e serve pure per tagliare boschi, sparas, serpe; ella è propriamente una falce in asta.

Chersent, levà, quasi chercent, duesi del lavito, o termento, fermentam, levain. Baté l' chersent, buté le levà . . . . fermentum parare, fermentum miscere. . . .

Cherson, spezie d'erba buona a ma igiare, che nasce per
le iosse aequose; nasturzio
acquatico, cerconcello, crescione, agretto, senecio, nasturtium aquaticum, cresson,
seneçon, ca damine. Avei già
mangià l'cherson, dicesi volg.
di chi non cresce più della
persona; aver fatto il groppo,
aver posto il tetto, justo incremento petitum esse, avoir
pris croissance.

Chersia, tumore, che viene ai ragazzi d'etro le orecchie; gavine, senici, glandularum gulæ tumor, tonsillæ, ordion.

Chesta, o cresta, carne rossa, che hauno sopra il capo i galli, le galline, e alcun altro uccello; cresta, crista, crête. Cresta d' gal, sorta di pianta, amaranto, fior velluto, amaranthus, amaranthe, crête de coq. Creste d' gal, sorta d'agarico, agaricus stabelli formis, espèce d'agaric.

Chēugni, e più ordinariamente chēūit, giuoco di fanciulli, in cui uno d'essi chiude gli occhi, o gli si fa chiudere, mentre gli altri si nascondono in varii ripostiglii, ov esso ad occhi aperti debbe

spalliere; roncoue, fal.v vi- cercarli per prenderli far capo nitoria, crossant. La ronca è a miscondere . . . . jouer à aucae uno stromento adunco.

Chēūgni, giuoco di fanciulli, che si fa in questo modo: uno si mette col capo in grembo ad un altro, che gli tura gli occhi, e gli altri si nascondono, e nascosi danno un cenno, con dire chēūit, e colui, che avea gli occhi serrati, si rizza, e va cercando di coloro, che son nascosti, e trovandone uno, basta per fiberarsi da tornare in grembo a colui, dove mette quello, che ha trovato, capo a niscondere... cligne-mussette.

Chēŭir, pelle d'animali concia, cuojo, corium, cuir.

Chēuit, cotto, coctus, cuit. Chēuit, per uomo ubbriaco, avvinazzato, chrius, temulentus, vino recoctus, ivre. Chēuit, per amante svisceratissimo di una persona, cotto, perdite amans, deperiens, éperdument amoureux, amoureux à la forie. Cheuit, per ingannato, deceptus, trompé. Cheuit, per addormentato, somno torpidus, endormi.

Chèuita, certa quantità di roba, che si cuoca in una sola volta, come di pane, di calcina, cotta, coctura, cuite. D' boña cheuita, dicesi dei legumi di facile cocitura, cottojo, coctilis, de honne cuisson. D' cativa cheuita, diconsi quei legumi, che per molto, che si tengano al fuoco, non s'inteneriscono mai, di cattiva cottura, o cuocitura, dispectis coctionis, de difficile cuisson.

scondono in varii ripostiglii, Chēūr, principale tra le viov esso ad occhi aperti debbe scere degli animali, cuore, cer, cour. Cheur, uno dei quattro semi delle carte da gioceare, cuore . . . cour, une des couleurs des cartes. Con mal al cheur, a malincorpo, di malavoglia, agre, invito, cahin-caha.

Chouse, cuocere, coquere, cuire, brûler, havir.

Chēūssa, coscia, coxa, cuisse. Chēūssa d' bēū, d' vitel, coscia di bue, di vitello, ec. . . . . trumeau. Chēūssa d' moton, coscia di castrato . . . gigot, éclanche, cuisse de mouton. Chēūssa d'salvagina, coscia di salvagine . . . cuissot.

Chēūvr, massa di covoni, bica, congeries manipulorum,

tas.

Chica, voce puerile, con cui i fanciulli intendono l'uva, o altri frutti, chicca, uva, crustulum, uva, raisin, bonbon, nanan, friandises.

Chichin, dentin, voce vezzeggiativa, e dell'uso favellandosi co'bambini, dentino, dens,

dent.

Chiël, chila, egli, ella, is, ea, id, lui, il, elle. Col là, col là, colui, ille, illa, illud, celui, celui-là.

Chiet, cheto, tacito, quieto, quietus, tacitus, tranquille, pasible. Chiet com Vēūli, vale chetissimo, senza fiatare, quietissimus, tucitus, très-paisible.

Chietè, acchetare, sedare, tranquillare, appaiser, adoucir, calmer. Chietesse, acchetarsi, quiescere, conquiescere, se tranquilliser.

Chilogram, misura di peso di mille grammi.... kilo-

gramme.

Chilolitr, misura di capacità di mille litri, ossia del metro cubico . . . kilolitre.

Chilometr, misura itineraria di mille metri . . . . kilometre.

China, sorta d'albero del Perù, che discaccia le febbri; china, cortex peruviana, quinquina.

Chinchingeri, pianta del genere delle aperitive, alicacabo, halicacabus, vel solanum vesicarium; detta alkekengi dagli speziali, baguenaude.

Chinè, piegar in basso, chinare, inclinare, inflectere, baisser, pencher. Chinesse, chinarsi, inclinari, se demittere, se baisser, se courber.

Chines, si dice quando due dadi hanno scoperto cinque, cinquine, numerus quinarius, quines.

Chinot, citrone, malum ci-trum, citron.

Chiostr, chiostro, claustrum,

peristylum, cloître.

Chiri, sorta di mantello di nuova invenzione con maniche, e mantellina, che ricopre le spalle, con bottoni, occidelli ec., e potrebbe chiamarsi ferrajolo a roclò, gabbano, pastrano, palandrano, tunica manicata, endromis, casaque, gaban.

Chirichichi, sorta d'interjezione . . . quiriquiqui.

Chiriclla, lunga serie, o fila, sirma, series . . . Na chiriella d'maj, longa series, vel ilias malorum, kyrielle, enfilade.

Chi-se-sia, pronome, chiunque, chicchessia, quitibet, quicumque, qui que ce soit. Chiston, o quiston, frate serwente, converso, torzone, v. bassa, frate laico, frater, qui aliis famulatur, conversus, frère lai, frère coupe-chou.

Chistone, quistone, ande à la questa, andar accattando limosine, mendicare, accattare, vivere, reggersi d'accatto, mendicare, mendicari, ostiatim victum queritare, queuser, mendier, trucher.

Chitara, stromento musicale, chitarra, cithara, guitare. Chitarin, piccola chitarra, parva cithara, petite guitare.

Chitè, verbo da quitter, abbandonare, lasciare, deporre, tralasciare, desistere, deserere, destituere, relinquere, deponere, desistere, omittere, abandonner, laisser, quitter, se désister, renoncer à . . . Chitè, per rappacificare, quetare, porre in calma, racchettare, sedare, pacure, compescere, calmer, tranquilliser, pacifier, concilier, appaiser, adoucir.

Chivre, rame bianco, ferretto di Spagna, alchimia, ws album, cuivre blanc, calciné.

Ciubot, tugurio, casuccia, sugurium, casa, cabute, chaumière. Ciabot, per piccolo podere, in cui siavi l'abitazione del coltivatore, poderetto, poderuzzo, praediolum, petite terre, petite ferme.

Ciabota, capanna, casa,

cabane, hatte.

Ciabotè, dicesi sulle fini di Torino un fittajuolo di tuguri, che attende ordinariamente alla campagna.

Ciabra, seherno, con ro-

I battimenti di mani, ed altro, che si fa dietro a uno per derisione, o per dargli la burla , fischiata , risata , ludibrium, irrisio, derisus, huée, cri de dérision. Ciabra, romor grande con padelle, ed altri arnesi, che si fa di notte in certi luogni all'uscio di chi è passato a seconde nozze, chiasso, fischiata, joeus, elamor, strepitus, chariyari. Nelle antiche Costituzioni Sinodali del Piemonte havvi il titolo de zabra non facienda, e negli autori de'tempi di mezzo è frequente il vocabolo latino charivarium, nella stessa significazione, charivari. Ciabra, chiamasi anche popolarmente la capra, capra, chévre, bique. Ciabre, in num. plur, si chiamano per ischerzo in Chieri quelle sciammannate zitelle, che svelgono le erbe cattive nei campi seminati a guado; colgono le foglie d'esso guado quando sono giunte alla loro maturità, e fanno intorno ad esso altri simili lavori, così dette forse dalla somiglianza nel cogliere il guado al pascersi d'erbe . che fanno le capre, e si deridono pur anche colla voce brout. da brouter fran., che appunto significa pascolarsi d' erbe.

Ciabrissa, chiasso, chiuceurlaja, chiassata, schiamazzo, baccano, frastuono, cicalio, strepitus, tumultus, murmur, bruit confus, clabauderie, vacarme, charivari, fabbat, tapage.

Ciach, parola di niun significato, ma solo imita il suono, che fan le uova, o altre simili cose, allorchè si schiacciano, o si rompono, chiacche . . . .

Ciaciarada, cicalata, chiacchierata, inepta, immoderata locutio, babil, caquet. Ciaciarada, per conversazione di più persone per solazzo, ritrovo, conventus, catus, congressus, assemblée, compagnie, société.

Ciaciare, avviluppare parole senza conclusione, chiacchierare, blaterare, inepte loqui, futari, babiller, jaser,

caqueter.

Ciaciaron, chiacchierone, cicalone, anfanatore, blatero, rabula, vaniloguus, verbosus, loquax, babillard, hableur, diseur de riens.

Ciacot, contrasto di parole, rissa, mischia, sciatta, riotta, contesa, quistione, rixa, lis, controversia, contentio, jurgium, démêlé, querelle, débat.

Ciacotè, contendere, altercare, tenzonare, bisticciarsi, rissare, piatire, taccolare, contendere, rixari, conviciis jurgari, disceptare, contester, disputer, ergoter, se picoter, contredire. Ciacotesse, bezzicarsi, bisticciarsi, conviciis invicem jurgari, se picoter.

Ciadel, v. pleb. sesto, ordine, modus, ordo, mensura, ordre, règle, justesse.

Ciadeūvra, opera, lavorio, o produzione d'ingegno, che debbono fare alla presenza dei maestri in quell'arte (detti Sindich) tutti coloro, i quadi aspirano alla qualità di maestri per forma d'esame, e poter così esercitare pubbli-

camente tal acte, capo d'opera, saggio, specimen, experimentum, examen, periculum, chef-d'œuvre. Ciadewra, fig. un lavoro perfetto nel suo genere, capo d'opera.... chef-d'œuvre, ovrage parfait.

Ciadle, assestare, dar sesto, modum imponere, ajuster, arranger, mettre ordre

à quelque chose.

Ciafaud, tavolato, sul quale si giustiziano i rei, o qualunque altro palco, tabulatum, échafaud.

Ciafèla, v. pop. guancia, gena, joue. Ciafèla, per ciaflu, V.

Ciaflu, ceffuto, bucculentus, joufflu, qui a de gros-

ses joues.

Ciafri, v. pleb. faccende, negozii, occupazioni, intrighi, negotia, occupationes, studia, affaires, occupations. Ciafri, per mescuglio, confusione, guazzabuglio, congeries, permixtio, confusio, tricæ, impedimenta, mélange, tripotage, ripope, confusion.

Ciairèt, certo vino molto chiaro, e assai buono, claretto, vinum rubellum, clairet.

Ciair e nët, spiattellatamente; Parlè ciair e nët, dir la cosa com' ella sta, parlare liberamente, spiattellatamente, spiattellare, libere loqui, aperte edisserere, dire ouvertement la chose comme elle est, dire librement, à découvert, franchement.

Cialota, term. di cucina, per significare un certo manicaretto, intritura, vel liquamen ex cæpis ascalonitis confectum, sausse aux échalotes.

dare, chodere, vocare, petere, postulare, poscere, appeler, demander. Ciame perdon, chieder pardono, veniam petere, demander pardon, grace. Ciame an tribunal, chiamar in giudizio, diem dicere, eiter. Ciamè na fia, chieder in matrimonio una zitella . . . . . poursuivre une fille en mariage. Ciame la carità, chieder limosina per sostentarsi, mendicare, stipem rogare, mendicare assem, mendier, trucher. Ciame le bote, darsi per vinto, confessarsi vinto, cedere, arrendersi, se victum futeri, cedere, victas dare manus, se rendie, savoner vainca.

Ciamur, infermità del cavallo, la quale avviene quando egli è stato nel capo assai raffreddato, perciò discende per le nari un flusso a modo d'acqua continuamente, cimurro, cimona, gourme.

Cianbela , V. Gianbela.

Cianberlan , oraciale della camera del Re, ciambellano, cosmeta, chambellan, gentilhomme de la chambre. Gran cianberlan, il primo officiale della camera del Re, gran ciambellano, magnus cosmeta regius, magnus cubiculorum magister, magnus præpositus cubiculo, grand chambellan.

Cianberluch, sorta di veste usata per lo più da' Turchi, e da' Greci, la quale è lunga, e larga colle maniche strette, e invece di bavero ha un cappuccio così largo, che pao coprire la testa ancias quando vi è il turbante, zamberlue-

Ciame, chiamare, doman- | co, pallium, espèce de gaban, manteau.

Cianbiron, sorta di calzare in aso in certe alpi . . . . .

Cianbraña ( ornamento di legno, o di pietra, che fregia i lati delle porte, delle, finestre, e dei cammini) intelajatura, ornamento delle porte, delle finestre, dei cammini , antepagmentum , chambranle.

Cianbrea, certo numero di soldati, che convivono insieme, contubernium, chambrée. Fè cianbrea, modo di dire, che vale mangiare insieme, far tarsica, far la carità insieme, convivere, simul discumbere, manger ensemble, manger en compagnie.

Ciance, verbo V. Ciaramie. Ciancet, cianceta, V. Cia-

ramel, ciurumela.

Ciancher, certa infezione, che viene altrui sulla verga taruolo, caries, chancre vérolique.

Ciancia , V. Babia.

Cianpanèle, voce, che si usa accompagnata col verbo dare; dè an cianpanèle, dè an sara, fare delle minchionerie, incorrere in debolezze, in falli, in errori, non corrispondere all'espettativa dare in cenci, o in ceci, o in budella, scopum sibi propositum non attingere, ne venir pas au bout de son entreprise. Per adirarsi, saltar in collera, irasci, indignari, se mettre en colère, se fàcher, se corroucer.

Cianpaire, metter in fuga, spinger fuori, seacciare, iii4 fugam conjicere, fugare, ejioere, depellere, expellere, chasser, débusquer, bannir.

Cianporgna, dicesi a donna vile, sfacciata, scempia, sudicia, sciatta; e ciò per disprezzo, pedina, baderla, berghinella, civetta, mulier impudens, famella inelegans, vilis, foda, deses, plebeja, muliercula, coquette, éfrontée, grisette, begueule, gaupe, sotte, femme du commun, femmelette, salope.

Cianter, colui, che si castra per conservar una voce simile a quella dei ragazzi, e delle donne; castrato, spado, capus, castrat, châtré. Per colui, che è destinato a cantare alla Chiesa pel divino servizio, cantore, psaltrius, chan-

Ciap., ciaparia, ciapamenta, tutti i vasi di creta per mettervi dentro vivande, stoviglie, fictilia, vasa coquinaria, poterie, la vaisselle de terre d'une cuisine. Ciap, rottami di vasi di terra, coccio, testa, tessons, têt. I ciap smio a le ole, prov. chi di gallina nasce, convien che razzoli, si dice di chi non traligna dai suoi progenitori, la scheggia ritrae dal ceppo, naturæ sequitur semina quisque sua, fortes creantur fortibus, bons chiens chassent de race. Ronpe i ciap, in m. b., e ronpe le scatole, importunare, seccare, annojare, tadio afficere, molestum esse, satietalem movere, ennuyer, importuner, inquiéter.

Ciapa, parte di checchessia, porzione, pars, particuCiapa, pezzo di suola, che s'appicca alle scarpe rotte, taccone, soleæ resegmen, bouts. Ciape d' brigne, paugue secche, susine secche, pruna arida, prunes sèches. Ciape del cul, natiche, chiappe, nates, clunis, fesses. Ciapa, per quarta parte di checchessia, quartiere, quadrans, quarta pars, quart, quartier.

Ciapa-ciapa, dicesi per ischerno lo sgherro, lictor, ar-

cher, shire.

Ciapa dsà, ciapa dlà, ciarpone, imbroglione, affannone, impigliatore, faccendone, ardelio, trico, brouillon, intrigant, tracassier.

Ciapa-galiñe, trafurello, ladronceilo, furfantello, baroncello, furunculus, petit lar-

ron, filou, fripon.

Ciapamenta , ciaparia , V.

Ciap.

Ciapè, verbo, pigliare, prendere, cogliere, capere, sumere, prendre. Ciapè un, per arrestare, comprehendere, deprehendere, arrêter, saisir. Ciapè un, per ingannare, capere, decipere, dolis circumvenire, tromper, attraper. Ciapė, per pigliare improvvisamente, e con inganno alcuno, acchiappare, carpire, intercipere, arripere, agripper, attraper. Ciapè un a core, raggiugnere, assequi, rattraper-Ciapè un per'l codin, acciuffare, capillis arripere, prendre par les cheveux. Ciape un sul fait, an flagranti, cogliere uno in delitto, alicujus flagitium comprehendere, prendre sur le fait, surprenta, portio, partie, portion, dre. Ciapè 'l rat, imbriacarsi,

inchriari, s'envrer. Ciapé d' due, esigere, ricevere denari.... Ciapesse per i cavéi, accapigliarsi, mutuo sibi crines vellere, se tirer par les chevens.

Ciapè, olè, tupinè, nom. stovigliajo, vasellajo, vasajo, figulus, vascularius, potier de terre.

Ciapela, rottame, rimasuglio, rudus, cris, morceau, décombres.

Ciapeta, pezzuolo di suola, che s'appicca alle scarpe rotte, taccone, soleæ resegmen, bouts. Ciapete, V. Trapete.

Ciapin, o fer da caval, ceppi, solea ferrea, fer de cheval. Ciapin, ceppi di ferro, che si mettono ai piedi per poter camminare sul ghiaccio . . . . épéron de glace. Ciapin, o patin, sorta di pianella per isdrucciolare sul ghiaccio, pattino . . . patin. Ciapin, cibo di farina intrisa con uova, zucchero, e burro, così detto, perchè fatto a simiglianza del ferro da cavallo, ciambella, confortino, crustulum, spira, gimbette, craqualin, croquet. Ciapin, dicesi anche il demonio, diabolus, le diable.

Ciapinabo, pianta, le cui radici sono grosse, tuberculose, e buone a mangiare; e volgarmente chiamasi tartufo di canna, tartufo bianco, elianto tuberoso, turnefoniano, crisantemo, elenio, corona solis, heliantus, aster peruanus tuberosa radice, topinambour.

Ciapola, c più propriamente al plur. ciapola, baje, inezie, chiappole, nuge, triore,

vétilles.

Ciapon, o meson, certa quantità di filo avvolto sull' aspo, o sul guindolo, matassa, mataxa, écheveau.

Ciapostrè, confondere, perturbare, disordinare, trambustare, tramestare, conciar male, pervertere, perturbare, brouiller, bouleverser, mettre teut en désordre, en dessus dessous, sans dessus dessous. Ciapostrè, per cucinare varie cose insieme, ed ordinariamente male, dapes simulvarias inepte permiscere, brouiller, barbouiller. Ciapostrè, per ciavatinè, V.

Ciapostro, dicesi d'un uomo inetto, imbroglione; questo termine è sinonimo di ciapostre, ineptus, perturbator, brouillon.

Ciapulè, tagliare minutamente, tritare, tagliuzzare, terere, conterere, comminuere, minutim cadere, hacher, charcuter, charpenter, broyer, froisser, écacher, briser. Ciapulè, per tagliare alla grossolana, stagliare, crassius incidere, taillader. Ciapulè, per ficear carote, dur ad intendere, os alicui sublinere, en faire aceroire. Ciapulè, per parlar male, mormorare d'altrui, de fama alicujus detrahere, alicujus famam lacerare, maledico dente aliquem carpere, murmurer contre quelqu'un, médire.

Ciapulè, dicesi dei ferri mal taglienti, trinciare, tagliuzzare, cincischiare, tagliar male, e disegualmente, lancinare, hacher, déchiqueter, decouper, égratigner.

Ciapuloira, legname piano,

su cui si tritano, e minuzzano le vivande, tagfiere, quadra, tranchoir, tadloir, hachoir.

Ciapalor, strumento di ferro tagliente, e curvo con due manici di legno, con cui sa tritano le vivande sul tagliere, mezzaluna, v. dell' uso, .... conteau à bacher.

Ciaputè, tagliare alla grossolana, stagliare, crassius ineidere, taillader.

Ciarafi , V. Banastre.

Ciarantà, ciarteria, tattamella, vaniloquentia, immoderata locutio, garrulitas, babil, caquetterie, causerie, jascrie.

Ciaramèl, cicalone, chiacchierone, anfanatore, berlinghiere, blatero, rabula vanitoquus, verbosus, loquax, babillard, diseur de riens.

Ciaramlè, tattamellare, ciaramellare, berlingare, chiacchierare, effutire, blaterare, garrire, inuniter verba effutire, caquetter, jaser, babiller, causer.

Ciaramlon, accr. di Cia-

Ciaramolst, o moleta, avrotino, acuens, qui acuit, gagne-petit, emouleur, remouleur.

Ciardossa . . . . Carlina a caulis.

Ciarlatan, cerrettano, cantambanco, ciurmadore, circulator, charlatan, bateleur. Ciarlatan, si dice anche di un medico; d'un cerusico, che si millanta di guarire ogni sorta d'infermità, ciarlatano ... charlatan; dicesi pure di colai, che procura di lusingare con belle parole, e speciose promesse, ciurmadore, frappatore, bindoto, aggiratore, carotajo, deceptor, blatero, fraudator, charlatan.

Ciarlatanada, ciurmeria, barcra, baratteria, ciárlataneria, verborum prastigia, fraus, dotus, charlatanade.

Ciass, suono di campana a doppio per chi è morto; segno dei transito . . . glas.

Ciamil, V. Giassil.

Ciaton, v. pop., dicesi di persona rigoghosa, ed atticciata; schiattona... grosse gagui.

Ciav, chiave, clavis, clef. Ciav forà, è quella che riceve in se l'ago deila toppa; chiave femmina, chiave trapanata term. de' magnani . . . Ciav, dicesi dagli architetti una lunga, e grossa verga di ferro, la quale si mette da una muraglia all'altra per tenerle collegate insieme, e render saldi, e fermi i loro recinti, e specialmente le fiancate delle volte; si congegnano. fortemente queste verghe con alcuni pezzi di simigliante fer-10 chiamati paletti (bolson), che si fanno passare per un occhio posto alle loro testate; catena, catena, tirant. Ciav, si chiama quella figura musicale, che denota la varietà de' tuoni; chiave di baritono, di soprano ec. . . . . . Ciav, qualunque strumento per lo più di ferro ad uso d'invitare, e svitare, e qualunque pezzo pur di ferro, o d'altro metallo, che s' adopri per tener saldo checchessia nel suo luogo; chiave, clavis, elekCi

Ciav faussa, chiave falsa, clavis adulterina , clef fausse. Ciar comuna . chiave comune, clavis communis, passe-partout. Ciav, strumento, che serve per accordare atcuni strumenti musicali da corda; chiave, clavis, accordoir. Ciav, e ciaveta, certo pezzetto di metallo negli strumenti musicali da fiato; chiave, chiavetta, clavis, clavicula, languette. Ciav, per contracifera, onde si spiega, ed intende la cifera; chiave, clavis ad aperiendas notas furtivas, elef, contre-chifre.

Ciavandè, quegli, che ha in custodia le chiavi, chiavajo, chiavaro, clavium custos, celui, qui a soin des cleis, celui, à qui on donne à gar-

der les cleis.

Ciavard, malattia, che viene nella giuntura sopra l'unghia del cavallo, giarda, giardone, spinella, callosi tumores in extremo equi poplite,

jardons.

Cuvatin, colui, che acconcia scarpe rotte, ciabattiere, ciabattino, in Roma chiamasi scarpellino, cerdo, sutor, vateramentarius, savetier. Ciavatin, fig. ogni cattivo artefice, ciabattino... maçon, bosillenr.

Ciavatinè, lavorar male, alla grossa, senza diligenza, strapazzare il mestiere, acciabbattare, acciarpare, negligenter, incuriose facere, rudi minerva aliquid conficere, bousiller, sayeter, négligenter, maçouner, faire grossièrement.

Ciavè, voce nell'antico innocente, e che l'oscenità ha mandato in disuso, derivando

da chiave significa chiudere, serrare a chiave, o con chiavistello, chiavare, occludere, chaudere, fermer avec la clef, sous clef, avec le cadenas.

Ciaveta, dim. di ciav, piccola chiave, chiavetta, e dicesi generalmente in tutti i suoi significati, clavicula, pelite clef, clavette. Ciavetu, pezzo di ferro, che si conficca in altro, che è già conficcato in un terzo, e che serve per tenerlo fisso. Ciaveta, quello strumento di metallo, che aggirandosi tura, o apre il cannello della botte, zipolo, vertibulum, broche de la cannelle d'un tonneau. Ciaveta, stromento, che serve per accordare alcuni strumenti musicali da corda, chiave, o chiavetta, clavis, accordoir. Ciaveta, un pezzetto di metallo, il quale alzandolo , e abbassandolo apre , o tura i fori degli strumenti musicali da fiato, come della chiarina, del flauto, detto anche lengheta, chiave, clavis, languette.

Ciavin, dim. di ciav, chiavetta, clavicula, petite clei,

clavette.

Ciaudron, nomo, o donna, che balla sgarbatamente; agg. a donna sciammannata, berghinella, muliercula, fem-

melette, caillette.

Ciaudrone, in m. b. ballare senz' ordine, o regola, salterellare, ballonzonare, saltitare, danser plusieurs personnes ensemble, sans règle, sans mesure. Ciaudrone, per donzellarsi, spazzarsi, otiari, oscitari, fameanter, s'ébattre.

strumento, strimpellare, inconcinniter pulsare, jouer mal de quelque instrument.

Ciavurin, artefice di ferro di lavori minuti, e di piccoli ingegni, come chiavi, toppe e simili, magnano, chiavaro, toppalachiave, artifex claustravius, clavium faber, serrurier

Cibaria , V. Bafra.

Cibera, cincerla, cioia, cifota, posca, in m. b. vino cattivo, cercone, cappa, chasse, cousin. Per acquerello, vinello, che dicesi anche posca, aqueta, vinet, loru, lorea, piquette.

Cicana, rusa, rogna, cavillazione, cavillatio, chicane. Prendesi pur anche per lo stesso cavillatore, vitiligator, sycophanta, chiffonier, chi-

cancur.

Cicanè, ratlè, questionare con vani pretesti, inventar false ragioni, cavillare, sofisticare, cavillari, dolo uti, chicaner.

Cicat, piccolo bicchiere, bicohierino, parvus cyathus,

petit verre.

Cich, canto del tordo.

Cich, ciach, parola di niun significato, ma solo imita il suono, che fa il mozzone della frusta (fioch del fouet) scossa a un certo modo per farsi sentir dai cavalli, o per giuoco, come fanno i ragazzi, lo scoppio, che fanno i salterelli (petarel) e generalmente ogni suono, che si fa col percuotere altrui con ispessi colpi di mano, o altro, chicche, chiacche, dicesi pur anche della voce, che esce dal tizzon ver-

Ciavrine, sonar male uno de, o tarlato (camola) quando brucia, donde il verbo chioccare, che vale percuotere con ispessi colpi di mano, verberare, battre, frapper.

Ciche, acciaccare, ammaccare, contundere, conterere,

écraser, écacher.

Cicia, v. usata per ischerzo, grassezza, pinguedo, graisse, en bon point. Cicia, in m. b. per carne da mangiare, car-

ne, caro, viande.

Cicin, chiamasi da' fanciulli la carne, caro, viande. Cicin, dicesi per vezzo ad un fanciullo, o simili; cecino, scitulus, pulchellus, petit poupon. Cicin buii, lezioso, delicato, cacheroso, molliculus, mignon. Cicin buii, dicesi pur anche per pauroso, meticulosus, peureux.

Cicinè, tirar con lusinghe, ingannar lusingando, allettar con false parole, zimbellare, pellicere, attirer par de belles

paroles.

Cicolata, certa pasta, di cui si fa bevanda : ella è composta di diversi ingredienti; il corpo principale della quale è la mandorla caccao, così detta dall'albero che la produce; si, prepara in diverse maniere, ma per lo più in acqua calda con zuccaro per uso di bevanda; cioccolato, cioccolatta, chocolata, chocolat.

Cicolate, quegli che fa, o vende cioccolato; cioccolatajo v. dell' uso, qui parat, venditque chocolatam, chocolatier.

Cicolatèra, vaso per fare il cioccolato; cioccolattiera, v. dell' uso . . . chocolatière.

Cicuta, erba velenosa, molto simile al prezzemolo; cicuta, conium maculatum, cicuta, cigüe. Dicesi anche dai contadini piem. Sua.

Cifota , V. Cibera.

Cifoula, sisola... res nihili, nugæ, babioles, ba-

gatelles.

Cimasa, voce usata dagli artefici, ed è un membro della cornice intagliata, detto cimazio, o uovolo, cymatium, tailloir, cimaise, ove, docine. Cimasa dl' architrav, cimazio dell' architrave.

listel, on réglet de l'architrave.

Cimena, uomo dappoco, homo ineptus, meticulosus,

peureux.

Cimes, insetto di pessimo odore; cimice, cimex, pu-

Cimsė, cosa, o luogo, che genera gran quantità di cimici; semenzajo di cimici, cimiciajo v. dell'uso ital....

Cimsèra, sturiot, stuoja per le cimici, storea ad capiendas cimices, natte, punaisière.

Cimson, accr. di cimes, cimiccione, magnus cimex,

grosse punaise.

Cimoss, cimossa, orlo del panno, estremità dei lati della tela; cocca, lembo, orliccio, cintolo, vivagno, limbus, ora, lisière.

Cinabro, bellissimo color rosso chiaro, il quale si fa a forza di fuoco con zolfo, ed argento vivo; cinabro, cinnabaris, cinnabre, vermillon, nzifur.

Cincer, cincimoura, spezie d'uccello; altri intende sotto questo nome le varie spezie

di fringuelli, fringilla, pinsons. Altri quegli uccelli, che da alcuni si dicono in italiano cingallegra, parus, colli aggiunta di cæruleus, o d'altro colore in latino, e mésanges in fr.

Cincerta, V. Cibera.

Cinfrognè, far male una cosa, farla con trascuratezza; cinfrognesse, arbecinesse, il rassettarsi, e l'azzimarsi delle donne, rinfronzirsi, se se exornare, s'ajuster, s'attinter, s'embellir.

Cinilia, nastrino, o tessuto di seta vellutato a foggia di bruco, che serve per guarnigioni; ciniglia.... chenille.

Cinpada, gran cioncamento, gozzoviglia, pergræcatio,

perpotatio, lampée.

Cinpè, ciupinè, shevazzare, hombettare, trincare, cioncare, in multum vini procedere, pergræcari, haurire majora pocula, largius bibere, vino se ingurgitare, lamper, chopiner, chinquer, buvotter, gobelotter, trinquer, gouailler, ivrogner.

Cinta, ricinto, ambitus, circuitus, tour, circuit, encein-

te, pourtour, enclos.

Cioatè, facitore, o venditore di chiodagione, chiudajuolo, clavorum faber, •

mercator, cloutier.

Ciòca, campana, tintinnabulum, cloche. Ciòca, vaso da riscaldare le camere, caldano, caldarium, poële. Ciòca, piccola veste corta, e stretta, gonnellina, cioppa, parva cyclas, cotteron, jaquetto-Ciòca, giuoco fanciullesco, che si fa da due soli, che si

Ciocatà, gran suono di campane, scampanata, magna tintinnabulorum pulsatio, grande sonnerie, carillon.

Ciocatè, verbo, far un gran suonare di campane, scampanare, tintinnabula valde pulsare, carillonner.

Ciocatè, nome, campanaro, tintinnabulorum custos, et pulsator, turris sanctæ custos, sonneur, celui, qui sonne les

cloches.

Cioch, uccello notturno notissimo, gufo, barbagianni, bubo, hibou, chat-huant. Cioch, ubbriaco, ebrius, ivre. Cioch, babbeo, socors, sot.

turris sacra, clocher, beffroi.

Ciochè, verbo, dicesi del suono, che rendono le cose fesse, quando sono percosse, croccare, rauca sonare, cra-

quer, crier.

Ciochè, dicesi del suono, che rendono le cose fesse, quando sono percosse, e le scommesse, e sconfitte, crocchiare, o chiocciare, rauca sonare, locher. Ciochè, spiacere, dispiacere, disgustare, dar noja, tardium afferre, déplaire. Le orie a m' cioco, V. Le orie a m' subjo.

Ciocheta, dim. di ciòca, V. nel primo significato. Ciocheta, sorta d'erba, e di fiore, campanella, vilucchio minore, campanula, volvox, campanelle.

Ciochin, campanellino, exiguum tintinnabulum, clochette. Ciochin, campanellini rotondi, che si attaccano al collo dei cani, sonagli, crepitacula, grelot. Ciochin da mul,
piccolo stromento rotondo di
rame, o di bronzo, o materia simile con due piccoli buchi, e con un pertugio in mezzo, che gli congiunge entro
una pallottolina di ferro, che
in muovendosi cagiona suono, sonaglio, tintinnabulum,
sonnette, grelot.

Ciochinè, suonar di campanello, o a guisa di campanello, scampanellare, nolam pulsa-

re , clocher.

Ciocio, bon a nen, dicesi a uomo sciocco, scimunito, homo semissis, minimi pretii, homme inconnu, sot, fainéant, dandin. Ciocio, v. usata per ischerzo equivale a bene, anima, cuore; onde dicesi me ciocio, per mio bene, anima mia, mio cuore, meum corculum, mea anima, meus animus, mea voluptas, mon cœur, mon petit cœur, mon cher cœur.

Ciocion, o cioncio, voce, colla quale si chiamano per vezzo i fanciulli, bimbo, bubis, bubulus, poupon, poupard.

Ciodaria, chiodagione, clavorum congeries, la ferrure de

quelque ouvrage.

Ciode, fermar con chiodi,

clouer. V. Ciovè.

Ciodèra, o dobion, anelli di ferro, per cui passa il chiavistello in certe serrature, serarum annuli, vertevelles. Ciodera, ferro quadro traforato, che si pone sotto ad un pezzo di ferro infuocato, che si vuol bucare; soffice... percoire.

Ciodin, dim. di ciov, V.

Bröca.

Cioenda, V. Ciovenda.

Cioja , V. Cibera.

Ciola, dicesi in m. b. a uomo dappoco; cionno, incultus, ineptus, iners, vaurien; pel membro virile, cazzo, cotale, penis, la verge.

Ciolin, v. oscena, membro

virile, penis, la verge.

Ciolon, in m. b. ed osceno, uomo inetto, ciondolone, homo nauci, lanternier, chipotier.

Cioma, v. contad., riposo

delle vacche . . . . .

Cioncionè, assettare, acconciare, disponere, aptare, accommodare, librare, ajuster, arranger; per far atti, e giuochi, atteggiare, lusitare, jocari, jouer, gesticuler.

Cioncio , V. Ciocion.

Ciopon, vaso da bere senza piede, ciotola, cotyla, coupe,

gohelet.

Ciörgn, ciorgna, privo dell' udito, sordo, auribus captus, surdus, sourd. Fè 'l ciorgn, far le viste di non udire, surditatem simulare, faire le sourd.

Ciorgna, cianporgna, si dice per disprezzo ad una donna; civetta, mulier impudens,

chiovare, clavis figere, en- | coquette. Ciorgna, uno di quei tanti nomi, che dalla loquace oscenità furono inventati per ciò, che in italiano dicesi natura, cunnus, in t. Eccl. vas, nature, les parties naturelles.

> Ciorgnèra, ciurgnison, perdita totale, o diminuzione notabile dell'udito; sordità, sordaggine, sordezza, surditas, sourdité.

Ciorgnon, accr. di ciorgn, sordacchione, surdaster, sourdaud.

Ciospa, si dice nel senso

di ciorgna, ciamporgna.

Cioss, gallina, che cova le uova, e guida i pulcini; chioccia, gallina matrix, poule couveuse, ou qui nourrit ses poussins.

Ciov, chiodo, clavus, clou. Ciov d' fer, chiodo di ferro, clavus ferreus, clou de fer. Ciov d' bosch, cavia, chiodo di legno, gomphus, clou de bois. Ciov da trav, o cavia d' fër, chiodo da trave, clavus trabalis, cheville. Ciov ranpin, chiodo rampino, rampone, gancio, clavus uncinatus, clou à crochet. Ciov rivà, o ruà, chiodo ribadito, clavus retortus, clou rivé. Ciöv da rovet, bulletta, clavus capitatus, clou à grosse tête. Ciov, laia, dicesi per ischerzo alla spada, ensis, épée.

Ciovatè, V. Cioatè.

Ciove, e anciove, fermare, conficeare con chiodi, chiovare, clavis suffigere, configere, clouer, enclouer. Ciovè un canon, inchiodare un cannone, clavum in tormenta bellica adigere, figere, enc.ouer un canon.

Ciovenda, chiudenda di sterpi, siepe, sepes, haie,

Circoncirca, pressapoch, presso, presso a poco, pressochè, poco più, poco meno, circiter, prope, fere, propemodum, circumcirca, à peu près.

Ciri, voce usata da fancialli, e vale uccello; billo, avis, oiseau. Ciri, v. pleb., e vale cherico, clericus, clerc.

Cirià, cherica, tonsura, tonsure, couronne.

Cirimia, o ciurumia, strumento da fanciulli fatto a guisa d'arpa, spartito per lungo da una linguetta, o laminetta mobile, e staccata dall' un de' capi, dalla quale stuzziccandola si trae suono adattando traversalmente lo strumento alla bocca, e ritraendone il hato; cennamella, ribeba, scaccia pensieri, fistula, lyra, guitare, chalumeau, amusement. Dicesi pure per il flauto, tibia, calamus, chaumeau.

Cirlin, v. pleb. alquanto allegro dal vino, mezz' ubbriaco, cotticcio, cinschero, paulkulum ebrius, un peu gai.

Cis, V. Cist.

Cisanpa, brina, rugiada, nebbia congelata, pruina, gélée blanche, givre.

Cisi, specie di legume, ceee, cicer, pois-chiche, pois

gris.

Ciserca, specie di legume, cicerchia, lathyris sativus, cicercula, gesse, cicérole.

molare, frugare, incitare, urgere, impellere, stimulare, exciter, agacer, provoquer, aiguillonner.

Cist, v. cont., colla quale i bisolchi sollecitano i buoi, e le vacche a camminare, e corrisponde all'age, propera de'latini, courage, ça, la, la. In ital. anda.

Cito, o ciuto, voce, colla quale si comanda il silenzio, zitto, silete, pax sit, chut, paix, silence.

Ciuce, succio, sugo, succus, suc. Bon ciucc, dicesi in m. b. buon vino, vinum nobile, vinum generosum, bon vin.

Ciucè, e ciucè ben, V. Cinpè. Per semplicemente succhiare, attrarre a se l'umore, e il sugo, V. Sucè.

Ciucia, voce, colla quale i fanciulli chiamano la poppa, cioccia mamma, la mamelle,

le téton.

Ciucià, agg. ad animale, vale magro, macilento, alido, secco, sparuto, gracilis, macilentus, macer, strigosus, aridus, maigre, sec, fluet.

Ciucia-furmie, dicesi in m. b. a persona sparuta, magra, tristanzuolo, gracilis, macilentus, valetudinarius, fluet, maigre.

Ciucia-stopolon, dicesi per ischerzo agli abitanti di pianure, ove trovansi poche, o

nessune vigne.

Ciuciù , v. usata dalle madri ai bambini, quando per sollazzarli si ascondono, lasclandosi solo vedere pel capo, capolino; onde fè ciuciù, far capolino, per rimas Cisse, v. cont. aizzare, sti- perspicere, regarder en cachelle madri ai ragazzi, quando vogliono dar loro la baja, acciò prendan orrore ad azione cattiva, in qualunque maniera equivale al pudeat de' latini.

Ciufe, v. pleb. camuffare, truffare, fraudure, decipere,

fourber, décevoir.

Civism', zelo de'cittadini per l'adempimento de' loro dove-

ri . . . . civisme.

Ciumì, o cemì, dicesi dell' acqua stagnante, che non ha esito, e sta ferma, covare, ristagnare, fluxum cohibere, cursum sistere, croupir. Ciumì, dicesi di cosa, che dovrebbe bollire, e non bolle, e così stando contrae cattivo sapore, che dicesi savèi d' ciumis.

Ciumis, tanfo, mephitis,

goût de moisi.

Ciupì j' ēŭi, chiuder gli occhi, claudere oculos, fermer les yeux. Per morire, perire, mori, meurir.

Ciupinè, V. Cinpè.

Ciusa, per lo più si dice a quel riteguo, che i ragazzi della plebe sogliono fare per passatempo nei rigagnoli delle strade dopo la pioggia per impedire il corso dell'acqua, la quale crescendo, e traboccando lo supera, e passa via distruggendo il loro lavoro; tura, obturatio, batardeau, chaussée, levée, digue. Ciusa, prendesi anche volgarmente per lo stesso rigagnolo.... ruisseau des rues.

Ciusie, favellar pian piano, bisbigliare, sussurrare, chuchoter, murmurer, parler bas.

Ciusii, il favellare all'orec-!

Ciuciù la baja, dicono le chio d'un altro pian piano, bisbiglio, sussurrus, murmur, bruit sourd et confus, murmure.

Ciuto, V. Cito.

Ciwerca, o cuercia, o ciuverch, coperchio, operculum, converele. Ciuerch, o ciwerca a serniera, coperchio a cerniera . . . clopet.

Ciuverche, coprire con coperchio, metter il coperchio, coperchiare, operculare, cooperire, tegere, operculum imponere, couvrir avec un couvercle. Ciuverca d' tera, stoviglia di terra cotta, testo, testum, couvercle de terre. V. Cuercia.

Clach, nome che si dà ad una sorta di scarpe, che si portano su le scarpe ordinarie per ripararle dall' umido, e dal fango delle strade, clacche, e diconsi anche galoscie, gallica, vel gallica solea, claques, galoches.

Clarineta, sorta di strumento a fiato, chiarina, fistula, clairon, clarinette, sorte

de haut-bois.

Cleron, sorta di strumento a fiato, chiarina, sistula, clairon.

Club, o glub, conciliabolo, adunanza d'un partito, cætus, conventus, conventiculum, club.

Coa , V. Coda. Co , V. Cou. Coalèra, rablèra, codazzo di donne ec., che accompagnano una donna quando va a marito, o un bambino portato al battesimo, o un cadavere alla sepoltura; cortèo, comitatus, pompa, caterva, comitatus officiosus, suite, cortège, accompagnement.

Couross, uccello di coda rossa, codirosso, phanicurus, ficedulae genus, phonicule,

rossignol de muraille.

Covia, coppia, pajo, paro, par, par, se di persone, un couple; se di cose inanimate, une paire, une couple. Una cobia d' cavai, una coppia di cavalh, jugum equorum, un couple de chevaux. Una cobia d' cotonbot, una coppia di piccioni, par columbarum, un couple de pigeons. Cobia d' euv, un paja di uova, par ovorum, duo ova, une paire, une couple d'œufs.

Cobie, accorpiare, jungere, conjungere, copulare, accou-

pler, accompagner.

Coca, voce, con cui i fanciulti chiamano la gallina...
Coca, così pure chiamano le castagne, ie noci, o simil

frutto.

Cocarda, o livrèa, nodo di nastri, che si mette all'aia del cappeilo; nappa, fiocco... cocarde. Cocarda, nodo di nastri, che portano i soldati; nappa, fiocco, tessera militaris, symbolum militare, cocarde.

Coce , V. Armnure.

Coch, voce puerile esprimente il suono d'un colpo ri-

cevuto nel capo.

Coch, spezie d'albero Indiano, cocco delle Maldive, coco arbor, cocotier; il frutto, coco.

Cochët, quel gomitolo ovato, dove si rinchiude il baco filugello, facendo la seta, bozzolo, folliculus bombycinus, cocon, la coque du ver à soie. Cocheta, taccola, baldracca, civetta, famina quadrantaria, coquette, couveuse.

Cocia, materia, che si trae dalla pettinatura del lino, o canapa, la prima materia si chiama capecchio, scossela in piem., tomentum, bourre. La seconda si dice stoppa, stu-

pa, étoupe.

Cocinilia, voce spagnuola dal lat. coccineus color, nome d'un piccolo insetto della grossezza, e figura delle cimici, il quale annida sopra una specie di fico Americano, e raccolto, e seccato serve per tignere in grana, come si fa col chermes, da cui il rosso porporino ha preso il nome di chermesì, V. Cremes, cocciniglia, purpura, cochenille.

Cocion, sorta di giuoco, che si fa con tarocchi, oppure con toppe....

Cocionù, che ha della stoppa, o a guisa di stoppa, stopposo, alido, disecco, quasi privo d'umore, onde le melarance, e simili frutti diconsi cocionù, quando il loro sugo è inaridito, stopposo, immezzito, stupcus, cotonneux.

Coclearia, pianta medicinale, coclearia, cochlearia, herbe aux cuillers, cochlearia.

Coclearia d'montagna . . . . cardamine asari-folia.

Cöclicò, colore del papavero selvatico, color d'arancio.... couleur de coquelicot, la couleur nacarate.

Coco, uccello grosso quanto un piccione, cuendo, cuculus, coucou. Coco, per baggeo, V. Badöla. Coco, vaso di terra, che le donne propolari riempiono di fuoco, e mettonsi sotto per riscaldarsi, maritozzo, v. dell'uso. Coco, stromento di vetro ad uso di pisciarvi dentro, pitale, maiula, scalphium, bassin de chambre, urinal.

Cocodrilo, animale con quattro piedi, che nasce nel Nilo, coccodrillo, crocodilus, crocodilus, crocodile. Lagrime del cocodrilo, dicesi di colui, che a bella posta si fa male, e poi mostra, che gliene incresca, crocodili lacryme....

Cocomàr, vaso di terra, o di metallo con manico, che serve a far bollire acqua, decozioni. Cocomàr, piccolo tugurio, capannetta, e secondo altri piccolo bagno, cucuma in alcuni luoghi d'Italia, urceus, urceolus, cucuma, coquemar.

Cocomer, sorta di frutta simile alla zucca lunga, ma assai minore, e piena di bernoccolini, cedrinolo, o citruolo, cucumis citreus, concombre. Cocomer asinin, cocomero selvatico, cucumis sylvestris, dictus asininus, concombre sauvage.

Cocon, si dice per l'uovo, che si dà ai fanciulli, per esser voce più comoda alla loro pronunzia, uovo, cocco, o cucco, ovum, œut. Cocon, specie di fungo, cocolla, cucullus, espèce de champignon.

Coconà, il canto, che ta la gallina dopo aver deposto l'uovo. Fè coconà, schiamazzare, perstrepere, exclamare, caqueter, crèteler.

Coconèra, camera, in cui conservansi i filugelli, locus,

in quo bombycini filliculi conduntur, chambre des cocons.

Coda, e coa, quella parte del corpo de' bruti, opposta al capo, congiunta alla spina della schiena; coda, cauda, queue. Coda, membro virile. penis, membre viral. Coda del sonèt, si dicono quei versi, che sono in fine del sonetto dopo i primi quattordici versi, coda del sonetto . . . . . suite d'un sonnet, qui a plus de quatorze vers. Coda, per lo strascico del manto dei Cardinali, e Prelati, coda, syrma, la queue d'un manteau, Caudatari, si chiama colui, che sostiene la coda loro mentre camminano, caudatario, caudatarius, caudataire. Coda, per lo strascico delle vesti delle donne, coda, syrma, la queue d'une robe. Coda, sono anche quei crini delle comete, che appariscono nel Cielo, coda di una cometa, cauda, la queue d'une comète. Coda, per fine, finis, la fin. Coda dl'armada, coda dell' armata, extremum agmen, arrière-garde. Coda d' rondona, o a coda d' rondona, dicesi di quella intaccatura, o incavo angolare, che è largo da una parte , e stretto dall' altra a somiglianza della coda della rondine, acciò stieno più forti le commessure, a coda di rondine . . . . queue d'aronde. Butesse la coda an mes dle ganbe, aver grandissima paura, e confusione, tolta la metafora dai cani, mettersi la coda tra le gambe, pavere, formidare, avoir grande peur. Aussè la coda, pigliar baldanza, rallegrarsi, tolta la metafora de' pivoni, e simili animali, alzar la coda, insolescere, se insolenter efferre, se réjouir, faire courage. L pi cativ d' scortiè a l' è la coda, cioè nell'ultimo sta la difficoltà, nella coda sta il veleno, extrema queque difficilia, in cauda venenum, it n'y a rien de si difficile à écorcher que la queuc.

Codin, quella parte di capelli, che portano gli uomini di dietro ravvolti, e ristretti insieme per mezzo d'un nastro; coda, capillitium, queue

de cheveux.

Codr, ferro tagliente, che fa parte dell'aratro, e serve a spaccare la terra quando si lavora, coltro, dentale, coltello pei riscontri, culter, coutre.

Godögn, agg. ad una sorta di pere, e di mele; il frutto si dice cotogna, malum cydonium, coin: l'albero chiamasi cotogno, malus cydonia, cognassier.

Codognà, confettura, o conserva di mele, o pere cotogne con miele, e zucchero, cotognato, cydonites, cotignac, marmetade de coins.

Codon, codone, V. Cojon,

cojune.

Coefe, çoefeusa, coefura, V. Queje, ec.

Coè, V. Cove.

Coerensa, o al plur. coerense, coerenze, confinium, les fonds adjacens, contigus.

Cofnet, forzieretto, cofanetto, forzierino, cassettina, serignetto, capsula, arcula, parvum scrinium, coffret. Cöfo, cassa, forziere, araca, coifre. Drolo com un cofo, agg. a uomo lepido (per
ischerzo) lepidus, facetus,

plaisant, agréable.

Cogè, metter in letto, spogliar qualcheduno, che voglia colcarsi, sternere, coucher. Cogesse, mettersi a letto, coricarsi, andar a letto, cubare, se coucher. Cogesse, distendersi, sdrajarsi, mettersi per terra, procumbere, se coucher. Cogè un , abbattere , atferrare, stendere, gittare a terra, evertere, humi sternere, ad terram prosternere, coucher quelqu'un par terre, coucher sur le carreau, renverser. Cogè un, uccidere, dar morte, far giacer morto, necare, tuer. Cogè, dicesi anche di cose inanimate; la pieuva, la tenpesta a la cogià i gran, la pioggia, la grandine atterrò le biade , pluvia , grando prostravit fruges, la pluie, la grêle a couché les blés. Cogè le vis, coricare, coprire di terra le viti, acciò non siano danneggiate dal freddo, ricorcare . . . . coucher la vigne. Logè, coricare i rami delle piante, ed i tralej delle viti, acciò faccian pianta e germoglino per se stessi, senza però tagliarli dal loro tronco, ricorcare, propagginare, propagare, coucher des plantes. Cogesse, dicesi del uon si sostener ritto il grano spigato per troppo rigoglio, o per altra violenza, ricadere, sterni, excidere, se concher. Cogè, distender checchessia, onde non posi sulla lunghezza, e non rimanga ritto, .

inclinato, coricare, sternere, coucher. Cogè, cogesse, chinare, piegare, chinarsi, piegarsi , inflectere , inclinare , inclinari, se demittere, baisser, pencher, se baisser, se courber. Cogè, trattandosi di erbe, vale ricoprirle colla terra, terra cooperire, obruere, coucher des plantes, les couvrie de terre. Cogesse longh, e desteis sul let, coricarsi tutto lungo sul letto, strato projicere artus, se coucher.

Cogè, arvuitè, l'effetto, che la pioggia, e il vento fanno alle biade, che sono sopra la terra, allettare, prosternere, coucher les blés. 'L tenporal a la cogià, a la armità i gran, la tempesta ha allettato il grano, tempestas prostravit segetes, l'orage a versé les blés.

Cogià a pansa mola, boccone, pronus, le ventre à terre. Cogià con la pansa a l'ansit, rosescione, resupino corpore, à la renverse, cou-

ché sur le dos.

Cogioira, ramo della pianta piegato, e coricato, acciocche anch'egli per se stesso divenga pianta, propaggine, propago,

propages.

Cogioira (secondo altri) ramicello di vite, o di altro albero, che si china, e si copre di terra, acciocchè barbichi (fassa le radis) per trapiantarlo barbicato che sia, barbatella, malleolus, marcotte, crossette, plante.

Cöi, erba nota da manfire, cavolo, brassica, chou. Co gabus, agg. di cavolo di colo bianco, che fa il suo cesto odo, e raccolto come

una palla, cappuccio, brassica capitata, chou cabus, chou pommé. Coi riss, cavolo crespo, cavolo Romano, brassica crispa, chou crepé, chou Romain. Testa d' coi, cesto, cespes, toutle, pomme. Coi scauda son mai bon, cavolo riscaldato non fu mai buono; vale amicizia rotta, e poi riconciliata non ritorna col primiero favore, reconciliate amicitice frigescunt . . . Tross , il gambo del cavolo sfogliato, torso, caulis, thyrsus, trognon.

Coja, pelle di porco, cotenna, cutis suis, couenne, peau du porceau. Coje, bagatelle, cianciafruscole, nugæ, gerræ, fanfreluches, badineries. Coja, per fallo, errore, erratum, faute. Coja, borsa de' testicoli, coglia, scrotum, les bourses, le scrotum.

Cojendra, o tnescia . . . . celtis australis . . . .

Cojet . . . . . cucubalus, behen.

Cojeta , V. Badola.

Cojon, voce bassa, ed oscena, uomo gagliofto, e balordo, vile, codardo, vigliacco, ignavus, deses, vilis, rudis, blennas, coion. In numero plur, in s. libero, ed osceno i testicoli, testiculi, testicules. Qui si registra questa voce, come pure le seguenti der:vanti da cojon, non perché vengano adoperate, ma solo a cagione, ch'esse si trovano riportate in altri Vocabolarii Francesi, ed Italiani.

Cojonada, v. bassa, e libera, burla, scherno, Laja, derisione, corbellatura, coglionatura, joeus, irrisio, derisio, contumelia, moquerie, menti, goletta, collaretto, col-

dérision, mépris.

Cojone, v. bassa, e libera, beffare, burlare, schernire, corbellare, coglionare, jocari, irridere, ludificari, se moquer, berner, mépriser, colonner.

Cojonèt, v. bassa, e libera dim. di cojon, dicesi in senso d'uomo balordo, e gaglioffo, accennando maggior balordaggine, e gagliofferia, coglioncello, petit fat, petit cojon, viédase; in questo senso però presso di noi si spiega per cojonass; e cojonèt s' intende comunemente un uomo petulante, sfacciato, temerario, impudens, expudorata frontis homo, petulans, audax, petulant, arrogant, insolent.

Coirà, lo stesso che colpo di bastone, bastonata, ictus fustis, verberatio, coup de baton.

Coirè, bastonare, acconciare il cuojo, verberare fuste, donner des coups de bâton.

Coiro, lembo, o balza della veste imbrattata di fango, zaccherosa, piena di schizzi, di zacchere, vestis luto aspersa, aspergo lutea, crotte, ou habit crotté.

Cöt, quella parte del corpo, che sostenta il capo, collo, collum, collus, cou, col. Cöl d' öca, o a cöl d' öca, dicesi comunemente dagli artefici qualsivoglia cosa curvata, o centinata a maniera del collo dell'oca... à cou d'oie.

Cöl d'camisa, quella parte della camicia, che cinge il collo, e rimbocca sui vesti-

lo, in Toscana si dice solino, gorgiera, tegmen gula, collare, col de chemise, gorgerette, barbette, fraise. Cöl tört, torcicollo, baciapile, hypocrita, bigot, cagot, torticolis. Fè'l col tort, far il torcicollo, simulare divozione, probitatem simulare, faire le bigot. Cöl da jorca, V. Cera d'anpicà. Cöl del pè, collo del piede, commissura pedis, cou du pied. Col d' botèlia. collo di bottiglia, collus, teres, le cou d'une bouteille, goulot. Tire sù per'l col, anpichè, dicesi di chi vende troppo cara la sua mercanzia, fare il collo, vendere quamplurimi, surfaire, survendre. Fè stonghè 'l col a un, feje vnì la sghēusia, far aspettare uno a mangiare, far dilungare il collo, prandium, o cœnam plus æquo distrahere, donner l'envie. Ronpse'l col, rompersi il collo, fracto collo interire, se casser le cou. Si dice anche metaf. di chi capita male, e da buono stato in poco tempo precipiti in pessima condizione, rompersi il collo, pessum ire, male accipi, se casser le cou.

Col, cola, col-lì, col-là, (con o chiuso) quegli, quello, quella, colui, colei, is, ea, id, ille, illa, illud, celui-là, celle-là. Cola! con esclamazione, segno di maraviglia, come! che! quid! quomodo! comment! qu'est ce! Cösa veullo col-là? che vuo' quell' uomo! quid vult, qu'est ce! petit ille? que veut dire cet homme-là! Col di corn, colutr,

CO

ciapin, bergnif, barabio, 'l brut, nomi dati dalle nostre donne, e principalmente dalle pinzochere al demonio, per non osare a chiamarlo diavo, diabolus, le diable.

Cöla, composto tenace, e viscoso, colla, gluten, colle. Cöla d' carnucc, colla di carniccio, gluten e segminibus membrana praparatum, colle de cuir.

Cola, particella di ammirazione come a chi dice: J'eu perdù sinquanta franch a la basseta, si risponde cola! oh! ohi! come! tò! heu! oh!

Cöla, montagna alta, mons excelsus, vertex, cacumen montis, montagne élevée, cole. Cola, gola...col, passage étroit entre deux montagnes.

Colaña, colan, collana, torques, collier. Colaña, striscia di cuojo, o d'altro, che si mette intorno al collo delle bestie, collare, collaria, numella, collier de chien, de cheval, de bœuf, etc. Colaña, fasica di cuojo piena di sonagli, che si pone al collo specialmente dei cani, e dei muli ec., sonagliera, lorum vrepitaculis instructum, collier des sonnettes.

Colander, colandron, confezione, confetto, bellaria, dulcia, dragée, confitures.

Colander, pianta ombellifera, il cui seme ha un certo sapor di cimice, mentr'egli è fresco, e che è grato al gusto, quand'egli è secco, curiandolo, coriandrum sativum, coriandre. Colander, per il seme del curiandolo, semen, S'unum coriandri, graine, ou selence de coriandre.

Colar, quella divisa di pannolino, che si porta da'preti, e da alcuni frati, attaccata alla goletta, collare, fascia linea, collet, rabat. Colar longh, collare, linteolum pendens e collo, rabat.

Colarèra, che fa, e vende collarini, berrette, berrettini, e golette da prete.

Colarin , collare, strophium,

focale, collier.

Colariña, goleta, collarina, goletta del collare, col-

laris, porte-collet.

Colasion, il parcamente cibarsi fuori del desinare, e della cena, colezione, asciolvere, jentaculum, prandiculum, le déjeûné; la rifezione, che si prende tra il pranzo, e la cena, dicesi marend a merenda, antecanium, le goùté. La colasion dla seira, la colezione della sera, che si fa nei giorni di digiuno, gustatio, parva refectio, collation. Fè colasion, far colezione, jentare, jentaculum sumere, déjeûner.

Colateral, Giudice nel magistrato supremo della Regia Camera de Conti, collaterale, Judex in suprema rationum

curia . . .

Colè, il far passare la cosa liquida in panno, o altro, onde ella esca si sottilmente, che venga netta, e purificata dalle fecce, che avesse in se; colare, colare, couler, passer par l'étamine, par la chausse, filtrer. Colè, prendesi anche per legare le viti. Colè, dagnè, gotè, in s. n. scorrere, gocciolare, grondare, spargersi, guttatim ef-

fittere, dégouter, s'écouler. Colè a fond un bastiment, mandar à pieco, sommergere un vascello, submergere navem, couler à fond un vaisseau. Colè, dicesi anche di una veste, che aggiusta bene al collo... coucher bien. Aria colà, aria, che viene non di Cielo aperto, ma quasi per canale, aria colata, aer non apertus, air coulé.

Colegià, allievo del collegio, collegii alumnus, elève du collège. Colegià con piassa gratis, colui, che ha un posto in un collegio, per cui gli si dee fare la spesa del suo mantenimento, alumnus collegii, boursier. Colegià, si prende anche per aggregato a qualche collegio di Teologia, Legge, Medicina, Dottore collegiato, collegii Doctor, Docteur du collège.

Colèt, quella parte del vestito, che copre il collo, goletta, collaretto, collarino, gulce, vel colli tegmen, operimentum, talon, collet de pourpoint, de manteau.

Coletor, coletant, colui, che racceglie, e riscuote, collettore, qui colligit, collecteur, exacteur.

Coliè, giro di perle, o di altro, che le donne portano al colio, collana, monile, pendente, torques, monile, collier, coulant.

Coliña, somnità, e schiena del colle, o colli continuati, jugum, juga montium, colline, chaîne de collines.

Colissa, scanalatura, incastro, stria, ambages, coulisse. Colissa, lunga scanalatu-

ra nel bosco, dentro cei si fa scorrere un telajo da finestra, o una gelosia, e simili. Colissa, dicesi pure lo stesso terajo, gelosia, che scorre in detta scanalatura. Colissa, prendesi anche per quei buchi ove si tanno scorrere i scenarii.

Colm, o corm, ciò, che sopravvanza il piano della bocca dille misure, colmo, monte, culmen, id quod redundut, comble. Colm, o corm, la sommità del tetto, comignolo, fastigium, culmen, comble, faite d'un tort.

Colò, o color, strumento di pannolino, o d'altro, col quale si spreme la feccia, torcifecciolo, colatojo, colum, filtre, couloir, chausse à pas-

ser la lie.

Colona, colonna, columna, colonne. Colona d'bösch, colonna di legno, columna, poteau. Colona del letto, colonna del letto, fulcrum lecti, quenouillette. Colona, una quantità di soldati posti in certa ordinanza, colonna, agmen, colonne de soldats. Colona, libro, o facciata d'un libro stampata a colonne, cioè distinta in due, o più parti... livre écrit, ou imprimé par colonnes.

Colonb, uccello domestico, colombo, columbus, pigeon. Colonb favè, colombo favaro, palumbus fabarius, ramier. Colonb domestico, colomba cicur, ceu domestica, pigeon de volière, pigeon privé. Colonb salvaj, colombella, palumbes, pigeov ramier, cenas. Merda d'erlonb, colombina, famus o-

Tumbus, colombine. Colomb tore, colombo terrajuolo . . biset, ou ramier.

Colombera, colombaja, e la casella, o nido dei colombi nella colombaja, columbarium, pigeonnier, colombier.

Colombot, piccione, pippione, pipio, pigeon, petit pigeon.

Colori, dar colore, colorare, colorem inducere, colorare, colorer, peindre.

Colori, agg. a cosa tinta di colore, colorato, coloratus, coloré, peint. Carta, o drap d' color, colori, drappo, panno, carta colorata, cioè che non è nè bianco, nè nero, colore infectus, drap de couleur, papier coloré.

Colovrina, sorta di artiglieria più lunga, e più sottile, che i cannoni ordinarii, colubrina, tormentum a colubro

dictum, coulevrine.

Coma, i crini del collo del cavallo, criniera, juba, eri-333417761.

Comare, levatrice, raccoglitrice de'parti, comare, obstetrix, accoucheuse, sagefemme. Dicesi anche comare, e fra le persone civili comadre, quella che tiene il bambino d'altri a battesimo, o cresima rispetto ai genitori del battezzato, così pure comare, chiamasi la madre del battezzato rispetto a chi lo tiene a battesimo, comare, commater, commère. Comare pajassera, comare assistente, comare in secondo luogo.

Comarum, crocchio di femmine berlinghiere, catus fæminarum garrularum, cercle

de femmes jaseuses.

Comediant, colui, la cui professione si è di rappresentare commedie sopra teatri pubblici, commediante, comædus, histrio, comédien. Comediant cha fa d' comedie, dicesi volg. ai ragazzi, che ruzzano, fanno baje, nugas agere, jocari , immodice gestire , folalier , badiner.

Comense, dar principio, cominciare, principiare, incipere, commencer, débuter, mettre la main à l'œuvre. Comensè l prim, cominciare il primo, primum, vel principem esse, qui etc., primer. Comense ande ghēub, incurvarsi, piegarsi in arco, archeggiare, accasciare, debilitari, ingravescere alate, valetudine gravari, se vouter, commencer à se courber.

Com' i fo, v. fr. adeguatamente, come conviene, juste, æque, comme il faut.

Comissari, officiale preposto per aver cura del regolamento delle truppe nella marcia, farle far la visita, e farle pagare, commissario di guerra, compositor, commissaire des guerres. Comissari d'poliss, commissario di pulizia . . . commissaire de police. Estimador, commissario incaricato privatamente dell'estimo degli effetti mobili, e della loro vendita pubblica agli incanti, estimatore, existimator, commissaire priseur. Comissari d' sesia, voce fr. commissario di esecuzione . . . . commissaires de saisie ; e più propriamente staggitore, pignore cavens, le saisissant, celui, qui saisit par voie de justice.

Comissione, colui, che si

occupa in eseguire commissioni; commissionario, fattore, agente, actor, commissionnaire.

Cömöd, comodità, camra bassa, privà, lèugh comun, destro, cesso, necessario, privato, latrina, forica, privé, commodité.

Comodità, agio, opportunità, comodo, tutto ciò, che è di soddisfacimento ai sensi, o di particolare acconcio a checchessia, commodum, opportunitas, aise, commodité. La comodità fa l' öm ladër, all' infornare si fa il pan goloso, e vale, che le occasioni inducono sovente a peccare, occasio homines in delictum trahit, l'occasion fait le larron.

Comoda, specie di cassettone, che serve per riporre abiti, ed altre cose, armadio,

armarium, commode.

Comodè, rimettere in buon essere le cose guaste, racconciare, reficere, reconcinnare, restituere, conciliare, refaire, rétablir, rapiéceter, rajuster. Comodè'l vin, si dice l'acconciamento, che si fa ai vini, mescolandovi uve spicciolate, o ammostate per farii più saporosi, e più coloriti, conciare, governare il vino, vinum medicare, curare, accommoder, apprêter les vins. Comode, consè un per le feste, conciar uno per le feste, pettinarlo, maltrattare alcuno, fargli gran male, plagis aliquem accipere, maltraiter quelqu'un.

Comodesse, agiarsi, mettersi a sedere, riposarsi, posando le natiche su qualche cosa, sedere, s'asseoir. Comodesse, parlandosi di tempo, rasserenarsi, ad faciem serenam dies mutatur, disserenat, se remettre au beau. 'L tenp s'acomoda, figur. di persona che essendo sdegnata, ritorna in calma, e nella primiera sua tranquillità.

Comodin, sorta di giuoco, che si fa con le carte.

Com-se-sia, ma-ca-sia, con munque, ad ogni modo, quo-modocumque, comme, de telle façon que ce soit.

Comune, ciascun circondario, ond' è composto un cantone . . . . commune.

Comunela, società, societas, communauté, societé, compagnie. Past an comunela, dicesi quello, in cui colui, che fa l'apparecchio, intima a ciascuno de'convivanti per polizzetta quello, ch'egli dee provvedere per la sua parte, comunella, porzionario, e dai Greci simbolico, communitas, communio, societé, compagnie, communauté.

Cona , V. Coja.

Conba; valle bassa, convallis, combe, vallée.

Con boña licensa, con licensa parland, con rispet, con riverenza parland, con bon rispet parland, modi di dire, con cui si piglia il permesso di dire ciò che non sarebbe dicevole per onestà, per rispetto, per pulizia, o per altra simil ragione, con riverenza, bona venia, bona cum venia, révérence parler, sauf révérence.

Conbricola, segreto radunamento di persone, che insieme consultino di far male, ed ingannare, combriccola, conventiculum, conventicule, assemblée illicite; si può anche prendere per qualsivoglia adunanza, conventus, cætus, compagnie, assemblée.

Conca, vaso di legno di gran concavità, e di larghissima bocca, che, oltre a vari altri usi, serve a lavare il vasellame, conca . . . baquet.

Conchè, conchèra, colui, o colei, che si da la briga di far matrimonj, mezzano, mezzana di matrimoni, sensale di matrimon, paraninfo, pronubus, courtier de mariages.

Conchet, concot, dim. di

conca, V.

Conducent, colui, che tiene a suo salario muli, e mulattieri, e conduce, o fa condurre d'un luogo all'altro le robe a nolo: condottiere, vector, messager.

Conditt, e condot, acquidotto, aquæductus, aqueduc. Condut del siè condotto dell' acquajo, aquarium, évier.

Conduta, quantità di bestie da soma, condotta, vectura, tirage, amenage. Per porto, nolo, recatura, portorium, naulum, port, nolis, chariage, frais de voiture.

Confuton, insegna, bandiera, gonfalone, verillum, signum, bannière, étendard, enseigne.

Confesse la ronfa, consessare la verità per l'appunto, accusare la ronfa giusta, veritatem fateri, accuser juste, avouer la vérité.

Confessionari, confessionario, confessionale, exedra ad excipiendas confessiones, conlessional.

Confiture, dicesi di mandorle, aranci, noci, pere, ed l'altra va ingrossando, e pi-

ogni sorta di frutti coperti di zuccaro, confetto, confezione, dulcia, tragemata, dragée , bonbon.

Consiture, consettiere, dulciarius, salgamarius, tragemetopola, confiseur, confiturier.

Conforma, secondochè, sicut, prout, selon que.

Confortachēur, erba, che giova alle passioni del cuore, melissa, cedronella, melissophyllum, mélisse.

Congè, licenza, commiato, congedo, commeatus, permissum, licentia, venia, potestas, congé. Congedo onorevole di un soldato, honesta missio, retraite. Congè, atto; o dichiarazione, che possono fare reciprocamente il proprietario di una casa, o di altro al suo affiltajuolo, per farlo partire dalla locazione, o l'affittajuolo al proprietario per essere sciolto dalla pigione, o dall'affitto, congedo, dimissio, congé.

Congiontura, un punto di tempo comodo a operar checchessia, opportunità, occasione favorevole, opportunitas, commoditas, tempus opportunum, opportunité, commodité, temps, loisir, occasion, aise, rencontre, conjoncture favorable pour faire quelque chose.

Congrua, t. de' canonisti, quella provvisione, che è necessaria a un parroco per poter vivere conforme il suo stato, congrua portio, la portion congrue.

Coni, o cuni, strumento di metallo, o di legno, che è tagliente da una testa, e verso

gliando forma piramidale, onde percosso ha forza di penetrare, e fendere; conio, bietta, cuncus, coin à fendre. Coni, piccola bietta per uso di serrare, strignere, calzare checchessia, zeppa, conio, cuneus, com, biseau. Coni, caviguetta di legno quadrata, ed aguzza, la quale posta a un capo d'altra caviglia, o simile, serve ad ingrossarla, caviglia a conio t. delle arti, paandus, épite. Coni, o conièt, quei pezzo della calza, che copre la clavicola del piede, . . . . coin d'un bas.

Coniè, imbiettare, contrario di sbiettare, cavare la bietta, cuneum immittere, mettre le coin pour fendre.

Coniè, rispetto alle monete, dicesi il dar loro l'impronto, monetam cudere, modulum dare etc., frapper les pièces.

Coninè, accarezzare, blandiri, permulcere, caresser, ca-

joler.

Conio, chiamasi quello strumento, con cui si dà l'impronto alle monete, conio, typus,

frappe, poinçon.

Con la testa intel sach, senza considerazione, inconsideratamente, incautamente, inavvedutamente, a catafascio, a vanvera, a tastone, inconsiderate, temere, inconsulto, imprudemment, étourdement, sans dessus dessous, à la boulevue.

Con licensa, V. Con boña licensa.

Conpagn, quegli, che accompagna, e fa compagnia, compagno, socius, comes, compagnon, camarade. Conpagn, parlandosi di cose inanimate, vale simile, eguale, coste scarpe, sti guand son conpagn, queste scarpe, cotesti guanti sono compagni, ista chiroteca, isti calcei sunt æquales, ces souliers, ces gands sont pareits.'L conpagn d'cost guand, il compagno di questo guanto, chiroteca alteri æqualis, le pareil de gand.

Conpanie, mangiar pane con proporzionata quantità d'altro

cibo.

Conparagi ; parentela spirituale, comparatico, cognatio

spiritualis, compérage.

Conpare, e più comunemente tra le persone civili conpadre dicesi tanto colui, che tiene a battesimo il bambino rispetto ai genitori del battezzato, quanto il padre del battezzato relativamente a chi lo tiene a battesimo, compare, compater, compère, parrain. Conpare pajassè, compare assistente, o in secondo luogo....

Conpari, presentarsi in qualunque luogo, e più ordinariamente in giustizia, comparire, judicio se sistere, vadimonium obire, comparaître.

Conparision, paragone, comparazione, comparatio, colla-

tio, comparaison.

Conpars, certo strumento geometrico; compasso, circi-

nus, compas.

Conparsa, appariscenza, species, apparence. Fè conparsa, moltiplicare checchessia più dell' aspettazione, far appariscenza, majorem opinionem, speciem præbere, augmenter le nombre des choses plus

qu'on ne croyait. Conpar sa, term. giuridico, e vale accusa, o citazione a comparire; comparsa, dica, ajournement. E più propriamente l'atto istesso personale, od in iscritto, con cui si fa fede della comparizione, e si producono tanto dall'attore, che dal reo le ragioni, acta obiri vadimonii per se, vel per procuratorem, libellus actionis, vel exceptionis, comparation. Conparse d' sacocia, diconsi quelle, che non entrando nel fondo delle materie, ma stando sulle generalità, non tendono, che a prolungare i litigi, exceptionum suffugia ad offerendam litem . . . . . . . . Conparse in num. plur., diconsi nelle commedie quelle persone mute, che servono agli interlocutori; comparse, apparitores, statores, personmages muets.

Conparse, misurar col compasso, compassare, circinare, compasser. Conparsè figur., proporzionar bene qualsivoglia cosa , perpendere , metiri , compasser ses actions, ses démarches, proportionner bien,

regler, peser.

Conparti, dividere, distribuire, ordinare, secemere, distribuere, ordinare, com-

partir.

Conpartiment, distribuzione, collocamento nel suo ordine, o parti, distributio, ordinata partitio, compartition.

Conpartision, lo stesso che compartiment.

Conpetensa, per lo più di-

sopra certi affari , legitima judicis auctoritas cognoscendi etc.; dicesi pure della capacità di certa persona, captus, facultas, o dell' eguaglianza delle dignità, comparatio, æqualitas, compétence.

Conpetent agg., che ha giurisdizione, competente, legitimus judex, cognitor etc....

Conpèti, conpète, essere di competenza, pertinere, compéter; dicesi pure dell'atto, con cui più persone concorrono allo stesso fine, concurrere.

Conpètitour, colui, che concorre al medesimo grado, impiego, o dignità, competitor, vel qui simul petit, contendit etc., compétiteur.

Conpetitris, donna, che concorre al medesimo posto d'un'altra, competitrix, com-

pétitrice.

Conpi , agg. a persona dotata di costumatezza, di officiosità, e di grazia; compiuto, comis, officiosus, humanus, urbanus, poli, honnête, civil. Conpi, per uomo fatto, adulto, cresciuto, adultus, homme fait, qui est dans son âge mûr.

Conpia, nome dell' ultima delle ore canoniche, compieta, completorium, complies.

Conpilation, raccolta, dicesi per lo più di scritti, compilatio, collectio, compilation.

Conpilatour, chi fa raccolta di scritti, ed autori, compilatore, compilator, collector, compilateur.

Conpile, o forse meglio cesi dell'autorità de giudici [ counpile , mettere insieme più cose, compilare, far raccolta, colligere, compilare, compiler.

Conpiment, o conpliment, atto di riverenza, complimento, officium, obsequium, officiosa verba, compliment.

Compless, significa per lo più lo stesso, che composto,

complexus, complexe.

Conplession, abito, o disposizione naturale dei corpi, habitus, vel constitutio corporis, complexion.

Conplete, metter a numero, render compiuto, conficere, componere, completer.

Conplicà, lo stesso che conpless, e molte volte per imbrogliato, confuso, complexus, obscurus, perturbatus, confusus, compliqué.

Conplication, mistura, unione di più cose, e per lo più di malattie, complexio, com-

plication.

Conplot, cospirazione, trama, congiura, conjuratio, conspiratio, factio, conspiration, complot. Fe un complot, cospirare, congiurare, conjurare, conjurare, conjurare,

completer.

Conpositor, colui, che trae i caratteri dalle cassette, e se gli acconcia in maniera, che veugono a formare il disteso dell'opera, che si dee stampare, compositore, e componitore, typorum dispositor, ordinator, compositeur. Conpositor, arnese per la stampa, in cui si compongono le linee ad una ad una, e serve a dar loro la dovuta giustezza, compositojo, typorum cenea libella, seu regula, compositeur.

Conposta, varie sorta di frutti, come mespoli, pomi, e simili messi in aceto, o nella vinaccia, acciò si conservino, conserva, pomorum etc. condimentum, defrutum, compôte.

Conpostòr, t. de' tessitori, compistojo . . . . verdillon.

Conprè , V. Catè.

Conpress, pieno di carne, membruto, complesso, bene habitus, bene constitutus, tra-

pu, membru.

Conpressa, pannolino addoppiato, che mettesi su le piaghe, o ferite, e su l'apertura della vena dopo la cavata di sangue; guancialino, piumacciuolo, pulvillus, pulvinulus, compresse, coussinet.

Conpute, l'accoppiar delle lettere, che fanno i fanciulli, quando cominciano ad imparare a leggere; compitare, sensim legere, literis literas legendo componere, épeler. Lesi sensa conpute, lesi corent, leggere speditamente, legere expedite, lire couramment. Conpute, per calcolare, computare, ad catculum revocare, supputer, compter.

Con rispet, con riverensa parland, V. Con boña li-

censa ec.

Consa, concia, medicamen, raccomodage. Dè la consa a le pel, conciar le pelli, coria perficere, passer les cuirs. Dè la consa al vin, conciar i vini, ed altre simili materie, medicare, frelater, accommoder les vins etc.

Consà, accomodamento di capelli, che si fanno le contadine, ed altre donne del basso volgo; acconciatura, crinium plexus, coiffure.

Consè, ter. d'agricoltura, acconciare, racconciare, pa-

rare, apprêter.

Conse v. pleb., fe la consa, acconciare i capelli, comere, comam componere, ajuster la tête.

Consegna, nota del raccolto, che si dà al magistrato; portata, census, mémoire, qu'on donne au magistrat de

ce qu'on a recueilli.

Consèi, proponimento di cosa, per trarre altrui di dubbio, consilium, conseil, avis. Consèi, per pubblica adunanza d' uomini, che consigliano; consiglio, consilium, concilium, conseil. Consèi municipal, riunione di cittadini al numero di dieci sino a trenta, giusta la popolazione in ogni città, borgo, o villaggio formante Comune; consiglio municipale. . . . . censeil municipal.

Conserge, colui, che ha la custodia d'un castello, d'un palazzo; castellano, præfectus oppidi, custos ædium, con-

cierge.

Consert, consonanza di voci, e di suoni; concerto, conserto, harmonia, symphonia, concert, symphonie. Consert, propr. significa consonanza di soli stromenti musicali, detto pur anche Sinfonia.

Conserva, cose confettate nello zucchero; conserva, bellaria, conserve, gelée, compôte, marmelade. Conserva d' rēuse, conserva d' violete, zucchero rosato, zucchero vio-

lato, rosa, viola etc. saccharo condita, conserve de roses, ou sucre rosat, conserve de violettes.

Conserveve, stème alegher, rimanetevi in pace, rimanetevi con Dio, valete; e se si parla ad un solo, vale, conservez-vous, portez-vous bien, adieu.

Consiè, consigliere, consiliarius, conseiller.

Consiensa, conoscimento di se medesimo, e delle sue operazioni; coscienza, conscientia, conscience. An consciensa, dicesi per attestazione di verità; in coscienza, hercle, ex animo, ex animi sententia, certe, profecto, Dii me ament, en conscience, sur ma conscience, en vérité. Avei la consiensa lunga, esser languido, aver appetito, aver fame, esurire, fame laborare, avoir faim, avoir grand appetit. Avei un agnus sla consiensa, esser colpevole d'un misfatto, conscium esse cuipæ, être coupable criminel.

Consulta, il parere, e consiglio, che fanno, o scrivono i medici intorno alla cura di un ammalato, consulto, o consulta, consilium, consultation.

Consult, scrittura dell'avvocato a favore del clientulo, consulto, consilium, consultation.

Contà, dominio del conte, contèa, comitatus, comté.

Cont, conte, comes, comte. Cont, conto, ragione, calculus, ratio, compte, calcul. Cont ciair, amicisia longa, conti chiari, amici cari, e vale.

che l'amicizia non dee pregindieare all'interesse, numerata pecunia numerat amicos, exaeta solutio post se amicitiam trahit, les bons comptes font les bons amis. Fè'l cont sensa l' osto, far i conti col capezzale, temere agere, computare absque hospite, compter sans son hôte. Thi da cont, thì da cura, risparmiare, aver cura, parce adhibere, diligenter custodire, servare, épargner, conserver. Torne a cont, esser utile, tornar bene, conducit, refert, confert, être uille, avantageux, trouver son compte à . . . Om d'cont, uomo di stima, di riputazione, magni nominis, magnæ existimationis homo, homme de mérite, noble, illustre. A cont, o a bon cont, de, o piè a cont, a bon cont, dare, ricevere denari per farseli far buoni, o per aggiustarsene nel saldo del conto, in partem, donner à compte. A bon cont, vale anche intanto, frattanto, interim, intereu, en attendant. Fè cont, conteggiare, rationes subducere, calculare, compter, calculer, supputer. Fe cont, determinare, stabilire, constituere, decernere, résoudre, peuser, déterminer. Fè cont, supporre, immaginarsi, fingere, ponere . . . . Fe cont d'un, o d'una cosa, aver riguardo, farne caso, o stima, æstimare, magni facere, habere aliquem, o aliquid, faire, tenir compte d'une personne, chose, en faire cas.

rare, compter. Contè, per pa-

gare, solvere, payer. Contè, per aver autorità, auctoritate florere, compter, avoir du crédit. Contè, per istimare, riputare, existimare, estimer. Contè, per narrare, raccontare, edisserere, narrare, raconter.

Contemplassion, meditazione, considerazione, rillesso, contemplatio, consideratio,

contemplation.

Contemplativ, che riflette, che contempla, che considera per naturale, per divozione, o per altra cagione, contemplativus, considerator, contemplator, speculator, profundi, et considerati ingenii homo, contemplatif.

Contemple, verb. considerar, contemplare, contemplare, speculari, considerare, contempler.

Contemporaneo, uomo dei medesimi tempi, della stessa età, cequalis ejusciem atatis coetaneus etc., contemporain.

Contendent, che contende, contendente, competitor, collitigans, contendant.

Contendi, contendere, con-

tendere, contendre.

Content, comprendere, capere, comprehendere, contenir.

Contenensa, si prende per la capacita d'una cosa, per esempio d'un vaso, capacitus; prendesi pure pel sussieguo, che tiene una persona, habitus vulta, corporis etc., contenance.

Content, contento, allegro, lætus, hilaris, content. I on content, gaudeo ele., concent. Content, per sodd.slatto, limitato ne suoi desider, volonta ec., contentus, content.

Contente, suddistare, sazia-

re . esser bastante . satisfacere, explere, sufficere, contenter.

Contentessa, contentezza, allegria, soddisfazione, gaudium , lætamentum , grata animi tranquillitus, contentement.

Contensios, contenzioso, litigatore, litigioso, pugnax, contentiosus, litigiosus, vitili-

tigator, contentieux.

Conterlor, o controlor, quegli, che ha uffizio particolare di riveder i conti, ragioniere, rationum exactor, maître, ou auditeur des comptes.

Contessa, contessa, comi-

tissa, comtesse.

Continensa, arnese, che gli Ecclesiastici si pongono sopra le spalle, e con cui prendono l' ostensorio per dar la benedizione, la mitra, il bastone vescovile, continenza, voce dell'uso, humerale . . . Le parti, con cui si prende l'ostensorio, la mitra, il bastone diconosi grembialini . . . . .

Contrabass, strumento grande di quattro corde, che si suona colfarco, contrabasso, paranete synemmenon, basse, basse-contre, contre-basse.

Contradansa, specie di ballo fatto in più persone, contraddanza, chorea, contredanse.

Contrafort, pezzuolo di tela tagliato a cuore, che si mette allo sparato della camicia, acciò non s'apra di più, tela ad sistendam scissuram adjuta, bride. Contrafort, term. de' sarti, fodera, che si mette per fortezza tra panno, e panno, contraffodera, inter pan-

renfort. Contrafort, riparo fatto ad un muro, che sostiene un gran peso, contrallorte, erisma, contre-fort, épéron; dicesi anche spron. Contrafort, dicesi anche dagli artefici di alcuni ferri dentati, o come dicono fatti a scaletta per adattarvi in maggior, o minor distanza ciò, che dee far resistenza, o ritardar lo sforzo di checchessia, contrafforte .... Contrafort, s'intende generalmente qualunque riparo fatto per maggior fortezza, contrafforte, repagulum, munimentum, renfort.

Contraltar, paliotto, arce amiculum, frontale altaris.

devant d'autel.

Contrapeil, la piegatura contraria del pelo, contrappelo, deflexio, contraria pilorum, contrepoil. De 'l contrapeil , si dice del barbiere, che dopo aver raso il pelo, rade il residuo a rovescio, dar il contrappelo, adverso pilo novaculum ducere, faire le contrepoil. A contrapeil, a rittoso, a rovescio, præpostere. inverso ordine, à rebours. Per bruscamente, acerbe, aspere, brusquement, rudement.

Contrapsis, cosa, che adegua un'altra nel peso, contrappeso, aquipondium, contre-poids. Contrapeis, diconsi anche quei piombi avvolti con funicelle alle ruote degli oriuoli per farli muovere, contrappesi, libramentum circini, con-

tre-poids.

Controcritica, il censurare qualche critica, il fare una critica contraria ad altra, connos adjuta tela, contre-fort, traccritica, anticritica respon-

tique de la critique.

Contr' ordin, rivocazione dell'ordine, ordine contrario ad un altro, contr' ordine, contrarium mandatum, contre-ordre.

Contumacia, il disubbidire ai Giudici, contumacia, pervicacia, contumacia, se è in fatto di procedimento criminale, contumace; in giudicio civile, défaut.

Con tut che, quantunque, sebbene, ancorchè, eziandiochè, benchè, quamvis, licet, etsi, etiamsi, quoique, bien

que, encore que.

. Con tut lö, con tut lö li, con tutto ciò, nondimeno, nulladimeno, tuttavia, ciò non ostante, ciò non pertanto, tamen, nihilominus, attamen, cependant, au milieu de tout cela.

Convente, convenire, accordare, patteggiare, pacisci, convenire, convenir, ajuster. Conventesse, convenirsi, accordarsi, pacisci, convenire, s'aju-

ster, s'accorder.

Convers, quegli, che porta l'abito della religione nel convento, ed è laico, converso, servigiale, frater, qui aliis famulatur, servus, vel conversus reg. min., convers, frère lai, frère servant.

Conversa, religiosa impiegata nelle opere servili d'un monastero, conversa, conversa reg. min., tourrière, sœur converse.

Conversa, unione di due tetti nelle due estremità inferiori . . . . noulet.

Conveui, quell'accompagna- sance. Copa, uno dei quattro

sio, contre-critique, ou cri- I tura, che segue checchessia per sicurezza, convoglio, consociatio, associatio, stipatio, convoi, accompagnement.

> Convulsion, l'involontario intirizzare, e ritirarsi de'nervi , e de' muscoli verso il loro principio, convulsione, convulsio, convulsion, spasme.

> Cop, certa misura contenente l'ottava parte dell'emina, bozzolo, coppo, voce dell' uso, modii octava pars, litron, coupe v. dell' uso fran. Cop, sorta di lavoro di terra cotta lungo, e arcato, che serve per coprire i tetti, quello, che si mette di sopra, si chiama tegolo, tegula, tuile creuse; l'altro, che si mette di sotto, chiamavasi anticamente embrice, imbrex, tuile plate; questo era una tegola piana di lunghezza di due terzi di braccio con un risalto per lo lungo da amendue i lati; ora però si usano entrambi della stessa forma arcata.

Copa, vaso di legno, in cui i mercanti tengono i danari, bacinella, vasculum mercatorium ad pecuniam condendam, coupe pour tenir de l'argent. Copa, e copeta, misura del mugnajo, colla quale piglia parte della materia macinata, per mercede della sua opera, bozzolo, bozzoletto, V. Cop, boisseau. Copa, vasetto da bere senza piede, ciotola, cotyla, gobelet, hanap, coupe. 'L. sales l'a fait la copa, dicesi volg, di chi non cresce più della persona, justo incremento petitum esse, avoir pris crois-

semi dei tarocchi . . . . une ! des couleurs des tarots, qui représente une coupe. Copa dle balanse, coppa, guscio della bilancia, lan v, plats de balance. Fait a copa, qualunque fondo concavo di un vaso, o simile, cioè concavo dentro, e convesso al di fuori. La copa, v. di esclamazione, o di ammirazione, cappita, capperi, papæ, hui, nargué, ho, ho. Pie 'l doi da cope, fuggirsene, abire, s'en atler, s'enfuir.

Copà, t. di giuoco, che è l'alzare le carte, separandole in due parti, e la parte, che è così separata, taglia, fo-liorum lusoriorum divisio, la coupe des cartes. Copà d'vin, quanto può contenersi di vino in un bicchiere, in una ciotola, vini cyathus . . . .

Copal, add. usato anche in forza di sost., una spezie di ragia odorosa, che stilla da' varii alberi del Messico, e serve specialmente a comporre le migliori vernici, gomma copale, rhus copallinum, co-

pal, le copal.

Coparosa, sorta di minerale, detto con altro nome vitriuolo marziale . . . . cou-

perose.

Copat, o copët, ovvero copöt, dicesi il fondo delle cuffie, dei cappelli, e simili, calantica, pilei, galeri etc., fundus, vel fundulus, fond de la coisse, du chapeau, etc.

Copate , V. Cinpè.

Copè, al giuoco delle carte, e tarocchi vale separare in due parti un mazzo di carte, primachè si distribuiscano l Tom. I.

da colui, a cui tocca, alzare le carte, folia lusoria dividere, couper. Copè, per tagliare; copè la testa, troncare, mozzare il capo, caput amputare, couper la gorge.

Copela, piccol vasetto fatto per lo più di cenere di corna di cacastrato, o di vitella per cimenntarvi l'oro, e l'argento, coppella, vasculum ad probandum aurum, vel argentum, coupelle, creuset de fondeur. Stè a la copela, cimentarsi, stare al cimento, periculum aggredi, periclitari, se commettre, jouer à. Butè a la copela, porre in cimento, in periculum adducere, tenter, hasarder.

Copeta, misura del mugna-10, con cui prende la parte, che gli spetta della materia macinata per mercede del suo lavoro, bozzolo, bozzoletto,

modii pars, boisseau.

Copeta, dicesi pure le ventose, dette pure coppetta, cucurbita; ventouse.

Copia, mandè le copie, citare in giudizio, diem dicere,

in jus vocare, citer.

Copia, o gopia, chiavetta di ferro, che s'infila nell'occhio delle cavicchie per tenerle più salde, copiglia, acicula, vel clavulus, goupille.

Copon, accr. di Copa, V. Copon, colpo dato nella parte deretana del capo colla sommità della mano, frugone, pugnus ex adverso impactus, coup

de poing.

Copon, o coupoun, diconsi pure i tagli, che si fanno ad una carta doppia, legno, e simili, e si danno alla parte interessata per il futuro riscontro, tessera, coupons. In alcuni luoghi del Piemonte diconsi pure osche, ovvero antesne.

Coponè, V. Dè di pugn. Corà, coratella, exta, fressure.

Coradia, coradina, scorribanda, levis excursio, petite course.

Coragi, animo, sù, coraggio, fatti coraggio, fac, bono sis animo, nel num. del più agitedum, eja, agite, courage, courage.

Corassa, quella parte dell' armadura, che arma la pancia, panziera, lorica, thorax,

cuirasse.

Corat, o corët, piccolo coro, o tribuna nelle Chiese, suggestum, tribune, lanterne.

Corate, correr qua, e la interrottamente, e per giuoco, scorrazzare, cursare, cou-

rir çà, et là.

Cörba, specie di cesta fatta di vinciglie di castagno, o di altro albero intessute, che si adatta, e ferma sul basto colle funi, cesta, cestone, cista, corbis, corbeille, corbillon.

Corbèla, vaso rotondo tessuto di strisce di legno con fondo piano, corbello, corbèla dossuaria, corbeille. Corbèla da panatè, panattiera, panarium, corbeille à mettre le pain, ou la pâte.

Corblina, corbellino, corbula, corbicula, petite cor-

beille.

Corblon, corbellone, ingens corbis, grand corbillon.

la, petit corbillon.

Corbona, borsa, crumena,

bourse. Bute 'n cörbona, metter da parte, metter in corbona, reponere, asservare, mettre de côté, garder pour soi.

Corda, fila di canapa, di lino, di seta, e simili rattorte insieme per uso di legare, fune, funis, corde. Corda da violin, minugia, fides, chorda, nervus, corde de boyau. Corda, per tormento, che si dà ai pretesi rei col tenerli sospesi ad una fune colle braccia legate dietro, per cavar loro di bocca la verità, torsio, cruciatus, questio, question, torture, gêne. Dè la corda, dar tratti di corda, la qual cosa si fa legando il paziente colle mani dietro le reni, e per quelle appiccato a un grosso canapo, che passa per una carrucola, lo tirano in su, lasciandolo scorrere in giù, e poi ritirandolo in su tante volte, a quante è condannato, dagli antichi dicevasi collare, ed esser collato.

Cordagi, assortimento di corde per corredo di una nave, per la costruzione di un edificio, e simili, cordame, funaria suppellex, se per una nave, funin; per qualunque altra cosa, cordage. Cordagi, per quantità di prigioni legati ad una fune, funata, funaja, ginctorum manus, plusieurs

prisonniers.

Corde, che fa le funi, funajo, funajolo, restiarius, cordier.

Cordè, unire, e concordare strumenti, e voci, accordare, temperare, concordem reddere, accorder, mettre à l'unisson.

CO

259

Cordeta, cordina, cordin, dim. di corda, cordella, funiculus, resticula, cordelet, cordenu.

Cordin, straforsin, fissèla, fil Genoveis, spago, cordicina, funicella, funiculus, fi-

lum, licelle.

Cordon, acer. di corda, cordone, corda grossa, canapo; e presso i contadini soastr, rudens, cable, cordage, amarre. Cordon, o cordonin, piccola corda schiacciata, o tonda di refe, di seta, o d'altra simil materia intrecciata per uso di affibbiare, o legare le vestimenta, cordellina, funiculus, cordelette, aiguillette, cordon , ganse. Cordon , e cordonin, cintura de' frati di s. Francesco, cordiglio, funiculus uodosus, cordon de religieux. Cordon, quello, che gli Ecclesiastici sovrappongono at camice, cingendosene i lombi, cingolo, cingulum, cingule, cordon de prêtre.

Cordon, dicesi pur anche il cinto, che circonda quella parte del cappello, detta la forma ( in piem. copa ), cordellina, funiculus, cordonnet, ganse de chapeau. Cordon, è anche un certo rialto a modo di bastone, o di corda sportante in fuori, con che si adornano, e cingono per ordinario i bastioni, e baluardi, facendolo posare sopra l'estremità della scarpa del medesimo; cordone, corana muri, cordon, term. d'architecture. Cordon, dicesi pure una linea, o scavazione di terreno, fatta in occasione di sospetto di peste, o di altro, che si guarda dai soldati; cordone, vallum, cordon. Cordon, dicesi pure d'una divisa militare cavalleresca, equitum torquatorum vitta rubra, cærulea, etc.

Cordonà, si dice di checchessia, che abbia intorno

come un cordone.

Cordonin, quella piccola corda schiacciata, o tonda di refe, seta, o simil materia intrecciata, che si mette intorno alle vestimenta, particolarmente per affibbiare, o legare (detto anche in piem. gansa), cordellina, funiculus, ganse, cordonnet. Cordonin, funicella piena di nodi, cintura dei frati minori conventuali di s. Francesco, e di altri, che a loro somiglianza la portano per divozione; cordiglio, funiculus nodosus, cordon de religieux.

Core, marcè, correre, andar con somma velocità, currere, courir, galoper. Core la posta, o per posta, correre sui cavalli, mutandosi di posta in posta, correre la posta, currere dispositis, o commutatis ad celeritatem equis, courir la poste. Core la posta figur., esser precipitoso nell' operare, nel dare il sentimento; correre a furia, inconsulte, temere agere, præcipitem ferri, agir, parler inconsidérément, à la boulevue. Core, core, aiut, aiut, modo di esprimersi, quando si chiede soccorso; accorr' uomo, in auxilium accurrite, à l'aide.

Corè, colui, che porta le lettere; messo, corriere, postiere, cursor, tabellarius, courrier. Corè d' gabinët.... armillarius cursor, courrier chiurlo, clorius, courlis, o du cabinet.

Corea, coreia, coreggia, corrigia, courroie, lamère. Coreia dle staje, coreggia delle staffe; staffle, lorum, cui stopia annexa est, étrivière. Corcia da porteur, coreggiole da portantini, corrigiæ, bricoles.

Corenta, sorta di danza, o sonata, corrente, currens saltatio, courante.

Coresa, o scoresa, il suono di quel vento, che si manda fuori per le parti di sotto; coreggia, peditum, ventris crepitus, pet, vent. Lasse score na scoresa, lasciar andare una coreggia, crepitum emittere, peter.

Corët, piccola tribuna, coretto, v. dell' uso. V. corat.

Coreur, e coreul, lacche, staffiere, equi cursor, laquais,

Coridor, stanza lunga, androne, andito, corritojo, corridore, mesaula, peridromus, corridor, allée, galerie.

Corieta, aletta delle scarpe, con che s'aflibbiano, cinturino, corrigia calceamenti,

Coriola, bridola, sorta di erba, vilucchio, convolvulus arvensis, helxine cissampelos, liseron, liset, helxine-cissampelos.

Corior, colui, che concia le pelli, conciatore, cuojajo, pelacane, coriarius, alutarius, coroveur, tanneur. Corior da basaña, conciatore di pelli in aluda, alutarius, megissier.

Corli, uccello acquatico, cosi chiamato dalla sua voce,

courlieu.

Corm, V. Colm.

Corn, quell' osso duro, e acuto, che hanno alcuni animali quadrupedi in testa, corno , cornu, corne. Corn , strumento da fiato fatto a similitudine di corno, e talvolta fatto anche dello stesso corno, corno, cornu, buccina, cor. Corn da cassa, è anche uno strumento da fiato, corno da caccia, lituus, cor. Fait a corn, piegato in forma di corno, cornicolato, ad instar cornu, corniculatus, tourné en façon de cornet. Corn, o cornèt, enfiatura nel capo, che si fanno i fanciulli cadendo, bernoccolo, tumor, vibex, bosse, tumeur. Cörn del serv, corna, palchi, ramora, cornua, bois, cornes du cerf. Col di corn, il demonio, diabolus, le diable. Corn, diciamo anche quelli delle chiocciole, e delle lumache, corna, cornua, cornes. Corn, le due punte della luna nuova; corna, cornua, cornes du croissant. Ronpe i corn, fè bassè i cörn a un , feje bassè'l cachet, fiaccar le corna ad alcuno, cavargli di testa la superbia, alicujus superbiam retundere, abaisser l'orgueil de quelqu'un. Fè portè i corn a un, por le corna, currucam, vel cornigerum, vel cuculum facere, faire cocu. Avei un sui corn, aveilo an cul, recarsi uno sulle corna, averlo in odio, odio prosequi, hair quelqu'un. Nen valëi un corn, non valer un corno, ineptissimum esse, ne valoir pas un fétu.

Cornà, colpo di corno, colpo dato cozzando, cornatella, cozzata, cornuum ictus, coup de corne. Dè na cornà, ferir colle corna, dar di cozzo, cozzare, cornu petere, cosser. Cornà, corniolo selvatico, cornus silvestris, cornouiller.

Cornabusa, pianta salvatica simile alla majorana, origano, rigamo, origanum vulgare,

origan.

Cornagg, cornaggion, inter. in senso indecente, che vale lo stesso di becco cornuto, o porta corni, curruca, corniger, cuculus, cocu, o cornard.

Cornaj, cornalè, albero, che ha il legno duro, e produce il frutto lunghetto simile all' uliva di color rosso, e di sapor lazzo, e afro, quando è maturo, corniolo, cornus, cornouiller. Il frutto detto anche cornarin, e cornaj; corniola, cornum, cornouille.

Cornaja, cornajuss, crovass, uccello grosso di color tutto nero, che si pasce di carname, corvo, corvus, corax, corbeau.

Cornarin, V. Cornaj.

Cornè j' orie, si dice del sentirvisi dentro alcun zufolamento, o fischio, e suol dirsi per baja; che ciò accade quando alcuno dice male di quel tale, cornare gli orecchi, sonare aures inter se, tinnire aures, auribus tinnimentum esse, corner, tinter.

Cornèt, dim. di corn, cornetto, corniculum, cornichon. Cornèt, quel bernoccolo, che si fanno nel capo in cascando

i fanciulli; bernoccolo, tumor, bosse au front. Cornèt, vaso, dentro cui si mettono i dadi ginocando; bossolo, fritillus, alveolus, cornet. Cornèt, recipiente fatto di carta ravvolta in forma di corno, in cui i droghieri chiudono le spezierie nel dispensarle ai compratori, cartoccio, cucullus, cor-

net de papier.

Corneta, stromento da fiato: cornetta, buccina, cornette. Corneta, altiere di cavalleria; corneta, vexillarius, cornette. Corneta, specie d'imbuto, con cui si parla ai sordi ; cornetta . . . . cornet. Corneta, luogo, ove si vende la carne di giovenca, e la carne stessa; macello di giovenche, laniena junicum, boucherie de misses.

Cornete, consolida reale delphinium, consolida regalis, consoude.

Corniola pera, corniola, cornalina, onyx corneola, cornaline.

Cornù, che ha corna, cornuto, cornutus, corniger, cornu, encorné, qui a des cornes. Beco cornii, o beco fotù (v. libera), sorta d'ingiuria, becco cornuto, cucu-

lus, cocu.

Coroña, ornamento di varie materie, e fogge; corona, corona, couronne. Coroña, ornamento, di che si cingono la testa i Re, ed altri uomini illustri; corona, corona, sertum, couronne. Coroña, per cerchio, circondamento, circonferenza, circulus, corona, cercle, circonférence. Coroña. per lo strumento, che si tiene per contare le ave marie, e li pater nostri; corona, rosario, corona, rosarium B. V. globuli precatorii, rosare, chapelet.

Coronello, grado militare; colonnello, chiliarcus, tribunus, vel præfectus legionis,

colonel.

Corpèt, piccol giubbone, che si porta sotto le altre vesti; farzetto, giubbettino, sagulum, thorax exiguus, gilet. Corpèt sensa manighe, colletto, collettino, giubbone senza maniche, colobium, colletin, pourpoint sans manches. Corpèt cha cavalca, o cha botoña da doe part, camiciuola a due petti....

Corpetin, dim. di corpet, farzetto molto leggiero, giubbettino, thorax exiguus, le-

vis, gilet.

Corpiè, o cuverpiè, sorta di piccola coperta, che si stende soltanto sopra una parte del letto, e serve a coprir i piedi, copertina da letto, stragulum, lodicula, couvre-pied.

Corporal, quel pannicello di lino bianco, sul quale posa il prete l'ostia consecrata nel dir Messa; corporale, pannus lineus hostice subtractus, cor-

poral.

Corpus-Domini, v. lat., che significa il Santissimo Sagramento dell' Altare, Corpus Christi, l'Eucharistie, le Saint Sacrement. Per la Festa, che si celebra in memoria dell'istituzione del medesimo Sagramento, Festum Corporis Christi, la Fête-Dieu.

Cors, o cours, corso, car- dite? quid vultis? quid præriera, luogo, in cui si corre, cipitis? quid dicitis? plait-il?

ovvero tempo, che si percore re per giugnere ad una data meta, curricutum, cursus, cours. Fè 'l cours dle matematiche, dla fisica ec. . . . . mathesis, physicæ etc., curriculum persequi . . . .

Corsè, gipa, giustacuore, giubba, giustacurpo, giubbattino, giubba da donna, tunica, thorax exiguus, corset.

Corsia, dicesi quelto spazio vuoto, o non impacciato nel mezzo degli spedali, dei teatri, delle stalie, e di altri luoghi simili, corsia, area, le milieu de l'écurie, les coulisses du théâtre, etc.

Corsiv, dicono gli Stampatori a quel carattere, che è simile allo scritto, a differenza del tondo, carattere corsivo, literæ italicæ, caractère

italique.

Cort, palazzo de' Principi, e la famiglia stessa del Principe, corte, aula, la cour. Cort, quello spazio scoperto nel mezzo della casa, onde si piglia il lume, corte, cortile, impluvium, cavædium, cour d'une maison, basse-cour. Cort d'un chiostro, d'una person, corte d'un chiostro, di una prigione, cortile....

Cösa, sost. di più significati, cosa, res, chose. Cosa bescösa, modo di parlare piemontese di chi non vuole spiegarsi, est aliquid, est quod scio, c'est une affaire, c'est une chose. Cosa veule? cosa comandeve? cosa dive? cosa volete? cosa comandate? cosa dite? quid vultis? quid præcipitis? quid dicitis? plait-il?

que vous faut-il? Cösa chi die? cosè è quel che dite, quid dicitis? que dites-vous la? Cösa feve? cosa fate voi? quid agitis? que faites-vous la? Cösa veulle ventricosa comando? cosa vuole? cosa comanda? signore? quid vis? quid imperas domine? que vous plaitire des citrouilles. Testa d'cossa, zucca di sale, zucca

Coscrision, registro de giovani pel servizio militare, coscrizione, conscriptio, census,

conscription militaire.

Coscrit, cittadino registrato pel servizio militare, conscritto, descriptus pro militia, in publicas tabulas relatus; conscrit.

Così va'l mond, così van le cose del mond, così vanno le cose del mondo, sic vivitur, ainsi va le monde. Così ch'as trata? così si tratta? siccine agitur? est-ce ainsi, que l'on tratte? Così ben, com, così bene, come, perinde atque, aussi bien, que.

Cospeto, cospetto di bacco, papæ, merci ma vie, male

peste.

Cospetone, minacciar imperiosamente, bravare, fare lo smargiasso, minitari, minas jactare, braver, menacer, narguer, morguer, gourmander, galvauder, faire le rodomont, le fanfaron.

Cossa, frutto noto, zucca, cucurbita, citrouille, courge, calebasse. Cossa, il capo umano, caput, tête, caboche. Cossa, dicesi pure a melone, o altra frutta, che sia insipida, insipidus, melon, qui sent la citrouille, qui n'a point de goût. Cossa salvaja, cossa ma-

alba, coulevrée. Cossa longa. zucca lunga, cucurbita anguina, calebasse. Cossa da paje zucca da pergola, cucurbita ventricosa, courge, Cossa ch'a ranpia . . . . courge, plante rampante, qui est de la nature des citrouilles. Testa d' cossa, zucca di sale, zucca al vento, si dice in m. b. di persona vana , e che non abbia in se sapere, abilità, o prudenza, che dicesi anche testa sventà, testa balorda, caput inanc, une tête éventée. De na fava unt na cossa, dicesi quando si dà una piccola cosa a chi ha molto bisogno, quid bucella tantula? quid tantillus bolus tantis faucibus? c'est un grain de millet dans là gueule d'un âne, pour dire qu'on donne peu de chose à qui a plusieurs besoins.

Cossairölo, cossaröla, ovvero coussaröla, grillotalpa, gryllotalpa, courtilière.

Cossè, luogo seminato di zucche, zuccajo, locus consitus cucurbitis, couche de citrouilles.

Cossè, verbo, il percuotere, che fanno gli animali cornuti con le corna, cozzare, cornu ferire, cornu petere, cornua committere, cosser. Cossè, dicesi anche di coloro, che vengono in dissensione, cozzare insieme, contendere, heur ter de front, contredire.

Cossèra, V. Caussinèra.

Cossöt, e cossèt, dim. di cossa, zucchetta, cucurbitula, petite courge.

Cosson, in m. b., si usa a modo di meraviglia, o di es-

clamazione, zucche! propoe!
nargue! Cosson, e scosson,
quegli, che doma i cavalu,
equiso, equorum domitor,
piqueur de chevaux, écujer.
Per mezzano, e sensale di essi, cozzone, equorum pararius, maquignon.

Cost, ovvero coust, prez-20, pretium, prix. Piè, arlevè al coust . . . quanti empta fuit accipere, prix coû-

tant, prix pour prix.

Cösta, uno di quegli arcati, che si partono dalla spina, e vengono al petto, e racchiudono gli intestini, costola, costa, côte. Costa, spiaggia, o salita poco repente, costa, clivus, collis, colline. Cösta, per simil. costa d' coi, d' laitue etc., la parte più dura che è nel mezzo delle foglie, e regge il tenero di esse, costole, costoline di cavolo, di lattuga, densior, et crassior pars foliorum bras, icæ, lactuca, côte. Cösta del cotel, del sabel, quella parte, che non taglia del coltello, o di altro strumento simile da tagliare, o da altra operazione, costola di coltello, pars reclusa cultri, dos d'un conteau. Cösta, erba nota buona a mangiar cotta, bieta, beta, bette, poirée. Mal d' costa, dolor d'costa, pleurisia, pleuritis, lateris dolor, pleuresie, ou mal de côte.

Costeral, lo stesso che coste, spiagge, salite, clivus, côteau.

Costeta, dim. di cösta, per quelle coste degli animali come di porci, di castrati divise dal corpo, costolina, costula suilla, vervecina, côtelette.

Costipà, o coustipà, accatarrato, costipato, rheumate laborans, enrhumé

Costipassion, costipazione,

rheuma, rhume.

Costipesse, dicesi dei cavalli, e simili bestie, quando riscaldati, e sudati intirizziscono le membra, e si raffreddano, rappigliarsi, torpore corripi, devenir fourbu, o courbatu.

Costrense, o costrensi, costringere, constringere, adigere, contraindre.

Costret, agg. costretto, ob-

Costrue, verbo, costrurre, edificare, construere, struere, adificare, bâtir.

Costrussion, sost costruzione, constructio, adificatio, construction. Per il modo di disporre i temi secondo la sintassi, thematum ad syntaxim ordinatio, vel constructio, la construction, l'arrangement, la liaison des mots.

Costrut, agg. costrutto, constructus, ædificatus, bâti. Prendesi pure per riscontro, notizia ec., onde si dice gaveje 'i costrut....

Cost sì, costa sì, costi sì, coste sì, cotesto, cotesto, cotesta, questo, questi, cotesti, coteste, costoro, questi, queste, hic, hæc, hoc, iste, ista, istad, hi, hæ, hæc, isti, istæ, ista, celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci.

Costum, costuma, costume, usanza, mos, usus, consuetudo, mœurs, coutume.

Costura, cucitura, che fa

costola, costura, sutura, couture. Costura, dicesi anche quella lista fatta di maglie a rovescio, che è nella parte deretana della calza, costura, caligae sutura, la maille tournee d'un bas. Costura, o costuron, quel segno, che lasciano in qualche parte del corpo le battiture, o le piaghe gia guarite, cicatrice, cicatrix, conture. Fiache, o arbate le costure, tolta la metafora dal picchiare, che fanno i sarti la costura, quando è cucita, per ispianare quel rilevato, ritrovar le costure, spianar le costure, ragguagliar le costure, bastonare, fuste aliquem dolare, rabattre les coutures. Dicesi anche per ischerzo, fiache le costure, a chi mette su un abito nuovo, V. Spiane le costure.

Costuron, V. Costura, nel

terzo significato.

Côta, sor a di veste, o di abito per lo più femminile, che dalla cintura giugne alle calcagna, gonna, cioppa, tunica, cotte, cotteron, cotilon, jupe, tunique.

Cotaria, società, societas,

coterie.

Cotèl, strumento da tagliare per uso famigliare, il quale
ha da un lato il taglio, e dall'
altro la costola, coltello, culter, couteau. Cotèl da cusiña, coltellaccio da cucina, culter coquinarius, couteau de
cuisine, ou couperet. Cotèl da
cassa, palöss, coltello da caccia, clunadum, cultellus venatorum, couteau de chasse. Cotèl da pitor, coltello pe raschiare, mestichino, spatolet-

ta, che serve ai pittori per raccorre i colori quando sono macinati . . . amassette. Dicesi anche in piem. spatula, Cotèl saror, cotèl da sacöcia, coltello a molla, coltello da tasca . . . couteau pliant, couteau de poche, jambette. Cotèl da bechè, coltello da beccajo, coltellaccio, culter, couperet. Cotèl a doi tai, coltello a due tagli . . . couteau de tripière. Dicesi anche fig. di lingua, che taglia, e fora, che taglia, e fende, piper, non homo, acida lingua homo et dicax, un homme mordant, piquant. Chi d' cotèl massa, d' cotèl mēūir, chi di coltel ferisce, di coltel perisce, qui gladio ferit, gladio perit .... Cotèl da trince, trinciant, celtello da trinciare . . . . tranchant. Cotèl da cavagnè, coltello da panierajo . . . . épluchoir. Cotèl da entè, coltello per innestare . . . greffoir. Feuder, o feuro del cotèl, guaina per riporvi il coltello, theca cultrorum, coutelière. Cotèl, o cotèi, fiale, o favo, quella parte di cera, dove sono le celle delle pecchie, e dove elle ripongono il mele, fialone, favus, gaufre, rayon de miel, gâteau de miel. Cotèl da calie, coltello ad uso dei calzolaj, trincetto, scalprum sutoris, cultellus crepidarius, tranchet, couteau de cordonnier, outil à l'usage des cordonniers, des bourreliers ( slè ) servant à couper le cuir.

Coti, morbido, mollis, souple. Cotilion, sorta di giuoco di carte † quadriglio, quartiglio, giuoco, codiglio . . . codille.

Cotin, faude, sorta di veste, e abito per lo più femminile, che dalla cintura giugne alle calcagna, gonnella, sottana, tunica, palla, jupon, cotillon.

Cotis, tassa, che l'artefice paga al comune per poter esercitare la sua arte, detto ora drit d' patenta, matricola, summa pro exercenda arte, matricule, patente, droit, que l'on paye pour éxercer un métier.

Cotisè, tassare, ordinare la tassa, la quota, censum cestimare, cotiser.

Cotlà, colpo di coltello, colteliata, gladii ictus, vulnus cultri, coup de couteau.

Cotlà d'mon, lavoro di mattoni messi per coltello . . . .

Cotlàs, e cotlon, accr., e pegg. di cotèl, coltellaccio, magnus, o vilis culter, gros, ou mauvais couteau.

Cotle, nome, chi fa, vende coltelli, rasoj, forbici, e simili, coltellinajo, cultrarius, cultrorum artifex, contelier.

Cotlè, verbo, ferir di coltello, accoltellare, gladio percutere, donner des coups de couteau.

Cotlin, dim. di cotèl, coltelletto, coltellino, cultellus, petit couteau, couteau pliant, couteau de poche.

Coton, quella materia, di cui si fa la bambagia, ed anche la stessa bambagia, cotone, gossypium, coton. L'albero, che la produce, chiamasi cotonnier.

Cotoniña , V. Banbasiña.

Cotr , V. Codr.

Cotrion, veste vile per lo più da donna, gonnellone; ingens, o vilis tunica, cotillon.

Cotumie, abito, uso, assuefazione, costume, usus, consuetudo, mos, ritus, institutum, coutume, habitude.

Coture, arare un campo, acciò muojano le erbe, e acciò, lasciandolo vuoto per certo tempo, diventi più fertile.

Cov, pietra da affilare, cote, cos, queue; cote, con cui si affilano le falci...dalle.

Cou, o cov, covo. Bute j'euw an cov, metter a covare, gallinæ ova supponere, mettre la poule à couver. Bute i bigat an cov, riscaldare il seme de'vermi da seta, fovere semina bombicum, échauffer, les vers à soie.

Covà, quella quantità d'uova, che in una volta cova l'uccello, covata, pullatio, pullities, couvée, nichée. Dicesi pure una covà d'masnà, per significare un gran numero, covata di bambini, di figliuoli, puerorum, liberorum multitudo, une couvée d'enfans, un grand nombre. Covà, fig. vale razza, progenies, engeance.

Covè, verbo, lo star degli uccelli in sulle uova per riscaldarie, acciocchè elle nascano, covare, fovere, incubare, couver. Covè na maladia, covare il male, morbum occulere, couver une maladie. Covè, per racchiudere, covarsi, fomentarsi, servari, detineri, concipi, coqui, couver. Covè, starsi a poltrire nel letto, in lecto torpere, otia-

267

ri, se dodiner, se dortoler dans son lit. Cove 'l tisson, star di continuo presso al fuoco per iscaldarsi, covar il fuoco, assiduum ad focum sedere, garder le coin du feu, les tisons.

Cove, nome, in m. b. agg. a persona neghittosa, lenta, pigra, che cova la cenere, socors, iners, lentus, piger,

tardus, accouvé.

Covè, o meglio coè, vaso di legno, che portan seco i falciatori, in cui ripongono acqua per bagnare la cote, quando vogliono affilare la falce, vasculum cotis, vase de la dalle.

Coviello, buffone; fè'l coviello, far il buttone, palpeggiare, blandiri, scurram, vel ridicularium agere, scapin.

Covis, agg. a novo stantio, ovum vietum, tabidum, œuf à demi-couvé, œuf couvi.

Craca, finea-fave, piantacarole, cracheur, millantatore, bugiardone, ciarlone, carotajo, che spaccia menzogne, che ficca carote, mendax, mendaciloquus, thraso, blatero, craqueur, emballeur.

Cracada, menzogna, favola, mendacium, menterie, ha-

blerie, bourde.

Crach, e crich crach, lo scricchiolare, e rendere quel rumore, che fanno talvolta le scarpe in andando, o un legno nel rompersi, o ghiaccio, o vetro, o cosa simile, che erepi, crepitus, cric, crac, cliquetes, craquement. Vedi Cri-cri, e crich crach.

Crachè, ficcar carote, spac-

lare, dar panzane, commento fidem adstruere, verba dare, falsa loqui, craquer, coucher gros, conter des fadaises.

Cracheur, V. Graca.

Cracia, feccia dell' olio, morchia, amurca, fax olei, lie, dépôt, féces, amurgue.

Crajon, apis, o lapis, matita, stile, hæmatites, cravon,

V. Portacrajon.

Cran, tacca, intaglio, intaccatura, incisura, sectura, cran.

Crap, V. Crëp.

Crapa, dicesi per ischerzo la testa, caput, tête. Crape,

al plur. V. Coce.

Crapa, così chiamansi per l'ordinario le foglie degli erbaggi, e particolarmente quelle, che comincian a putrefarsi; crapa d'coi . . . . . caulium, vel brassicarum putrida folia . . . . .

Crasè (dal francese écraser) ammaccare, sfracellare, elidere, conterere, écraser, bri-

ser, fracasser.

Crava, animal noto, capra, capra, chévre, bique. Crava, o cavalèt, legni confitti a guisa di trespoli, su cui i muratori fanno i ponti, canterii, chevalet. Crava, strumento di legno, su cui i pittori appoggiano le tavole, che vogliono dipingere, leggio . . . . chevalet. Crava, o leturil, strumento di legno, sul quale tengono il libro coloro, che cantano i divini uffizj, leggio, pluteus anagnosticus, agnosterium, lutrin. Crava, strumento di legno, che serve a trasportare specchi, quadri, ciar menzogne per verità, sbal- ed altre cose simili fragili, canterius gutatorius, chevalet. | creà, mal creà, bene, o nuit Crava, dicesi pure un arnese, che sostiene una botte. Crava, arnese formato di un travicello posato per lo piano, o a pendio sopra tre, o quattro piedi a guisa di trespolo, ad uso di reggere palchi posticci, e serve a molti artefici, sebbene talvolta con qualche varietà nella forma per usi diversi . . . chevalet.

Cravajo (arbusto) ligustro,

ligustrum, troène.

Cravè, guardiano delle capre, caprajo, caprarius, chevrier, berger, gardien des chevres.

Crave, V. Vache.

Craveta, sorta d'animaletto simile al grillo, ma di corpo più sottile, e allungato, con ali lunghe, cartilaginose, e ve ne sono di varie sorta, e colori, cavalletta, locusta, locusta, sauterelle.

Cravete, sorta di fungo . . . boletus cyanescens, espèce de

champignon.

Cravieul, animal quadrupede, che ha molta agilità nel saltare, egli è minore del cervo, ed ha qualche somiglianza colla capra, perciò detto da alcuni capra selvatica, capriuolo, cavriuolo, caprea, chevreuil, chevreau. Fè d'craviolët, d'cabriöle, far capriole, capriolare, saltare, saltitare, sauter, cabrioler.

Craviolet, salto, cavriuola, scambietto, saltatio, saltus,

cabriole, entrechat.

Cravot, capretto, figliuolo della capra, hædus, cabri, chevreau.

Crea, creanzato, civile; ben

creanzato, costumato, politus, urbanus, civilis, vel contra, poli.

Creada, cameriera, donzella, famula, pedissequa, fille

de chambre.

Creansa, ammaestramento de' costumi, civiltà, creanza institutio, educatio, civilité, politesse, éducation. Creansa. per costume assolutamente. come: boña, o cativa creansa, vale boña, o cativa costuma, buona, o mala creanza, buono, o cattivo costume, mos, bonus, vel malus mos, politesse, ou impolitesse. Ben creà, ben accostumato, morigerato, di buoni costumi, creanzato, ben creato, bene moratus, bonis moribus præditus, poli, civil, bien élevé. Mal creà, di cattivi costumi, mal creato, male moratus, malis moribus instructus, impoli , mal élevé.

Crędensa, V. Cherdensa. Credenson, V. Cherdenson.

Credo, nome del Simbolo degli Appostoli, Symbolum,

Symbole des Apôtres.

Crema, dicesi nell'uso comune un composto di latte, tuorli d'uova , farina , e zucchero dibattuti insieme, e rappresi al fuoco, e dicesi crema di cioccolatte, di caffe, secondo il sapore, e l'odore predominante d'ogni altro ingrediente, che vi sia mescolato, crema, edulium ex lacte, ovis, saccharo etc. confectum, crême.

Creme, rappigliarsi a guisa di crema, coalescere, crêmer.

Cremes, nome di color rosz

so porporino, il più acceso, e il più nobile colore che si trovi, chermisi, chermisimo, grana, color coccineus, cramoisi. Questo colore si fa col chermes, e si fa amcora col sangue di certi vermi, chiamati con voce Spagnuola cocciniglia, sebben dicasi tuttavia color di grana, e il drappo, o il panno tinto di tal colore si dice tinto in grana.

Crëp, scoppio, fragor, crepitus, bruit. Crëp, o gnëch, caduta, o romore, che si fa cadendo, tonfo, lapsus, strepitus, chûte, ou bruit, que l'on fait en tombant. Crèp,

V. Sciöp.

Crepe, v. fr., e vale increspato, crispus crêpé. Capelli increspati, capilli crispati, che-

veux crêpés.

Crepo, stoffa di lana alquanto crespa † crepone, tela ex filis bombycinis, vel lanæ tenuis, et crispa, crépon, crêpe.

Crepuscol, quella luce che si vede avanti il levare, e dopo il tramontare del sole, crepuscolo, diluculum, crepusculum,

crépuscule.

Crespin, o 'l san-crespin, bisaccia, o cestella, ove i calzolaj mettono i loro arnesi, e gli arnesi medesimi, sutorum sacculus, le saint-crépin.

Crëss, doni, che sa il marito alla moglie quasi in compensamento della dote, aumento contradote, antipherna, augment de dot. Fè'l crëss, se l'aument d'döta, sopraddotare, aliquid doti addere, donner un surplus de dot. Fè d'crëss, aumentare, crescere, moltiplicare, abbondare,

in s. n. prender aumento, far-si maggiore, crescere, augescere, augeri, multiplicari, croître, s'accroître, augmenter, hausser, monter, devenir plus grand. Col erbo a fa nen d'crëss, quella pianta, quell'albero non cresce, non attecchisce, intristisce, arbor illa nullum capit augmentum, tabescit, cet arbre-là ne pousse pas, ne profite point.

Cressua, o chersua, crescimento, erescenza, aumento, incrementum, accretio, auctus, croissance, accroissement, augmentation de grandeur.

Crest, o chest, sommità, cima, cresta, culmen, vertex, fastigium, summitas, la cime, le haut, la crête.

Cresta , V. Chesta.

Crestian, voce per significare i seguaci della religione di G. C., cristiano, christianus, chrétien. Prendesi però talvolta questo vocabolo per indicare un uomo semplice ec.. onde si dice : crestian del doi, crestianas, crestianeri, nomo di buona pasta, uomo di buona natura, uomo alla buona. buon pastricciano, homo oleo tranquillior, mitis ingenii homo, crassæ minervæ homo, simplex, le bon homme, un homme à la main, de bon naturel, homme serviable, matériel.

Crestianet, uomicciuolo, uomo di piccola statura, homuncio, petit homme. Da noi si prende anche per uomo semplice, di buona natura, V. Crestian.

Crēūs, v. f., profondo, alms, profond. Per concavo; piat crēūs, concavo, all'opposto di

convesso, cavus, concavus, creux, concave, creusé.

Cri-cri, e crich, il suono del ghiaccio, e del vetro quando si fendono, e da questo viene la voce scricchiolare, cri-cricc... cric-crac.

Cria, detto così dal criè, cioè favellare ad alta voce, che fa il banditore, bando, grida, edictum, crie. Fè la cria, pubblicare, manifestare, bandire, gridare, promulgare, patefacere, publier, divulguer, crier.

Criassè, gridar forte, gridare spesso, schiamazzare, metter tutto di la casa a rumore, ingentes tumultus facere, vociferari, clamitare, clamores edere, criailler.

Crica, stanghetta di ferro da un capo fermata con un chiodo all'imposta della porta, e dall'altro entra nel monachetto (soantonet) e la chiude, onde è d'uopo sollevarla per aprire, saliscendo, pessulus, loquet. Ve ne sono di altre foggie, ma tutte per lo stesso elietto.

Crica, brigata d'uomini, o compagnia di più persone, cricca, conventiculum, bande joieuse, clique, bande de vauriens. Crica, si prende per lo più in mala parte.

Crich, stromento meccanico, che serve a sollevar pesi; martinetto, martinello....

lévier, cric.

Crich, crach, suono del ghiaccio, del vetro, e di altri corpi secchi, e sodi quando si rompono; come pure lo scricchiolare, e rendere quel romore, che fanno talvolta le le voci, che convengono a

scarpe in andando, ed ogni altra cosa, che crepi; cric, crac, crepitus, cric-crac, craquement, cliquetis: onde fe crich, crach, vale scricchiolare, crepitare, cliqueter.

Crichet, dim. di crica V. Crichet per quel ferretto nell' armi da fuoco, che toccandosi fa scattare il fucile; grilletto... détente, gachette.

Criè, mandar fuori la voce con alto suono, e strepitoso, gridare, clamare, crier. Criè per garrire, e riprendere, increpare, objurgare, aliquem aspere inclamare, gronder, réprimander. Criè auta vos, auta ganussa, gridar a più non posso, quanto se n' ha nella gola, quantum niti quis potest clamitare, omni nisu, viribus omnibus clamare, crier à pleine, à tue-tête. Crie Savoia, voce di giubbilo, di allegrezza, gridar con giubbilo, exsultare, lætos clamores edere, pousser des cris de joie. Sensa criè Savoia, avv., tacitamente, tacite, clam, furtim, secrètement. Criè com n' aquila . . . . perdite clamare, crier comme un aigle. Criè com un danà ... crier comme un perdu.

Crit, grido, suono strepitoso, clamor quiritatus, cri,
clameur. Crit d' dolor, grido
di dolore, gemitus, pleurs,
gémissement. Crit d' ciabra,
grido di scherno... huée.
Crit d' taud, grido d'applauso.... acclamation, renoinmée. A proposito di questi termini erù, crie non sarà
inutile il registrare alcuni fra
le voci, che convengono a

diversi animali. Così 'l crii del beū dicesi muggito, muggive, mugitus, mugire, boatus, boare .... 'L crit del can, dicesi latrato, abbajamento, latrare, abbajare, latratus, ejulatus, latrare, ejulare, aboyer, hurler. 'L crit dl' aso, chiamasi raglio, ragliare, ruditus, rudere, braire. 'L crit del caval, dicesi nitrito, nitrire, hinnitus, hinnire, hennir. 'L crii del lion, ruggito, ruggire, rugitus, rugire, rugir. 'L crit del pors, o crin, grugnire, grufolare, grumitus, grumire, grognement, grogner. 'L crit del gat, o ciat, miagolare, miaturitio, miaturire, miauler. 'L criì dla volp, mugolamento, gagnolio, gannitus, gannitio, gannire, glapir. 'L criì del colomb .... minuritio, minurire, plausiture, caracouler. 'L crii dla tourtoura, gemito, gemere, gemitus, gemere, gémissement. 'L crit del gal, cuccurrire, cuccuritio, coqueliner. 'L crit del cournajass, gracchiare, garrire, crocitare, croasser. 'L crit del pito, glougloutire..... glouglouter. 'L crit dla ciouss, chiocciare, glocire, glocitare, glousser. 'L crit del coco . . . . cuculare . . . . 'L crit, dle rane, gracidare, coaxare, coasser. 'L crù dl' öca, crocitare, crocitare, closser. 'L crii del farchet .... pipare .... 'L crit d' i polastr , pigolare, pipure, piauler. 'L crii dle pernis . . . cacabare, caboler. 'L criì dla quaja, gryllissare, carcailler. 'L crit elle vespe, ronzio, ronzare,

bombus, bombare, bombilare, obstrepere, murmurare, bourdonner. 'L criì dla serp, fischiare, fischio, sibilus, sibilare, siffler. 'L criì dla fea, dla crava, belare, belato, belamento, belatus, bêler. 'L criì dla siala, cicalio, fritinnire...'L criì del cioch, gufo, cucubare...'L criì dle galine d'India, dette meleagrides... cuccissare...

Crin, porco, sus, porc, porceau, cochon. Crin, dicesi per ingiuria ad uomo, porco, sordidus, fædus, turpis, un grand vilain, un vrai porcher. Crin, nel commercio s' intende il crine concio in modo particolare per diversi usi, come per imbottare cuscini, materasse ec., crine, crinis, crin.

Criña, femmina del porco; serota, porca, troja, sus, porca, serofa, truie. Per similitudine a femmina isporca, disonesta, porca, sordida mulier, meretrix, salope, vilaine, cochonne. Criña, dicesi per ischerzo al basso, strumento musicale da corde.

Crinatè, guardiano di porci, porcajo, porcaro, subulcus, suarius, porcher. Per mercante di porci, porcorum mercator, marchand de cochous.

Crinèt, dim. di crin, porcello porculus, porcus lactens, petit cochon, cochon de lait. Per simil. a giovane di costumi poco onesti, inhonestus, sordidus, vilain, sale, porcher.

Crior, v. pleb., banditore, praco, cricur public, juré cricur.

Criseul, vasetto di terra cot-

ta per liquefare i metalli nella I fornace, crogiuolo, vasculum

fusorium, creuset.

Crist, questo vocabolo oltre a significare l'Como-Dio, Redentore del genere umano, e Fondatore della religione sola vera, e divina, che ne porta il nome, prendesi pure per significare i denari, ed in altri figurati sensi, come: fè ste an crist, far star a dovere, contener in officio, intra limites contincre . . . Arcomundesse a Crist, e Santa Maria, butè su Crist, e Santa Maria, cioè tutto il mondo, omnes movere lapides, remuer tout le monde.

Cristal, minerale noto, cristallo, crystallum, cristal.

Cristalin, spezie di malattia degli occhi, humor crystallinus, cristalline.

Cristeri, clisterio argomento, cristerium, lavement.

Cristian, cristianet ec., V. Crestian.

Cristoforiana . . . . actæa

spicata . . . .

Cristofou, nome proprio di persona, che prendesi talvolta per semplicione, scimunito, ed equivale a patalouch, ousel, badola, bardus, fungus, dandin, bon vivant.

Crivel, stromento, con cui si scevera da grano, o biada il mal seme, o altra mondiglia; crivello, vaglio, cribrum,

Crivle, nettare il grano, o altra biada, sceverarlo dal mal seme, o da altra mondiglia, crivellare, cribrare, excernere, cribler. Crivle, o cribre was, esaminare, censurare alcuno, expendere, reprehendere, contrôler, critiquer.

Crivlin, colui, che netta il grano, o biada col crivello. vagliatore, cribrator, qui cribrat, cribleur, vanneur.

Crivliera, la mondiglia, che si cava in vagliando? vagliatura, purgamentum, excretum,

cribrure.

Croas , V. Cornajas. Croata, croatin, V. Crovata, crovatin.

Crocc, V. Cioss.

Crocant, che stride sotto i denti, che scroscia, crepitans, croquant. Torta crocant, cialda, cialdone scrosciante, ofella crepitans, une croquante, ou une tourte cro-

quante.

Crocet, strumento di metallo diviso in masc, e fumela, che fissi l'uno nell'altro, servono a tener fermi, ed affibbiati i vestimenti, fibula . . . Il masc, è fatto a uncino, e dicesi fermaglio, fibbiaglio, ganghero, uncus exiguus, agrafe. La fumela, è fatta a occhio, e chiamasi maglietta, anulus', porte d'agrafe. Il Crocet, che si mette ai mantelli, o piviali, dicesi anche bottone . . .

Crocetè, affibbiare, fibulare, unco inserere, fibulo ne-

ctere, vincire, agrafer.

Croch, uncino, rampicone, grafho, gancio, rampino, rampone, uncus, harpago, croc, crochet, gaile, croissant, harpon, grappin, crampon. Cröch, per debito; fe di croch, far debiti, ces alienum contrahere, s'endetter.

Croch (con o chiuso) quel

secche, e dure, o troppo cotte sotto i denti . . . croc.

Criteri, buon senso, criterio, criterium, hon sens.

Crochet, dim. di croch, uncinetto, piccolo gancio, fibula, parvus uncus, uncus exiguus , crochet.

Crocion d'pan, orliceiuzzo, frustulum panis, croûton de

pain. V. Crostin.

Croià, dicesi per lo più delle frutte quando son mezze, o già imputridite, mezzo, vietus, putridus, pourri, mauvais.

Croma, una delle figure, e note della musica, di cui ne va otto a hattuta, e vale due semicrome, o quattro biscrome, croma, chroma, croche.

Cronich, dicesi per lo più d'un male lungo, ed incurarabile, chronicus, seu longus, et insanabilis morbus, matadie

chronique.

Cros, croce, crux, croix. Ognidun a l'a soa cros, chi pi pcita, chi pi grossa, ogni uss a l'a 'l so tabuss, ognuno ha la sua croce, ciascuno ha le sue afflizioni, quisque suos patitur manes, quemque persequitur dura fati memoria, chacun a ses peines. A s'pcul nen cante, e porte la cros, - non si può cantare, e portare la croce; cioè che nel medesimo negozio non si puo far due parti, tolta la somiglianza dalle processioni, che si fanno per divozione, simul flare, sorbereque hand factu facile est, on ne peut pas porter la croix, et chanter en même temps, on ne peut pas faire deax choses à la fois. Le d'

rumore, che fanno le cose | cros, digiunar per forza, cibo coactim abstinere, jeuner par force, malgré. Avei i sign an cros, esse arbotu, esser di mal umore, rabbuffato, turbatum esse, tristitia, mærore confici, os in mæstitiam flexum habere, être bourru, chagrine, sombre.

Crosas, sorta di moneta d'argento di vari paesi, e specialmente di Genova ; crosazzo . . . . . croisat. Crosas, moneta d'argento, che ha corso in Portogallo del valore di due franchi circa; crosazzo . . . crusade.

Crosià, incrocicchiato, can-

cellatus, croisé.

Crosië, sorta di saja, pannus decussatis filis textus, créseau.

Crosiè, incrocicchiare, attraversare l'una con l'altra a guisa di croce, decussatim, o cancellatim disponere, crois ser; vale pure opporsi ad una persona, adversari . . . .

Crosièra, luogo, dove fanno capo, e si attraversano le strade; crocicchio, compitum, carrefour. Crosièra, term. generale delle arti, e dicesi di qualunque attraversamento di legni, ferri, o simile a foggia di croce per armadura, o ornato di uno stromento, o di un'opera di loro arte, ancorchè non sia ad angoli retti; crociera, crociata, decussatio .... Crosièra, quella parte della chiesa fatta in forma di croce; crociata, pars templi in modum crucis exstructa, croix.

Crössa, bastone di lunghezza tale, che giugne alla spalla dell' uomo, in capo al! quale è confitto, o commesso un pezzetto di legno d'un palmo incavato a guisa di luna muova per inforcarvi le ditella, o le ascelle da chi non si può reggere su le gambe, gruccia, stampella, subalare, héquille, potente. Crössa, piede dell'archibuso, ed altri simili strumenti, calcio d'archibuso, amentum, crosse, couche. Crössa, quel ferrolino del saliscendo, su di cui si applica il dito per aprirlo, linguetta, lingula, crosse. Crössa, dicesi anche in generale dagli artefici a qualsivoglia pezzo di legno, di metallo, o simile a foggia di gruccia, o di croce, per diversi usi, gruccia...

Crossan, v. fr. ramo di ferro incurvato, che s' ingessa ne' piccoli pilastri de' cammini ad uso di tenere le palette, e le molli, gancio, un-

eus , croissant.

Crosta, quella pelle, che si secca sopra la carne ulcerata, schianza, crusta, croûte de plaie. Crosta, l'estremità intorno al pane, orliccio, crusta panis, baisure de pain, croûte de pain. Crosta dla muraja, intonacatura, orliccio, ora, extrémité, croûte, enduite.

Crostin, cortecciuola, orlicciuzzo, crostino di pane, frustulum panis, exiguum panis frustum, cronstille, petit croûton de pain. Crostin, fettuccia di pane arrostito, crostino, crustum panis assi, petit croûton de pain rôti. Crostin, crustin, o crocion, pane condito con zucchero, ed altri ingredienti, confortino,

crustulum, pain d'épice, croustille.

Cröt, croton, stanza ad uso di carcere, in cui si rinchiudevano i rei di delitti di cognizione del governo militare, carcer militaris, eustodia militaris....

Cröta, cantiña, luogo solterraneo, dove si tiene, e si conserva il vino, cantina, cella vinaria, cave, cantine.

Crotin, dim. di crota, cantinetta, cellula vinaria, ca-

veau, petite cave.

Croton, V. Cröt. Dicesi anche di stanza oscura, o brutta al pian terreno, o sotterra ad uso di riporre le cose di poco valore.

Crovass, V. Cornajass.

Crovata, pannolino, che si porta intorno al collo annodato, e pendente sul petto, cravata, fascia lintea, focale, cravate, mouchoir de cou-

Crovatin, dim. di crovata, quel pannolino, con cui si cinge, e si cuopre il collo, cravata, goletta, gulæ tegmen, fasciola lintea, tour de cou. Crovata, o crovatin, in senso figur. vale rammanzo, hravata, riprensione; onde fë na crovata, un crovatin a un, rimproverare, riprendere taluno, fargli un rammanzo, una bravata, objurgare, arguere, minitari, braver, menacer, faire une réprimande.

Crove ( voce contad. ) cadere, cadere, excidere, choir,

tomber.

Crù, non cotto, crudo, crudus, eru. Vin crù, vino non maturo, crudo, vinum crudum, vin vert, dur, âpres Crù, agg. a tempo, stagione di verno, vale tempo freddissimo, hiems asperrima, cruel hiver, cruelle saison. Crù, trattandosi di seta, o filo... crispus, cruelus, écru.

Cruci, far la voce della chioccia, chiocciare, glocitare, glocire, glousser. Cruci, significa anche cominciare a sentirsi male, chiocciare, ægrescere, morbo corripi, se sentir mal.

Crucifis, confitto in croce, crocefisso, crucifixus, crucifié. Crucifis assolutamente, si intende l'Immagine di Nostro Signore confitto in croce, crocefisso, imago Christi de cruce pendentis, Crucifixi effigies, crucifix.

Crussi, travaglio, afflizione d'animo, cruccio, dotor, ægritudo, tourment, chagrin, affliction.

Crussie, affliggere, divexare, angere, affliggere, afflictare, tourmenter, chagriner. Crussiesse, affliggersi, dolere, marere, angi, se se afflictare, s'affliger, se tourmenter, se chagriner.

Crustin, crustion, V. Crostin, crocion.

Csar, titolo dell'Imperadore della Russia, Imperator, vel auctoritates Russia, Czar.

Cù bianch, sorta di piccolo uccello, che ha penne bianche nella coda; culbianco, ananthe, vel vittiflora, vitrec, culbianc.

Cucagna, nome di paese favoloso pieno di felicità; cuccagna, alcino, hortus, pays de cocagne; fig. per felicità, gaudium, felicitas, plaisir, félicité.

Cucamela, specie d'agarica, agaricus excoriatus, espèce d'agaric.

Cuca, baja, favola, carota, finzione, trovato non vero, commentum, hourde, mensonge. Contè dle cuche, ficare carote, dar panzane, falsa pro veris obtrudere, conter des fadaises.

Cuchè, assorbire ... Cuchè, surbì un ēw, sorbire un uovo, ovum sorbere, humer un œuf.

Cuchia, conchiglia, nicchio, concha, conchilium, coquille.

Cucia, voce, che significa la cagna, canis fiemina, chienne.

Cuciar, strumento concavo di legno, o di metallo, col quale si piglia il cibo; cucchiajo, cochlear, cuiller. Cuciar da sausa, cuiller à ragoût.

Cuciara, strumento, col quale si mette la polvere nei cannoni per caricarli; cacchiaja, cochlear, cochleare, chargeoir, lanterne.

Cuciarà, quella quantità, che si prende in una volta col cucchiajo; cucchiajata, plenum cochlear, cuillerée.

Cuciarè un, arrestar alcuno, comprehendere aliquem, manus in aliquem injicere, arrêter quelqu'un.

Cuciarin, dim. di cuciar V. Cuciaron, acer. di cuciar V. Cuciar du supa, mestola, cucchiajo da minestra, rudicula, cuiller à soupe.

Cucio, cagnolino, catellus, petit chien.

Cuculucii, canto del gallo; cuccurucii... coquerico.

Cuercia, v. ciuverchè.

vercia, coperchio, operculum, couvercle. Cuvercia d' tëra, stoviglia di terra cotta, rotonda, alquanto cupa, colla quale si copre la pentola, testo, testum, couvercle de terre.

Cuërt, tetto, coperto, tectum, couverture. Cuërt, dicesi da' moderni per piatto, salvietta, e posata ec., che si apparecchia per ciascun de' convitati; coperta, o strumenti da tavola, convivæ ad mensam

apparatus, couvert.

Cuert, sost. la parte più alta d'una fabbrica, essendo quella, che forma il coperto di tutto l'edifizio; telto, tectum, toit, converture d'un bâtiment. Cuert, per luogo, che ripara dalle ingiurie dei tempi, dell' aria, pioggia ec., imbris, venti etc. suffugium, abri. Al cuert, in salvo, in sicuro, a coperto, in luogo di sicuranza, di rifugio, in tuto, à l'abri. Butesse al cuert, mettersi al coperto, in sicuro, in tuto se collocare, in tutum locum confugere, se mettre à l'abri, tanto in senso prop., che figurato.

Cuerta, dicesi in generale di cosa, che copre, o con che si copre; coperta, tegumentum, operimentum, tegmen, converture. Cuerta dla litera, coperta d' una lettera, involucrum literarum, enveloppe. Cuerta d' laña, catalogna, coitre di lana, lodix, castelogne. Cuerta, fig., pretesto, seusa, apparenza, prætextus, color, species, prétexte, excuse, couleur. Cuerta, occultamento dell' intenzione, del

stra d'altra apparenza, palliamento, orpello, coperta, velo, manto, ombra, simulatio, dissimulatio, palliation, déguisement. Cuerta del let. coperta del letto, stragulum, converture. Cuerta del caval, coperta del cavallo, stratum equi, housse, crinière. Cuerta del carton, del chër, di beu, e simili, coperta, operimenlum, converture.

Cuertassa, pegg. di cuerta, coperta dozzinate da letto, copertaccia, v. dell'uso.

Cuertiña, dim. di cuerta, copertina, parvum operimentum, petite converture. Cuertiña da let, copertina da letto, coltroncino, lodicula, couvre-pied.

Cuertor, copertojo, stragu-

lum, couvre-pied.

Cujè, voce contad., cuc-

chiajo, V. Cuciar.

Cuit, pigliar checchessia, levandolo di terra, raccogliere, raccorre, *capere*, ramasser. Per rassettare, radunare, metter insieme, parlandosi di frutti, che si spiccano dagli alberi, cogliere, non già raccogliere, legere, colligere, carpere, decerpere, cueillir. Cuiì, per metter insieme, adunare, raccozzare checchessia, congregare, cumulare, colligere, recueillir, rassembler, réunir, ramasser. Cuit un , ingannare , deciperc , tromper, duper. Cuit un sul fait, coglierlo sul fatto, deprehendere, attraper. Cuit, per colpire, investire, percuotere, e dare ove l'uomo la mira dritta, ferire, fine, dell'animo fatto con mo- percutere, frapper au but.

CU

Cuija, colta, raccolta, ricolta, collectio, récolte, levée. A l'an fait na bona cuiin d'lader, si fece farresto d'una truppa di ladri, latronum turbam comprehenderunt, ils ont arrêté une clique de voleurs, de larrons.

Cujus, significa qualche notizia della lingua lacina, od altra scienza scolastica : onde si dice a sa apeña qual cujus, perchè cha sa qual cujus,

etc. . . .

Cul, quella parte deretana del corpo, con cui si caca, culo, culus, cul. Cul, per similitudine, si dice del fondo di checchessia. Cul dla botelia, cul del finsch, cul ila candeila, estremità inferiore della candela, che entra nel buccinolo del candeliere. Cul dl'euv, la parte più grossa dell'uovo, opposta alla punta, fondo, estremità.... cul de bouteille, le fond d'un pot. Cul del goblot, piede di bicchiere, vitri fundus, cul de verre. Esse cul e camisa, esser carne, ed unghia, magna inter eos intercedit amicitia, ce n'est qu'un cul et une chemise. Cul dla conpania, figur. l'ultimo arrolato in una compagnia, o per castigo mandato l'ultimo della compagnia, postremus militum, vel aductione, vel ob pænam, le culot. Avei tanti ani sul cul, cioè esser della tal età, annum agere etc., agé de etc. Thi'l cul streit, far il culo lappe lappe, aver grande paura, metu obstupescere, trembler de peur. De del cul per tera, andè an malora, cader podex crassus, cul de menage,

di buono in cattivo stato, in miseram conditionem, vel in pauperiem labi, tomber dans un mauvais état. Avei un ait cul, ant' i garet, aver uno in odio, odio aliquem habere, hair, abhorrer. Trove cul per sò nas, trovè scarpa per i sò pè, trovar chi ti risponda, e non abbia paura di tue bravate, novacula in cotem . . . Mostrè'l cul, palesare i suoi fatti , propriam detegere turpitudinem, découvrir ses affaires. De del cul sla përa, dar del culo in sul petrone, o in sul lastrone, che dicesi anche fè cedobonis, ed è quell' atto infame, che si faceva col porsi a sedere sopra d'una lastra posta in luogo pubblico a cotesto effetto, decoquere, faire cession. Restè con'l cul, o con le braje an man, rimaner scaduto, o defraudato delle sue speranze, spe dejici, déchu de ses espérances; e dicesi anche restè con na branca d' nas, con na pugnà d' mosche, avei 'l cul cand d'una cosa, desiderare ardentemente qualche cosa, aliquid summopere appetere, desiderio æstuare alicujus rei , affectionner queique chose. Giughè con'l cul sle spine, essere trasportato dall' affezione del giuoco, essere affezionato al giuoco, giuocare sul pettine del lino, ducere dies, et noctes ludo, totos dies, et noctes ludere, forumque aleutorium calefacere, aimer beaucoup le jeu. Menè 'l cul, dimenar il culo camminando . . . marcher avec ostentation.

Culas, accr. di cul, cul gresso.

Culata, parte deretana di molte cose, culatia, o culata, culus, la partie derrière de plusieurs choses, fesse, reste. Culata del fusii, o crossa, la parte curva della cassa d' un archibuso, d' un moschetto, che s'appoggia sopra la spalla nello scoccare, calcio d'archibuso, amentum, crosse, culasse. Culata del canon, culata d'un cannone, culus, culasse. Culata, dicesi dai macellaj la parte deretana delle bestie, che si macellano, separata dal taglio della coscia, culaccio . . . .

Culatà, caduta, che si fa dando del culo in terra, culata, culi ictus, natium percussio, casse-cul, claque, fessée. Dè na culatà sla giassa, dar del culo sul ghiaccio in cadendo . . . . se donner un casse-cul sur la giace. Fè dè d'culatà, si è quando due pigliano taluno l'un pei piedi, e l'altro per le braccia, e lo percuotono col culo in terra, culattare, anum terræ impingere alicui, berner.

Culaton, Pultimo nato, o aggregato . . . culot. Culaton del pan, le due estremita,

od orlicci del pane.

Culèra, scorticatura cagionata alle natiche dalla cavalcatura, natium adustio, vel laceratio, le derrière écorcé.

Culisco, voce trasportata dall'anfiteatro di Vespasiano a significare lo stesso che'l bernardon,'l buffabran,'l mappamond, cioè il culo.

Culöte, braje, brache, calzoni, femoralia, culottes.

Cumin, spezie d'erba, il

some della quale è molto odoroso, e si chiama collo stesso nome, comino, cyminum, cuminum, le cumin, et la graine de cumin.

Cuña, piccolo letticciuolo concavo termato su du legni a guisa d'arcioni per uso de bambini, culla, zana, cunæ, arum, cunabuta, berceau d'entant.

Cunce, sporce, lorde, sozzo, sordidus, jædus, luridus, sale, crasseux.

Cuncè, lordare, bruttare, imbrattare, inquinare, fæda-re, salar, crotter.

Cune, dondolare, dimenare la culla, cullare, ninnare, cu-

nas agitare, bercer.

Cuni, zeppa, conio, cuneus, coiu, biseau. Cuñi, forma da allargar gli stivali, forma ad ocreas ditatandas, embouchoir. V. Coñi.

Cunièra, luogo, in cui si tengono rinchiusi i conigli animali molto fecondi, conigliera, cuniculorum vivarium, garenne, clapier. Cunièra d'masnà, espressione presa dalla fecondità de' conigli, e vale figliuolanza numerosa, affatim liberorum, amplius liberorum, plusieurs enfans.

Cunièt, quella parte della calza fatta a zeppa, che coprendo la noce del piede si esteude circa alla metà della gamba, conio, cogno di calza, tibialium cuneus, coin. Conièt, per dim. di cuñi, V.

Cunii, animal quadrupede simile alla lepre, che si rintana in bucherottole, ch' egli scava sotterra, coniglio, cuniculus, lapin, lapine. CUI

Cunöt, dim. di cuña, V.
Capis, la parte concava deretana tra l collo, e la nuca, collottola, cervix, chignon.
Ronpe'l cupis, annojare, importunare, obtundere, rompre la tète, ennuyer.

Cupola, volta, che rigirandosi attorno ad un medesimo centro si regge in se medesima; s'usa per lo più per coperchio di editici sagri, cupola, fornix, testudo, tholas, la parte interna da Francesi dicesi coupole, e quella di fuori dicesi dome.

Cupolin, dim. di cupola. Curadent, stuzzicadenti, dentiscalpium, cure-dent.

Curaorie, stuzzicorecchi, auriscalpium, cure-oreilie.

Curariane, vuotacesso, nettacessi, nettatogne, foricarum purgator, foricarius, vidangeur.

Caratour, colui, che ha eura d'una persona in minore età, curatore, carator, curateur.

Cureanet, quel movimento, o saito, che si in quando alcuno poggiando in terra il capo e le mani, ed alcando i piedi, e le gambe all'aria si lascia andare addietro sulle reni in terra, capitombolo, saltus, culbute. In alcuni luoghi della Toscana dicesi mazzaculo. Fè un cureanet, far un tomo col capo, e rivoltar il corpo sottossopra, capitombolare, in caput saltare, volvi in caput, danser la tète en bas, culbuter.

Curè, medicare, curare, mederi, curare, guérir, songuer. Curè, dicesi pure del torre gli interiori de polla-

mi, degli uccelli, e simili, sventrare, exenterare, eventrere. Curè un poss, nettare, rimondare un pozzo, puteum expurgare, curer un puits. Curesse, procurare, darsi briga, aver cura, sibi cordi esse, sollicitum esse, avoir soin de etc. Curesse, o gariesse i dent, nettarsi i denti, expolire, purgare, seulpere dentes, se curer les dents.

Care, nettare, rimondare, scavare, vuotare; curè un jossà, un còmod, na tanpa, nettare, vuotare un tosso, un
cesso, una buca ec., purgare
jossam, destercorare tatrinas,
lato jossam, scrobem capedire, nettoyer quelque chose de
creux, comme un iosse, un
canal, un rétrait, les lieux,
en ôter les ordures, la terre, curer.

Curia, termine che significa particolarmente il luogo, in cui si spediscono gli anari ecclesiastici tanto volontari, che contenziosi, curia, cour ecclesiastique.

Curious, curioso, curiosus, curieux.

Curla, piccol tino alquanto ovato ad uso di condurre le uve; tinozza, labellum, cu-veau. Per curla, altri intendono un piccol tino ad uso di trasportar vino sui carri.

Curnis, cornice, cornix, bordure. Curnis, ornamento di fabbrica, e di edificio, la quale sporge in fuori; cornice, corona, corniche.

Curnison, membro principale d'architettura, che si pone sopra il fregio; corniccione, corona, corniche, grande corniche.

Curt, corto, brevis, curtus, court, bref. Curt de dne, che ha poca quantità di danavi, scarso di danari, inops rei pecuniariæ, court d'argent, qui a peu d'argent, petite somme d'argent. Curt, per non sufficiente, scarso, mancus, manquant. Curt d' memoria, di poca memoria, hebetis memoriæ, manquant de memoire. Curt d' vista, o d' vista curta, di corta vista, myops, myope. Thi un curt, non dar ad uno comodo di muoversi, o di far risoluzioni gagliarde, aliquem in officio continere, cohibere, lenir quelqu'un de court. Tni un curt de dnè, dare altrui poco, o nulla da spendere, parce nummos concedere alicui, arete habere, tenir court d'argent.

Curt, e spess, curt, e gross, intozzato, crassior, grossi.

Curvi, porre alcuna cosa sopra a checchessia, che l'occulti, o la difenda; coprire, operire, tegere, couvrir. Curvì, ricoprire ingegnosamente, astutamente una cosa malvagia, darle 'un' apparenza, un colore favorevole; palliare, inorpellare, colorare, mascherare, obtegere, dissimulare, colorare, rationem, caussam prætendere, obtendere alicui rei, feindre, cacher, dissimuler, pallier. Curvi i sò difet, palliare i suoi difetti, obtegere errata, cacher ses défauts. Curvi un, lig., scusare alcuno, addur ragioni a suo pro, difenderlo, proteggerlo, aliquem excusare, purgare, defendere, tueri, excuser quelqu'un. Curche cosa, coprirsi, capu operire, se couvrir, mettre son chapeau. Curvisse'l cul d' frasche.... futitibus se rationibus excusare, habitler une mauvaise action, se couvrir d'un sac mouitlé. Curvi d' cop.... enfaiter.

Cusì, congiungere insieme pezzi di panni, tele, cuoj, o altro con reie, o simile, passato per essi per via dell'ago per adattargii ad uso di vestimenti, o di qualunque altra cosa; cucire, sucre, coudre. Cusì an costura, an filseta, a pont lassa, a pont darè dl'autr, a costura arbatua, term. de sarti, cucire a costura, a punto semplice, a punto allacciato, a punto addietro, a sotto punto....

Cusidura, cucitura sutura, couture.

Cusioira, donna, che cuce, sarcinatrix, conturière.

Cusin, figliuolo di zio, o di zia, cugino, frater patruelis, consobrinus, cousin.

Cusin, per una specie di animaletto volatile, picciolissimo, e molestissimo nella notte a chi dorme, succiando il sangue, e lasciando il segno ovunque punge con un suo aculissimo pungiglione; zenzara, o zenzaretta, culex, cousin.

Cusiña, luogo, ove la vivanda si cuoce; cucina, culina, cuisine.

Cusine, verbo, far la cucina, cuocer le vivande, coquere, cuisiner, faire la cuisine, préparer.

Cusine, nome, che cuoce

le vivande, che fa la cucina; cuciniere, cuoco, coquus, cuisinier.

Cusinera, cuciniera, foca-

ria, coqua, enisimière.

Cussin, ammasso di qualche sostanza molle, compressibile, elastica, e rinchiusa in una specie di sacco di tela, o di stoffa destinato a sostenere dolcemente il corpo, cuscino, guanciale, pimaccio, pulvinar, pulvinus, conssin. Cussin, per quello, che si estende per tutta la larghezza del letto, detto anche traversin, capezzale, guanciale, cervical, transversum lecti cervical, oreiller, chevet, traversin. Cussin, dicesi anche quella cassetta usata dalle donne per cucire, capsula superius tomentata . . . . .

Cussinèt, dim. di cussin, per quel guancialino, che si mette sopra l'apertura della vena dopo l'emissione di sangue, detto anche conpressa, o piasset, piumacciolo, puivillus,

DA

compresse. Cussinet, per arnese, che si pone sotto la sella per istarvi più agiato, cus scinetto, pulvillus, carreau, coussinet.

Cussinet , V. Plöta.

Custode, custode, custos, gardien. Custode, per soprastante delle carceri, carceriere, carcerarius custos, concierge de la prison, geolier.

Custodi verbo, custodire,

custodire, garder.

Custodia, cura, guardia, governo, custodia, custodia, garde. Custodia, dicesi anche quell'arnese fatto per custodire, e difendere cose di pregio, o facili a guastarsi, custodia, theca, garde.

Cuverc, V. Cuert. Cuverc del comod, quel turacciolo con cui si tura la bocca del cesso, carello, opercuium latrinæ, couvercle de latrines.

Cuverta , V. Cuerta.

Cuvertor, cuverpiè, cuvercè, cuvercia etc., V. Guertor, corpiè, cuercè, etc.

DA

Da, pezzuolo d'osso di sei facce quadre, che serve a diversi giuochi; dado, tessera, dé à jouer. Da in generale, dicesi di qualunque cubo di sei facce uguali. Da è anche la base della colonna, basis, cube de pierre, piédestal. Da, sorta di strumento, col quale si tormentano gli uomini, stringendo loro le noci dei piedi, o delle mani, dado, fidiculæ, escarpin, osselets.

Da amis, da amico, amichevolmente, amice, ut amicis mos est, amiahlement, en ami, sans façon, de gré à gré.
Da banda a banda, da part

part, da una banda all'altra, da parte a parte, utrinque, ex utraque parte, de part en part, d'outre en outre, au travers.

Da bestia, bestialmente, immaniter, crudeliter, instar feræ, bètement, brutalement, bestialement.

Da bon, in verità, invero, veramente, profecto, sane, certe, assurement, certainement, sans doute, tout de bon. Da bon, da senno, davvero, serio, raillerie à part. Da bon! . . . . dame!

Da bon a bon, alle buone, libenter amice, bona venia, de gré à gré. Da bon a bon, senza soperchierra, bona fide, ingenue, ex aquo, de bonne foi. Da bon a bon, d'accordo, in pace, a buon concio, composito, pari consensu, concorditer, de concert.

Da bon ora, a buon' ora, maturate, tempestive, temperi, de bonne heure.

Da bravo, coraggio, animo, age, agedum, courage. Da bravo, ottimamente, optime, egregie, præclare, trèsbien, tort-bien.

Da brich an bröch, di palo in frasca, de calcaria in carbonariam, des coq-a-l'âne.

Da burla, da gruoco, da burla, ludicre, pour badiner.

Da cant, allato, a canto, juxta, prope, apud, à côté, auprès, proche. Da cant, in disparte, a parte, seorsim, à part, à l'écart.

Da capo a capo, a linea,

a capite . . . . .

Da cavajer, cavallerescamente, da cavaliere, ingenue, generose, cavalièrement, noblement, généreusement, de bonne grace, en seigneur.

Da chiel, a lè pa da chiel, degno di, dignum, vel indignum eo viro etc., digne, ou

indigne de lui.

Da col an föra, da lui in fuori, eccetto quegli, præter

illum, excepto illo, il n'y a guere, que lui. Da lò an fora, da ciò in fuori, præter id, hors cela.

Da col ch' i son, sorta di affermazione; da quel ch' io sono, in verbo viri nobilis, mercatoris, foi de gentilhomme, foi de marchand.

D'acordi, d'accordo, di concetto, d'intelligenza, compo-

sito, de concert.

Da cristian com' i son, da cristian batesà, sorta di giuramento, da cristiano, sane, mehercle, sur ma foi, en homme d'honneur.

Da di a se a se gran diferensa, dal detto al fatto vi è un gran tratto, cioè esservi gran differenza dal dire al fare, seepe sacta dictis non respondent, on ne fait pas tout ce, qu'on dit.

Da dount, d'onde . . . d'où. Da drent, da drinta, di dentro, intrinsecus, dedans.

Da drit, stando in piedi, stans, stando pede in uno, débout.

Da dsà, da cösta part, di quà, di quì, isthine, deçà, par deçà.

Da dsà, e da dlà, di quà, e di là, hinc, et illinc, de

çà, et de là.

Da fè, stento, fatica, occupazione, faccenda, lavoro, molestia, agritudo, labor, negotium, opus, occupatio, studium, peine, travail, ouvrage, affaire, occupation.

Da fol foulù, o fol foutù, stoltamente, stulte, desipienter, comme un sot.

Da furbacion, da volpon, da driton, da scaltro, dolo-

se, callide, fraudulenter, sa-

gaciter, en renard.

Daga, nome, che si attribuisce alla spada, ma per ischerzo, draghinassa, cinquadea, ensis, épée à giboyer.

Da galant om, da onest öm, da galant uomo, da onest uomo, ingenue, integre, en homme d'hommeur.

Da già che, giacchè, poichè, quoniam, quandoquidem, puisque, vu que.

Dagn, faussia, siessa, falce,

fale, faucille, faux.

Deila, e toca, possa, c martela, questi termini significano fa, e rifa quella cosa, ovvero prega, e riprega, e si dice principalmente di chi nel pregare si rende molesto, dali, picchia, e tocea, picchia, e martella, agedum, agedum, sans cesse.

Dagnè, gocciolare, cader a gocciole, stillare, guttatim fluere, stillare, dégoutter, couler goutte à goutte, découler, distiller. Dagnè, dicesi di qualunque vaso, che sia fesso, o che non ben combacianti ed unite abbia le commessure, onde n'esca il liquore.

Daita, nel giuoco di carte, tarocchi, e simili, e l'atto di mescolare, e dare le carte ai giuocatori in una, o più girate, onde dicesi avei na boña, o na cativa daita, data, foliorum lusoriorum distributio, bona, vel mala sortitio....

Da la sima al fond, da imo a sommo, da sommo a imo, ex imo ad summum, a calce ad caput, a vertice ad

talos, de fond en comble, depuis le pied, jusqu'à la tête.

Dal con al ron, dalla alla zeta, dal principio al fine, dall'alfa all' omega, risponde al prov. dell' Apocalisse, alpha, et omega, principium et finis, ab ovo usque ad mala, a capite ad calcem, du commencement à la fin.

Du li a doi meis, da li a dontre di, da li a pochi di, da li a pochi di, o tre giorni, da qui a pochi giorni, intra duos menses, intra duos, vel tres dies, intra paucos dies, après deux mois, dans peu de jours.

Dalons, v. contad. da lungi, da lontano, longe, pro-

cul, eminus, loin.

D' alora, d' anlora, giumai, avv. dinotante tempo, egli è gran tempo, buon tempo fa, jamdiu, jamdudum, il

y a long-temps.

Dama, donna nobile, gentildonna, dama, matrona, dame. Dama d'atòr, dama nelle corti, che azzima le Regine, e le Principesse Reali, Regina cultui, mundoque præfecta, dame d'atour. Dama d'onor, donna nobile destinata pel corteggio a' servizi onorevoli a Regine, o Principesse; dama d'onore, honoraria Regince assecla, dame d'honneur. Dama, piccola girella di legno piana, e tonda, che serve per giuocare ai giuochi detti trictrac, alle dame, a tutte tavole, scrupus; ve ne sono dodici di un colore, ed altre dodici di altro colore. Nel giuoco poi delle dame queste girelle sono chiamate pedine,

sinche non son giunte al fine del tavoliere là, dove s' usa per segno, di sovrapporvene un' altra, e allora chiamansi dame; dama . . . . . dame. Onde ande a dame, vale portar una pedina sino agli ultimi quadretti, e damè si dice, quando il giuocatore avendo condotto questa pedina sino agli ultimi quadretti dello scacchiere alla parte opposta, la ta coprire con altra dell' avversario per distinguerla. V. Pediña.

Dama da pajè, uccello notturno; civetta, noctua, chouette.

Damantre, intanto, frattanto, mentre, dum, interim, interea, cependant, en attendant.

Da maridè, o da mariè, agg. a uomo smogliato, scapolo, cælebs, garçon, qui est à marier, libre, sans femme, démarié.

Damasch, sorta di drappo di seta fatto a fiori; dammasco, dommasco, sericum damascenum, pannus damascenus, damas; così chiamasi questo drappo, perchè venne da principio da Damasco, città della Siria.

Damascà, agget. a panno tessuto a somiglianza di damasco, mantil, salvieta damascà, biancheria di tavola dammascata, tessuta a opera, linteum damasceno opere variatum, linge damassé, linge fait en forme de damas, sur lequel il y a plusieurs figures en relief.

Damausser, goffamente, rustice, ruditer, sottement.

dra, e scaccata, su cui si giuoca alle dame; scacchiere, tavoliere, alveolus, damier. échiquier divisé en plusieurs carreaux noirs et blancs, sur lesquels on joue aux dames.

Damè, verbo, si dice, quando il giuocatore ha condotto una pedina sino agli ultimi quadretti del tavoliere alla parte opposta, e la fa coprire con altra dama dell' avversario per distinguerla; damare, termine di giuoco, scrupos geminare, damer.

Da me cant, dal to cant, dal sò cant, dal canto mio, dalla parte mia, dal canto tuo ec., a me, a te etc., ex parte mea, ex parte tua, de mon chef, par devers moi, toi, soi etc.

Da metre, maestrevolmente, optime, affabre, adamussim, en maître.

Da mi a ti, o da ti a mi, da me a te, da te a me, inter me, et te, inter te, et me, entre moi, et toi, entre toi, et moi.

Damigiàna, boccia grande per lo più vestita di giunchi, vetrici, e simili per uso di tenere, e trasportare varii liquori, boccione, hascone, aufora, e dai Provenzali Fiorentini damigiana, lagena, dame-jeanne.

Damoesò, v. fr., inclinato a far all'amore, vagheggiatore, damerino, amasius, dameret, damoiseau. Questo vocabolo Francese damoiseau, si dava per titolo ai giovani Principi, e ai giovanetti gentiluomini, ora per ironia si Dame, nome, tavola qua- dice di persona che affetta pulitezza, eleganza, garbo, ni- jom, da galant'om, sorta di mice concinnitatis studiosus af- affermazione, da nom d'ono-

fectator . . . .

Dan, animale salvatico simile al capriuolo, ma alquanto maggiore, e per lo più di pelo macchiato, daino, dama, dorcas, daim. La femmina del dan, chiamasi daina, dama, daine.

Da na volta a l'autra, di quando in quando, interdum, aliquando, identidem, quelquefois, de temps en temps. Da na volta a l'autra, da una volta all'altra, ex una ad aliam vicem, de fois à autre.

D'anchēūi an ēūt, d'oggi in ēūt, d'oggi a otto, fra qui a otto di, intra dies octo, d'

aujourd'hui en huit.

Dandairēūl, e dentairēūl, stromento, che si dà ai bambini in fasce per loro agevolare l'eruzione dei denti, sonaglio, crepitaculum, crepundia, hochet.

Dandanie, o dandane, ciondolare, dondolare, barcollare, cunctari, lentum esse, otiari, tempus inaniter terere, s'amuser à rien faire, se dandiner; in s. att. jactare, brandiller.

Dandarin, ter. dei vermicellaj, specie di pastume ridotto in pallottoline, o in altre fogge, ghiandarino, vermiculi, viande de pate d'Italie.

D'angrus, cosa dura, molesta, spiacevole, molesta, ingrata res, désagcéable.

D'anlor adess, d'allora in poi, da quel tempo in poi, ex tunc, exinde, deinceps, dès lors.

Da öm d'onor, da onest

öm, da galant'öm, sorta di affermazione, da uom d'onore, da onest' uomo, da galant'uomo, in verbo honesti viri, sane meherele, en homme d'honaeur, foi d'homme honnête.

Da papa, papalmente, ottimamente, optime, supérieurement bien.

Dapara, innanzi, avanti, ante, avanti. Stè dapara'l ciair, impedir il lume; stè dapara un erbo, star dietro un albero, retro, a tergo, post,

derrière, après.

Da part, separatamente, da parte, scorsim, discrete, en réserve. Da part del Re, di ordine, per parte del Re, jussu Regis, nomine Regis, in verbis Regis, de par le Roi, Da part mia, da mia parte, cioè in nome mio, verbis meis, nomine meo, en nom, au nom de moi. Da part mia, quale quanto spetta a me, dal canto mio, quod ad me attinet, de ma part, de mon còté. Da part a part, V. Da banda a banda.

Dapè, da vsin, presso, vicino, allato, prope, juxta, apud, près de, auprès de.

Da pēūi, da pēūi chę, dopo, dopo che, poichė, postea, postquam, quoniam, après, depuis que, après que. Da pēūi anlora, da pēū 'nlora, d' atlora in poi, d' allora in qua, exinde, extune, deinceps, des lors, depuis ce temps-là.

Da poch tenp an sà, da poco tempo in qua, aliquamdiu, depuis peu.

Da pres, V. Dapè,

Da rair, di rado, poche volie, raro, rare, rarement,

peu fréquemment.

Darè, dietro, post, après, derrière. 'L dare, detto in ischerzo, il diretano, il culo, podex, derrière, cul. 'L darè per semplicemente la parte di diet o, diretano, pars postica, le derrière.

Darmage, danno, scapito, pregiudizio, detrimentum, jaetura, incommodum, dommage. A l'e un durmage, un pecu che chiel sia così bel fieul, e così scaviss, egli è un danno, un peccato che costui sia sì bel ragazzo, e sia scellerato, bellulus est hic quidem adolescens, sed graphicus nebulo, c'est un péché, c'est dommage que ce jeune enfant soit ainsi beau et même méchant.

Darmassin, sorta di susina, pruna di Damasco, amoseina, prunum damascenum, prune de Damas. Dicesi darmassin, da dammasco, sorta di drappo di seta, perchè questo riutto ha la pelle fiorita come questo drappo. Ciape d' darmassin, prugue secche, prunæ exsiccatæ, vel dolatæ, pruneaux, prunes séches.

D'artourn, di ritorno, cssere di ritorno, regredi, reverti, regressus, reversus, de

reiour.

Da sciapin, inespertamente, sconciamente, imperite, inexperte, gauchement.

Da set an quatr, di rado, rare volte, raro, rare, rarement, peu fréquemment.

Da si, da qui, di qui, -hine, istine, de ça. Da si tore, datarius, qui horus no-

a pochi dì, da qui a pochi giorni, fra pochi giorni, intra paucos dies, dans peu de jours, après peu de jours, d'ici à peu de jours.

Da sì, e da là, da dsà, e da dlà, di quà, e di là, hine, et illine, deca et delà.

Da sol a sol, da solo a solo, a quattr' occhi, solo con solo, remotis arbitris, seul à scul, tête à tête.

Da scondon, d'scondion, da stermà, di soppiatto, clam, clanculum, en secret, en cachette, à la sourdine.

Daspermi, dasperti, dasperchiël, e despermi ec., da per me, da per te, da per lui, da per noi, da per voi, da per loro, di mia, di tua, di sua volontà, ex parte mea, vel sponte mea, tua, sua cc., par moi-même, par toi-même, par soi-même etc. Daspermi, vale anche solo, senza compagnia, senz' ajuto d'altri, solus, seul.

Dassie, daziero, publica-

nus, gabeleur.

Dassi, gabella, vectigal, gabelle.

Data, tempo segnato nelle lettere; data, dies, tempus, dies adscripta, date. Data, designazione del tempo, e del luogo, in cui è seguito un atto; data, dies, locus, date. Da la data dl'intimasion dla sentensa . . . à dater de la signification du jugement. Data, qualità, condizione, tenore, natura, genus, ratio, natura, sorte, nature, espèce, qualité, date.

Datari, canonico appunta-

sat, chanoine pointeur, celui, qui pique sur une feuille les chanoines présens.

Da testa an pè, da capo a piedi, a vertice ad talos, de pied en cap, d'un bout à l'autre.

Dato, e datochè, domo, suponomo, dato che, maniere denotanti il supporre quella tal cosa, che s'esprime, sit, esto, supposé que.

Datoul, frutto, dattilo, da-

tylus, fruit du palmier.

Davanè, e dvanè, dipanare, aggomitolare, glomerare, dévider. Davanè'l fil, avvolgere il filato sul naspo, inmaspare, filum agglomerare, dévider.

Davanoira, vindola, strumento, che si aggira orizzontalmente per ridurre in matassa il filato, naspo, aspo, arcolajo, alabrum, tournette, dévidoir.

D'avans, d'sorplu, v. fr., di soprappiù, d'avanzo; supra numerum, satis superque, de reste, plus qu'il ne faut.

D'avantagi, da vantaggio, di più, praterea, amplius, insuper, satis, superque, d'avantage, de plus, outre cela, encore, par dessus.

David, t. de'falegnami, strumento, che serve a tener fermo il legname, che si vuol unire con colla, o con altro, sergente, harpago vinctorius, sergent.

Da un bon canal, da buona parte, da persone degne di fede, ex viris fide dignis, de bon lieu.

Da vsin , V. Dapè.

D'autut, del tutto, affatto, totalmente, omnino, penitus, prorsus, tout à fait, enlièrement, pleinement. Piè afait, prender affatto, senza discernimento, indiscriminatim, prendre en entier, sans choisir.

D' bel mesdì, di bel mezzogiorno, in meridie, de plein jour.

D'bel neuv, di bel nuovo, novellamente, rursus, denuo, iterum, derechef.

D'boña vēŭia, di buona voglia , libenti animo , libenter , egregia animi alacritate, gayement, de bon gré, de bon cœur, volontiers, sans repugnance.

D'bon chēur, di buon cuore, ex animo, de bon cœur.

de bon gré.

D'bröca, d'bröca volà, di botto, ad un tratto, statim, illico, actutum, tout de suite, tout à coup, d'abord.

D'but an blan, v. franc., e vale inconsideratamente senza riflessione, inconsiderate, inconsulto, temere, de but en blanc, à l'étourdi.

D' ca, esse d' ca, essere di casa, famigliare, familiaris. domesticus, familier.

Deo, anche, ancora, eziandio, etiam, quoque, adhuc aussi, même, encore.

D'cotel, per cotel, dicest di cosa, che non posi in terra col piano più largo, ma col più stretto, per coltello, cultro, in cultrum, de plat, de champ.

Debat, v. fr., disputa, rissa, questione, jurgium, controversia, contentio, disputatio, débat. Debat, disanima, discussione d'un conto . . . . débat,

Debit, debito, as alienum, dette.

Debordà, v. f., dissoluto, sfrenato, licenzioso, perditus, inhonestus, dissolutus, dissolu, débauché, libertin, débordé.

Debordè, v. fr., traboccare, sgorgare, uscire con impeto dalle ripe, dagli argini, exundare, se effundere, egerere, effluere, déborder, déborder.

Deboul, debile, fievole, debilis, infirmus, foible.

Decade, lo spazio di dieci giorni, il terzo del mese repubblicano, decade, decas, decade.

Decagram, misura di peso di dieci grammi, decagram-

ma, décagramme.

Decalitr, misura di capacità di dieci litri, decalitrum, décalitre.

Decametr, misura di lunghezza di dieci metri, decametrum, décamètre.

Decan, decano, decanus,

doven.

Decantè, decantare, lodare, vantare, prædicare, extollere aliquem, vanter.

Deces, termine, che s'usa per significare la morte naturale d'una persona, morte, obtus, decessus, décès.

Decide, decidere, pronunziare, decidere, definire, pro-

noncer, décider.

Decigram, la decima parte del gramma, decigramma, decigramme.

Decilitr, la decima parte del litro, decilitrum, decilitre.

Decim, moneta, che vale dicinal decima parte del franco, ossia dicci centimi, dectaus, tisane:

seu decima pars ; décimes

Decimetr, la decima parte del metro, decimetrum, décimètre.

Decima, la decima porzione d'un tutto, decima pars, dixième.

Decimè, prendere la decima, decimare, decimam prælegere, décimer. Dicesi parimenti per isminuire, diminuere, imminuere....

Decision, decisione, sentenza, sententia, definitio, de-

cisio, décision.

Declarassion, dichiarazione, declaration, déclaration.

Declaratoria, intendesi ordinariamente di sentenza, declaratoria sententia, déclaratoire.

Declivi, pendio, pendenza, declivitas, declive, déclin, pente.

Decopè na stofa, dla carta, frastagliare, minuzzare, trinciare, tagliuzzare panno, carta, e simili, concidere, dé-

couper.

Decopura, piccolo taglio, fatto per ornamento a qualche stoffa, seta, o carta, frastaglio, ritaglio, taglio, lemniscus, découpure. Per guarnizione lavorata a traforo, trina, prætextum, gallon, ganse, crépine.

Decoro, decoro, decus, dé-

corum.

Decöt, quell'acqua, o altro liquore, in cui è rimasa la sostanza della cosa, che vi si è cotta dentro come erbe, frutti, e simili, bevanda medicinale, decocium, decoctum, ptisane;

DE Decot, e decoto, agget. a colui, che ha sprecato il suo, e quel d'altri, fallito, decoctus, failli.

Decrepit, decrepito, decre-

pitus, décrépit.

Decrepitessa, decrepitezza, decrepitudo, décrépitude.

Decret, decreto, decretum,

décret.

Decubit, decubito, tempo, che si sta in letto, decubitus, temps pendant lequet le malade garde le lit.

Decurion, decurione, de-

curio, décurion.

De d'aria a un, somigliare, rassomigliare, esser simile ad alcuno, similem esse ulicui, rassembler, avoir les

traits de quelqu'un.

Dedica, dedicassion, dicesi della consacrazione delle Chiese, dedicatio, dédicace. Dicesi pure dell'offrire, od iscrivere un'opera ad una persona , nuncupatio , dicatio , inscriptio, épitre dédicatoire,

Dedichè, dedicare, dedicare, dicare, inscribere, nun-

cupare, dédier.

De dsà, de là, di quà, di là , hinc , illinc , deçà , delà. Do dsa, vale anche quaggiù, in questo mondo, hic in terris, en ce monde. De dlà, vale anche nell'altro mondo, in superis, in inferis, ad acheruntem, dans la vie future.

Dedue, sottrarre, produrre, subducere, producere, dé-

duire.

Dedusion, nel commercio vale sottrazione, defalco, sot la dedusion, vale in detalco della somma dovuta, o sottraendo ciò, che si è pagato, deduzione, distalco, detractio, imminutio, deductio de summo, retranchement, diminution, tare. In dedusion, o sot la dedusion, diffalcando, sottraendo, delendo, detrahendo, à valoir sur.

Defile, avviarsi ordinatamente verso il luogo assegnato, distendersi, procedere ordinatim, défiler. Defile, t. di guerra, dicesi quando i soldati essendo uniti in corpo sono obbligati camminare alia stilata l' un dopo l'altro per passare per luoghi angusti, sfiiare, andare un dopo l'altro, per viarum angustias iter habere, défirer.

De fin, de gros, si dice della penna, render sottile, render grosso, ed è quando la penna fa le lince o troppo sottili, o troppo grosse, calamus nimium acutus, nimium crassus, écrire fin, écrire gros.

Definitor, t. monastico, nome, che si dà a colui, che è preposto per assistere al Generale, o al Provinciale nell' amministrazione degli affari dell'ordine, definitore, diffinitore, d'finitor, définiteur.

Defraje, v. fr. pagare la spesa fatta per altri , sumptus alicui subministrare, défrayer. Defrajà da le speise, libero, sciolto dalle spese, esente dal pagare, is, cui sumptus suppeditantur, sumptibus immunis, défrayé.

Deghisè, v. fr. travestire, mascherare, contraffare, alienum habitum, vultum induere, dissimulare, occultare, speciem alienam induere, déguiser, dissimuler, cacher. De-

Tom. I.

chisesse, fingere, contraffar- | rarlo per la correzione, resi, aliam induere personam, se déguiser.

Dè giù, V. Comensè andè

Degolè, appassire, alidirsi, divenir passo, vizzo, alido, ed è quando l'erbe, o i fiori, o i frutti vanno perdendo del loro umore, quasi languiscono, languescere, flaccescerc, se faner, sécher, flétrir.

Deje, donare, dare, donner. Deje deje, ammazza ammazza . . . au meurtre. Deje drinta, indovinare, rem penetrare, déviner. Deje na marià , na marioulà , ammogliarsi, o prendere marito, nube-

re, se marier.

Deila, dicesi in più guise, deila cauda, deila doussa, deila seca, deila d'intende, prendere una cosa fortemente, dolcemente, od ingannare una persona, rem naviter, vel segniter, aut suaviter adgredi, promovere, aliquid alicui propinare . . . .

Dè i vengh, svimare, vincastrare, viminibus obligare,

lier avec des osiers.

Delabrà, v. fr., rovinato, disfatto, guasto, diserto, dirutus, fractus, accisus, vastatus, deturbatus, destructus, délabré, ruiné, détruit.

Delabre, v. fr., rovinare, disfare, guastare, diruere, demolire, deturbare, dejicere, diripere, vastare, détruire, renverser, ruiner, déranger, délabrer.

De la petafuga, frase pop. incalzare, V. Sbergiaire.

Dè la revision, rivedere una scrittura, un libro, conside- verno popolare, democratia,

cognoscere, revoir, corriger.

Dè la soa (cioè sentensa) a tut lo ch'un ved, o ch'un sent, dar il suo parere, censurare tutto ciò che si vede, o che si sente, fare lo sputasenno, garrire quodlibet, multa effutire, dire sa ratelée sur tout ce qui se présente.

Dè la störta, dar finocchio, ciurmare, burbaccare, decipere, circumducere, donner le torquet, tromper quelqu'un, lui dire une chose contraire à ce, qu'on pense, pour le faire tomber dans le panneau.

Delè, v. fr., termine, dilazione, dilatio, mora, prola-

tio, délai.

Delfin, pesce di mare, delfino, delphin, dauphin. Delfin, è anche titolo, che si dava al primogenito dei Re di Francia prima della rivoluzione, delfino, delphinus, princeps, dauphin.

Dè le danse, dicesi per ischerzo d'uno, senza il quale non par si abbia a poter fare cosa veruna, dar le mosse ai tremuoti , dar l'orma ai topi, primas tenere, donner le branle, mettre en train.

Deliberament, deliberazione, deliberatio, consilium, dé-

libération.

Delire, delirare, delirare, furere délirer.

Demerit, demerito, delictum, culpa, démérit, crime, faute.

Demerità, demeritare, in culpa esse, se reum facere, démériter.

Democrasia, voce greca, go-

status popularis, démocratie. Democrat, partigiano della democrazia, democratico, democraticus, démocrate.

Demoda, lezione ebdomadana ... lecon hebdomadaire.

Demoni, voce greca, Angelo ribelle, demonio, damon, le démon, le diable. Demoni figur., si dice a uomo terribile, o eccellente in qualche cosa, demonio ..... démon.

Demonia, demoniaco, dæ-

moniacus, maniaque.

De n'arvista, rivedere, revisere, revoir. De n'arvista ai cont, riscontrare, e vedere se i conti stan bene, rationes recognoscere, revoir un

compte.

Dè'n caus antna përa, dar del culo in un cavicchio, cader dal pollajo, rompere il collo, ausis excidere, manquer son dessein, son entreprise, donner du nez en terre, perdre son poste, sa fortune, etc.

De ant'el pano, ant'i filar, dar nella ragna, nella trappola, in laqueos se inducere, in plagas cadere, donner dans le panneau, se laisser trom-

per, attraper.

Denonsia, pubblicazione, notificazione, dinunzia, denunciatio, publication, procla-

mation.

Denonsiè, pubblicare, notificare, render pubblico, proclamare, dichiarare ad alta voce, denunciare, promulgare, publier, proclamer. Denonsiè, per manifestare accusando, dinunziare, defferre, denoncer.

Dè un gir, voltarsi in giro, rivoltarsi in tutto, dar la volta tonda , agere gyros, volvi in orbem, se tourner, se rouler tout autour. De un gir, avvoltare, avvolgere, porre una cosa intorno ad un'altra in giro, quasi cignendola, ed è proprio di funi, fasce ec., convolvere, glomerare, entortiller. Dè un gir, fè un vir, fare una girata, circumire,

tourner, roder.

Dent, osso particolare impiantato nelle mascelle, e rivestito in parte dalle gengive per mordere, masticare il cibo , e formar la voce : la dentatura di un uomo perfetto è per lo più composta di trentadue denti, sebbene se ne veggano anche di soli ventotto: l'ultimo de'denti, che dicesi maslè, molare, nasce dai venticinque ai trent'anni, ed è chiamato dente della sapienza: il primo dente, che spunta quando si latta, cesi lattajuolo, dente, dens, dent. Dent ojè, dente canino, o occhiale, dens caninus, columellaris, dent ceillère. Dent maslè, dente molare, così detto perchè trita il cibo a guisa di mola, dens molaris, dent molaire. Dent rusinent, dente rugginoso, dens ater, cariosus, dent infectée d'une matière tartareuse. Dent, dicesi quella tacca, che hanno alcuni strumenti come lime, seghe, rastrelli, ruote di varie macchine, dente, dens, dent. Dent , quel poco di mancamento che è talvo la acliaglio del coitello, ca in al ri simili stromeau da taglio, tac-

ca, dentes, brèche, coche. Dent d' veja, sorta di frutice, periclimeno, caprifolium italicum , lonicera . . . Dent longh, stromento di cui servonsi i calzolaj per lisciare le scarpe, stecca, sutorum politorium, assula, buis. Butè i dent, far i denti, dentire, . . . . . Fait a dent, fatto a denti, denticulatus, dentel-Ié. Dent camolà, dente bucherato, dens cavus, cariosus, dent trouée. Anliè i dent, allegare i denti, hebetare dentes, agacer. Parle fora di dent, dir qua che cosa fuor de denti, libere aliquid dicere, parler des grosses dents. Mostre i dent, farsi vedere ardito, e senza paura, obvertere alicui cornua, montrer les dents à quelqu'un. Fè balè i dent, i trent'e doi, mangiare, comedere, manger. Avèi un per i dent, averlo intieramente melle sue forze, obnoxium esse, avoir a sa disposition. Parlè an mes ai dent, dir checchessia con voce bassa, mussare, parler entre ses dents, murmurer entre ses dents. Tiresse di dent, tiresso die ganassà, quando due tenzonano insieme, senza rispetto, darsene insino ai denti, mordicus decertare, s'acharner. Argrignè i dent, digrignar i denti, frendere, ringi, grincer les dents. I l'ēu, pertant ch' i sapie, ma l'è nen jait per i vostri dent, lo ritengo, è vero, ma non è de stinato per voi, non tibi habeo, ne erres, je l'ai, mais sachez, que ce n'est pas pour votre beau nez.

tacca il vomero; dentale, dentale, ce qui tient le coutre de la charrue, l'endroit, où il est attaché.

Dentaireul, V. Dandaireul. Dentista, gavadent, cerusico, che s'occupa soltanto a ciò, che concerne i denti, cavadenti, dentista v. dell'uso. dentiducus, dentiste.

Dentura, ordine, e componimento dei denti; dentatura, dentium series, dentes, denture.

Deör, v. fr., apparenza esteriore delle cose, il di fuori, la vista, alicujus rei externa facies, species, les dehors, les apparences.

Deportà, dicesi del mandato in esilio; deportato, deportati, déportés.

Deportasion, v. f., pena, che consiste nel trasferire colui, che è stato condannato, fuori dello stato, o in un'isola, od in un altro continente, e talora semplice stratto dal territorio Francese; bando, esilio, relegazione, exilium, déportation.

Deportè, bandire fuori del territorio dell' Impero, o relegare soltanto in un' isola, od in altro continente, deportare, in exilium pellere, déporter.

Deposission, deposizione, testimonianza, depositio, déposition.

Deposit, la cosa depositata, o quella somma di danaro, od altro, che si consegna, e si affida altrui, perche la custodisca, finche il datore ne chieda la restituzione; dipo-Dental, leguo, a eni s'at- sito, depositum, dépôt. Si

prende anche per l'atto del [di reni, avei la dernera, aver depositare, e i patti stabiliti nell' affidare una cosa all' altrui custodia; deposito, depositum, dépôt. Dè, o butè in deposit, V. deposite. Thi, piè, o avei in deposit, tenere, prendere, avere in deposito, vale ricevere, ec. Per rendere secondo le pattuite condizioni, in depositum accipere, depositi loco habere, prendre en dépôt. Deposit, s'intende anche un monumento sepolerale, un luogo in cui si depongono i cadaveri, deposito, monumentum, tombeau. Deposit, quella parte; che depongono in fondo al vaso le cose liquide, sedimento, posatura, feccia, fondigliuolo, subsidentia, sedimen, crassamen . fæx , lie , marc , dépôt, féces, sédiment. Mare, o deposit del vin, feccia del vino, floces, um, lie. Cracia, o deposit à l'ēuli, morchia, amorca, fex olei, amurca, lie d'huile, amurgue.

Depositè, por nelle mani, e in poter del terzo checchessia, perch'ei lo salvi, e lo custodisca, dipositare, alicujus fidei committere, deponere, mettre en dépôt.

Derie, v. pleb. ultimo, posteriore, ultimus, infimus, postremus, le dernier.

Derna, desancà, storpio nelle anche, che va ancajone, sciancato, claudus, denanche.

Dernè, dilombare, delumbare, éreinter.

Dernèra, stilamento di reni, dilombato, direnato, lumborum imbecillitas, tour de reins. Per semplicemente male

male ai rent.

Dernesse, dilombarsi, delumbari, s'éreinter, se fouler, rompre les reins.

Desalde, desale, V. Dessalde, dessale.

Des, nome numerale, dieci, decem, dix.

Desabilie , V. Dsabilie.

Desasinele, desrape, despicolè, destachè j'asinèi dal picol, spiceiolare, a racemis uvæ grana divellere, égrener.

Desbugage, torre i bagagli, sgombrare, exportare, expedire, auferre, débarrasser, démeubler, déménager, dépêcher, dégaver.

Desanca , V. Dernà.

Desbalè, aprire, disfare le balle, sballare, sarcinas explicare, désemballer. Desbalè, in s. figur. V. Crachè.

Desbancà, agg. da desbanchè, sbusato, sbancato, omni pecunia spoliatus, qui a perdu tout son argent.

Desbanche, vincer tutto, guadagnare altrui tutti i suoi danari, sbusare, sbancare, pecunia omni spoliare, debanquer, gagner à quelqu'un tout sou argent.

Desbande, parlando d' un, arma da fuoco, allentare, rilasciare il cane della pietra focaja, laxare, remittere rostrum, rélaxer, lâcher le chien etc., débander.

Desbandesse, lo scappare, che fanno le cose tese da quelle, che le ritengono, come archi, pistole, arcobugi ec., scattare, elabi, lacher, se détendre.

Desbarassè, sgombrare, spac-

ciare, shrigare, spedire, expedire, exportare, auferre, alio transferre, déménager, emporter, élever, débarrasser, dépêcher, expédier, dégager.

Desbarate, sciogliere, disfare il cambio, solvere, o infectam reddere mutationem, detaire, rompre le change.

Desbasti, levar l'imbastitura, dissuere, extrahere fila laxiorum punctorum, débâtir.

Desbate, battere in qua, e in la prestamente con checchessia dentro a vaso materie viscose per istemperarle, e incorporarle insieme, dibattere, tundere, contundere, battre, brouiller. Desbate, per crollare, percuotere insieme, collidere, concutere, excutere, battre. Desbate, per mandare a terra, prosternere, abattre, renverser.

Desbauce, dal fr. débaucher, corrompere, sviare, divertere, vitiare, depravare, débaucher.

Desbaucia, dal fr. débauche, gozzoviglia, crapola, disordine, eccesso, crapula, incontinentia, excessus, débauche, gogaille, désordre. Desbaucià, denota pure un uomo dissoluto, depravato, discolo, sfrenato, libertino, taverniere, ghiottone, inhonestus, dissolutus, corruptus, morosus, insolens, effrenis, ganeo, helluo, dissolu, dépravé, débauché, effréné, débordé, méchant, gourmand.

Desbaucià, dal fr. débauché, sregolato, dato ai piaceri, disordinato, sviato, corrotto, dissoluto, inordinatus, l DE

inconditus, illecebris deditus. nequam, devius, perditus, corruptus, vitiatus, déréglé, égaré, débauché, hors du bon chemin, corrompu, gâté. Desbla, V. Desfait.

Desbela, dissipatore, e dicesi principalmente d'abiti, prodigus, decoctor, nepos, gas-

pilleur.

Desblè, disfare, distruggere, evertere, destruere, demotiri, infectum reddere, détaire, détruire, démolir, renverser. Desblè le maie d'un causset, o d'autr, disfare le maglie, dismagliare, maculas disjungere, plagas enodare, défaire les mailles.

Desbinde, togliere la benda, shendare, vittam detrahe-

re, auserre, débander.

Desbocà, disoneste nel parlare, sboccato, cynædologus, obscænus, obscæne loquens, ore infræni, obscène, qui dit des mots sales, mal embouché, mal-honnête. Desboca, per cavallo, che non cura il morso, sboccato, duri oris, cheval qui n'a point de bouche. Desbocà, dicesi anche de cani, che per istanchezza, o per altro non addentano, V. Sbocà, · · · qui ne peut point mordre. Desbocà, sensa bochin, con'l cöl rot, shoccato, agg. a vaso, o fiasco rotto nella bocca . . . . entamé, ou qui a le goulot cassé, égueulé. Desboca, per aperto, schiuso, netto, disserrato, sturato, apertus, reclusus, reseratus, débouché, ouvert.

Desbochè, aprire, schiudere, disserrare, aperire, recludere, reserare, débouchers Desbochè, dicesi pure del metter le acque per la loro foce nel mare, o in fiume, sboccare, egeri, exonerari, influere, evolvi, s'emboucher. V. Sbochè.

Desbocle, slibbiare, diffibulare, déboucler. V. Sbocle.

Desborde, il rigonfiare delle acque, ringorgare, intumescere, régontler, 's'enfler, regorger', déborder, débonder. Desborde, torre l'orlo, oram, limbum, extremitatem auferre, dissuere, déborder, ôter les bords d'un chapeau, d'un habit, d'une juppe.

Desboschi, tagliare, diradare il bosco, disboscare, silvam dumetis purgare, couper,

arracher le bois.

Desbotone, sfibbiar i bottoni, sbottonare, diffibulare, déboutonner. Desbotone, per riferire, rivelare un segreto, aliquid enuntiare, evulgare, foras eliminare, manifester, décéler. Desbotonesse, in s. fig. aprirsi, dire sinceramente il suo cuore, cominciar a manifestare checchessia con molte parole, animum suum fusis verbis aperire, sententiam suam explicare, ouvrir, découvrir, se déboutonner. V. Sbotone.

Desbourensi, sgonsiato, umore solutus, désensié.

Desbourenfiè, sgonfiare, discutere, solvere tumorem, désenfler.

Desbrassesse, alzare, allargare le braccia quanto si può, expandere brachia, ouvrir les bras. Desbrassesse, far ogni sforzo, shracciarsi, nervos omnes intendere, faire tous ses efforts.

Desbrass, a brass duvert, con tutte le forze, a tutta possa, nervis omnibus, obnize, brachiis extentis, avec effort, à bras ouverts.

Desbrighe, terminare, spicciare, dar fine con prestezza, spedire, absolvere, expedire, conficere, expédier, dépêcher, terminer. Desbrighesse, affrettarsi, spedirsi, festinare, se dépêcher, se hâter. Desbrighesse, vale anche sbrogliarsi, strig si, se extricare, se dépêcrer, se dégager.

Desbrilà, da desbrilè, sciolto, senza briglia, sbrigliato, infrenis, solutus, débridé. Desbrilà, o caval desbrilà, agg. a uomo sfrenato, dissoluto, impetuoso, furioso, insolens, effrenis, dissolutus, furens, violentus, vehemens, furieux, impétueux, dissolu, débordé.

Desbrile, levar la briglia, shrigliare, frenum tollere, débrider. Desbrile l' capel, sciogliere, o allentare le fila che tengono unite le falde del cappello alla coppa, shrigliare il cappello, pilei alas relaxare, enodare, élargir, dégager les bords d'un chapeau.

Desbrochete, torre, cavare le bullette, gli agutelli, che tengono checchessia connesso insieme, clavulos refigere, ôter les broquettes, déclouer.

Desbrojè, sbrogliare, strigare, sviluppare, trar d'imbroglio, expedire, extricare, educere, exsolvere, débrouiller, débarrasser, démêler, dégager, délivrer. Desbrojesse, gavesse d'n'anbrēii, dna cativa comission, sbrogliarsi, disimpegnarsi, se extricare, se expedire, se débrouiller, se dégager d'un mauvais pas. Desbrojesse d'una persoña, de fesne, distarsi d'un uomo, mandarlo via, expellere, repellere, ablegare, amovere a se, dimittere, ab aliquo se expedire, extricare, se défaire, congédier, chasser ec.

Desbut, principio, cominciamento, passo, initium,

exordium , debut.

Desbutà, desmontà, disgustato, nauseato, svogliato, elicujus rei fastidio, satietate affectus, dégoûté, fâché.

Desbutè, principiare, cominciare, far il primo passo, agendi, vel ducendi initium facere, débuter. Desbutè, distorre, distornare, svolgere, amovere, distornare, deducere, avertere, détourner, dérouter. Desbutesse, in senso di cominciare, V. per disgustarsi, animum revocare, se dégoûter.

Descadnè, trarre di catena, sciorre altrui la catena, scatenare, ex catenis solvere, vincula solvere, déchaîner.

Descamine na botega, sviare, torre gli avventori da una bottega, emptores abalienare, divertere, dimovere, désachalander.

Descaminesse, perder gli avventori, sviar la bottega, emptores amittere, se désachalander.

Descanpe, levare il campo, castra movere, décamper.

Descantona, smussato, smusso, cui angulus præcisus, ampulatus est, écorné, émoussé.
Descantone, tagliare l'ango-

lo, o il canto di checchessia; smussare, angulum pracidere, écorner, emousser.

Descarboje, ravviare le cose avviluppate, ordinare, strigare, sviluppare, svilicchiare, contr. di scarboje, extricare, développer, démêler.

Descarich, scarico, leva-

mentum, décharge.

Descarie, levare il peso da dosso, sgravare, alleggerire, scaricare, onus detrahere, de onere ab aliquo imminuere, exonerare, décharger. Descariè, desgravè la testa . . . . caput levare, décharger la tête. Descariè, parlandosi delle armi da fuoco, desparè, sparare', scaricare, diplodere, décharger. Descariesse, o desparesse, dicesi delle armi da fuoco quando si scaricano, scoppiare, diplodi, éclater, peter, faire du bruit.

Descarne, searnare, spolpare, ossa carne nudare, dé-

charner.

Descarognisse, disinnamorarsi, ab amore desistere, cesser d'aimer.

Descassè, scacciare, depellere, ejicere, chasser. Descassè dal regiment, cassare dal ruolo, exauctorare, désappointer.

Descassiè, cavar dalla cassa le mercanzie, o simili, scassare, ex arca depromere, décaisser.

Descauss, senza calzari, scalzato, scalzo, discalceatus, déchaussé. Descauss, per metafora dicesi di persona abbietta, e povera in canna, scalzo, miserrimus, poiloux, pied poudreux, miserable, galetretier.

Descausse, trarre i calzari

di gamba, o di piede, scalzare, soccos, calceos detrahere, discalceare, déchausser. Descausse, per levare la terra intorno alle barbe degli alberi, scalzare, oblaqueare, déchausser des arbres, des plantes. Descau sè, per levare d' attorno materia ad ogni altra cosa, scalzare, detrahere, eripere, enlever ce, qui est autour.

Descaussine, levar la calcina dai muri, scalcinare, tectorium deradere, ôter l'enduit d'une muraille. Descaussine i mon, levar la calcina dai mattoni già stati in opera, scalcinare i mattoni, calcem de lateribus deradere, ôter la chaux.

Desciarme, torre, disfare l'incantesimo, maleficium solvere, décharmer.

Descengè, sciorre, o allentare le cinghie, cingulum ephippiarum solvere, déssangler.

Descriave, aprire con chiave, schiudere, dischiavare, reserare, aperire, ouvrir avec la clef.

Desciode, cavar il chiodo confitto, schiodare, refigere, declouer.

Descobi, dispari, disuguale, diverso, dissomigliante, inæqualis, dispar, dissimilis, disparilis, inégal, différent, dissemblable.

Descobià, contrario di cobià, scoppiato, sejunctus, désaccouplé.

Descobie, rompere, o guastare la coppia, scoppiare, sejungere, désaccoupler, déparier. Descobie, separare l'un dall'altro, dispajare, scompa-

gnare, dipartire, dissociare,

disjungere, déparier.

Descochete, levar i bozzoli della seta di sulla frasca, sbozzolare, bombycinos folliculos legere, enlever les cocons de dessus la bruyère.

Descoefà, descoefè, V. Des-

quefa, desquefe.

Descolà, agg. di cosa, che lascii il collo scoperto, scollato, qui collum denudat, qui decollète.

Descolè, dicesi di abito, o d'altro che non aggiusti bene il collo, scollare...dé-colleter. Descolè, staccar una cosa attaccata con colla, compages dissolvere, disjicere, dé-coller.

Descomode, disordinare, scompigliare, scomporre, perturbare, confundere, déranger, bouleverser, désajuster. Descomodesse, scomodarsi, incomodarsi, sconciarsi, moleste, vel tempore lavo interpellari, s'incommoder, se gèner.

Descompagne, separare dai compagni, disunire, scompagnare, dissociare, sejungere, separare, découpler, séparer, désassortir.

Descons, v. pleb. despentna, agg. a chi ha i cappelli mal concii, non pettinati, scarmigliati, incolti, impexis, incontis, horrentibus capillis, passis crinibus, échevelé, houspillé, les cheveux épars.

Desconsagrè, ridurre checchessia dal sagro al profano, dissagrare, profanare, violare, profanare, profanum facere, polluere, profaner, souiller.

Descoragi, dsanime, disa-

l'animo, il coraggio, la voglia, exanimare, consternare, décourager. Descoragisse, perder l'animo, perdersi d'animo, consternari, animis despondere, animo concidere, perdre courage, se décourager.

Descordà, descordi, contr. di cordà, scordato, dissonus, discors, discordant, désac-

cordé.

Descorde, contr. di corde, torre la concordanza, dicesi di strumenti a corde, e simili, scordare, dissonum esse, désaccorder; in s. n. assol. discrepare, discorder, être discordant, ne pas s'accorder.

Descostume, far perder l' usanza, divezzare, desuefacere, désaccoutumer, déshabituer. Descostumesse, tralasciare l'uso di alcuna cosa, rimanersene, divezzarsi, desuescere, desuefieri, se déshabituer.

Descrica, piccol pezzo di ferro, od acciajo, che serve a far rilasciare la molla d'un' arma da fuoco; grilletto,

lingulæ, détente.

Descriche, fare scappare cosa tesa, scoceare, scattare, emittere, vibrare, explodere, décocher. Descrichesse, scoccare, scattare, vibrari, emitti, se détendre, partir.

Descrission, descrizione, descriptio, déscription.

Descrivi, verbo, descrivere, describere, décrire.

Descrocete, slibbiare, diffibulare, déhoucler.

Descrochè, V. Descrichè. Descroste, guastare, o torre

nimare, fare altrui perder l'intonico del muro, tectorio nudare, crustam deradere, ôter l'enduite, la crépissure, la croûte. Descrostesse, parlando delle pitture, scagliarsi, screpolare, findi, rimas agere > scindi , s'écailler.

Descuerce, levar il coperchio, scoperchiare, operculum demere, detegere, ôter

le couvercle.

Descurvi, scoprire, manifestare, detegere, découvrir, décéler. Descurvi le pate, i patarass, i paströcc, i pation, scoprire le maccatelle, le magagne, i difetti, detegere, revelare vitia, flagitia, découvrir les défauts. Descurvì, levè i cop, scoprire il tetto, levando gli embrici, disembriciare, imbrices tollere, tegulas auferre, découvrir une maison.

Descusì, contr. di cusì, disfare il cucito, scucire, sdrucire, e scuscire, dissuere, resuere, décondre. Descusi la feudra, desfodre, scucire la fodera, pannum vesti subsutum dissuere, dedoubler.

Descutì, sbrogliare i capelli, expedire, solvere crines, débrouiller, démèler les

cheveux.

Desdavane, contr. di davanè, cioè quando si aggomitola traendo il filo dalla matassa . . . . défaire un peloton. Desdavane, de giù, in s. fig., declinare nella fortuna, o nella ricchezza, conditione sua decrescere, deteriorem fieri conditione, delabi, pristina dignitate dejici, ab excitata fortuna ad inclinatam desciscere, déchoir;

) E 297

diminuer peu à peu, baisser.

Desdame, al giuoco delle dame, sdamare, scrupum lusorium optimo ordine removere, dédamer. Desdame, cedere, desistere, ritrattarsi, cedere, consilium mutare, dicta revocare, démordre. Desdame, term. del giuoco delle dame; si dice quando il giuocatore muove una pedina dai primi quastretti del tavoliere verso la parte opposta, sdamare... dédamer.

Desde, peste, parlandosi di cosa tesa, allentarsi, cedere, stendersi, rilassarsi, remitti, laxari, se détendre, prêter, plier. Desde, parlandosi di pietà, di costumi, di disciplina vale rattiepidirsi nel fervore, remitti, se relâcher. Desde, parlandosi di sanità, o di bellezza, o di ricchezze, declinare, decadere, decrescere, desciscere, déchoir, baisser.

Desdentà, senza denti, sdentato, edentulus, édenté, brè-

che-dent.

Desdeuit, senza attitudine, senza garbo, disadatto, sgarbato, gosso, inceptus, rudis, invenustus, insulaus, maladroit, sot, grossier, impoli, malotru, mausade, mal-bati.

Desdeuitaria, gossaggine, balordaggine, ineptia, imperi-

tia, maladresse.

Desdisse, dir contro a quel che s'è detto avanti, disdirsi, dicta mutare, sententiam mutare, revocare, se retractare; se dédire. Desdisse dto ch' un a dit, ritrattarsi, se retractare, palinodiam canere, se rétracter, chanter la palinodie.

Desdita, negazione, disdetta, negatio, refus, dédit. Desdita, per disgrazia, sventura, mala fortuna, disdetta, sors mala, adversa fortuna, infortunium, malheur.

Desdobie, contr. di dobie, sdoppiare, scempiare, explicare, evolvere, déplier.

Desdugane, trarre le mercanzie dalla dogana, pagandone la gabella, sgabellare, mercem soluto vectigali liberare, retirer de la douane, en payant les droits.

Desfait, desblà, spotrignà, agg. a vivanda troppo cotta, percoctus, pourri de cuire.

Desfame, cavar la fame, distamare, satulare, saturare, explere, rassasier. Desfamè, o difamè, torre la fama, difamare, infamia notare, malam famam spargere, diffamer.

Desfassè, levar le fasce, sfasciare, fascias tollere, exue-

re, démaillotter.

Desfe, disfare, destruere, evertere, demoliri, insectum reddere, défaire, rompre, démolir, démonter, dissiper, fondre, dissoudre. Desfe un caussèt, dismagliare, maculas, o plagas disjungere, défaire les mailles. Desfesse d'una moneda calant, disfarsi d'una moneta calante, distrahere nummum non æqui ponderis, passer une pièce de monnoie légère. Desfesse d'un, mandar via, expellere, dimittere, amovere a se, chasser. Desfesse d'un secant, disfarsi d'uno rincrescevole, se ab aliquo molesto expedire, extricare, se défaire. Desfesse, per consumarsi, andar in rovina, consumi, pessum ire, se consumer. Desfesse, o desde, perder il più vago della bellezza, perder il migliore, la natural bellezza, stiorire, deflorescere, se faner.

Dessigure, guastare il viso, svisare, disfigurare, vultum deturpare, denasare, défigurer, dévisager; in s. n. pass. vultum suum deturpare, se dé-

hgurer.

Destilè, contr. d'anfilè, disunir lo infilato, sfilare, dissuere, défiler. Desfile, ripiegare il filo, il taglio ad un' arma, rintuzzare, retundere, hebetare, rabattre le fil, le tranchant.

Desfilesse, l'uscir, che fanno le fila sul taglio, o strascico de'panni, sfilacciare, dissolvi, éfaufiler, s'effiler. Desfilesse, uscire dal suo luogo una, o più vertebre nelle reni, dilombarsi, direnarsi, sfilarsi, sfiancare, delumbari, lumbis, o lateribus infringi, s'éreinter, se fouler, se rompre les reins.

Desfilà, dilombato, clum-

bis, éreinté.

Desfilse, levare il filo da un ago, o da altra cosa, che sia infilzata, sfilare, filum detrahere, defiler. Destilse, stilare le perle di una collana, le pallottoline di una corona, e filo educere, défiler les perles d'un collier, les grains d'un chapelet.

Desfiore, o desfiori, dicesi di frutti, o di altra cosa, quando se ne trasceglie il meglio, deflorare, défleurir.

rire, deslorescere, désleurir, perdre sa fleur. Dessiorisse. dicesi per lo più delle frutta, quando essendo brancicate perdono il fiore, deflorescere, défleurir. Desfiore, o desfiori, o lvè la fior, levar il fiore del latte, quod in lacte opimius est, tollere, écrêmer, enlever la crême.

Desfodre, cavar dalla guaina, sguainare, vagina educere, dégainer. Desfodre, cavar la fodera d'un abito, pannum vesti subsutum adimere, dédoubler. Desfodre, cavar la federa, proprio dei guanciali, sfederare, denudare, oter l'oreiller dedans la taie, dépouiller la taie.

Destogonà, che ha guasto il focone, sfoconato.... qui a le bassinet gâté, qui a la lumière trop large. Desfogonà, figur. dicesi a uomo ingordo, insaziabile, helluo; goinfre, gourmand, glouton.

Desfogone, dilatare più del dovere una cosa bucata, o tubulata, sfoconare, v. dell'

uso . . . . .

Desfoiè, levare le foglie, sfrondare, sfogliare, folia decerpere, frondés divellere, effeuitler.

Desfondà, senza fondo, sfondato, levato il fondo o in tutto, o in parte, cui fundus ademptus, sans fond, percé, enfoncé. Desfondà, figur. insaziabile, inexplebilis, insatiable.

Desfonde, rompere, levar il fondo, sfondare, fundum adimere, enfoncer, enfondrer.

Desformà, smisurato, smo-Dessiori, perder il fiore, sfio- derato, eccellente, grande,

sformato, immensus, ingens, démesuré, excessif. Per deforme, di brutta forma, deformis, deformatus, difforme, défiguré. Per istravagante, fuor dell'uso comune, enormis, énorme, étrange.

Desjortuna, sventura, in-

fortunium, malheur.

Desfortuna, sventurato, disgraziato, infelix, miser, ma-Theureux.

Desfrange, desfilandre, disfare il tessuto, e ridurlo a guisa di frangia, sfrangiare, dissuere, éfaufiler, effiler.

Desfrasche, V. Descochete. Desfratà, siratato, statuti religiosi desertor, défroqué.

Desfratesse, uscir di frate, sfratare, monachi habitum deponere, ex ordine monachorum exire, votum monachale revocare, canobium relinquere, se défroquer, jeter le froc aux orties.

Destre, levar i ferri dai piedi delle bestie, sferrare, ferreus soleas detrahere, adimere, déferrer. Desfrè, per sempl. levar il ferro da una cosa, che n'è guernita, sferrare, ferrum adimere, déferrer. Desfresse, si dicono i cavalli, od altri animali quando loro escono i ferri dai piedi, sferrarsi, soleas ferreas amittere, se déferrer.

Desfroje, aprire il catenaccio, il chiavistello, removere pessulum, ôter les verrous d'une porte, déverrouiller.

Desgabie, cavar dalla gabbia, sgabbiare, cavea emittere, tirer de la cage, décager. Desgabie, in s. n. muoversi, partirsi, abire, s'en aller.

Desgabuse, in. m. b. scapricciare, scaponire, cavar altrui di testa i capricej, pervicaciam retundere, infringere, expurgare, vaincre l'opiniâtreté, faire passer les caprices, désabuser, détromper. Desgabusesse, scapricciarsi, sgannarsi, ricredersi, soddisfare il suo genio, errorem deponere, e sententia recedere. exsatiari, animum explere, genio suo indulgere; se désabuser, se détromper, se satisfaire, contenter son envie.

Dęsgagià, agg. a persona vale di membra sciolte, poco aggravato di carne, snello, disinvolto, agile, svelto, dexter, alacer, agilis, leste, dégagé, svelte, agile. Desgagià'nti barolè, espressione usata per ischerzo, lesto in gamba, agile, pernix, alacer, promptus, dégagé. Per astuto, destro, svelto, dexter, callidus, versutus, vafer, adroit, fin , rusé.

Desgage, ritirare una cosa messa in pegno, disimpegnare, redimere, exigere pignus, dégager, recouvrer le gage. retirer une chose, que l'on avait mise en gage. Desgage, spedire, terminare con prestezza, spicciare, absolvere. expedire, consicere, expédier, terminer. Desgage, per uccidere, interimere, dépêcher, tuer. Desgage, sgombrare, expedire, délivrer, détacher. Desgage, in architettura vale disimpegnare, ades pervias facere, dégager, faciliter le dégagement des appartemens. Desguge, descarie la testa, 'l stomi, scaricare la testa,

il petto, exonerare caput, pectus, degager la tête, la poitrine. Desgagesse, spedirsi, affrettarsi, festinare, se dégager, se dépêtrer, se dépêcher. Desgagesse per desbrojesse, V.

Desgangane, far useir dei gangheri, sgangherare, levare di sesto, scommettere, slogare, cardinibus evellere, disjicere, dissolvere, divellere, faire sortir des gonds, démantibuler, desloquer.

Desgarte, si dice quando nell' andar dietro ad uno, se li pone il piede sulle calcagna, calcare, pestare altrui il calcagno della scarpa, scalcagnare, calcem deterere, éculer les souliers.

Desgartà, scalcagnato, pressus, qui a les souliers éculés. Desgartà, destalonà, sensa talon, sensa gartin, scalcagnato, calcibus detritis, qui a perdu les talons de ses souliers.

Desgavasesse, dir tutto quello, che un sa, o che ha da dire, dichiarare liberamente il suo sentimento, sfogarsi, sgocciolare il barletto, nihil dicendo prætermittere, iram explere, satiare, effundere, dire tout ce, que l'on sait, dégoiser, soulager sa colère.

Desgavigne, sciogliere un intreccio, sviluppare, extrizare, evolvere, débrouitler, déchiffrer. Desgavignesse, sbrogharsi, se expedire, se dé-

brouiller, se dégager.

Desgel, il fondersi, che fa il ghiaccio, diminuzione di freddo violento, per cui sciogliesi il ghiaccio, glaciei solutio, dégel.

Desgelè, lo struggersi del ghiaccio, didiacciare, liquescere, solvi, dégeler. Desgelè, figur., declinare nella ricchezza, ad inclinatam fortunam desciscere, diminuer peu à peu.

Desgelè, dicesi del ghiaccio, o del terreno ghiacciato, quando si strugge, si liquefa; dimojare, solvi, liquefieri, se fondre, se liquefier.

Desgerbì, ronchè, rompere, e lavorare il terreno, stato sin allora sodo, dissodare, terram exercere, effodere, defricher, labourer la terre.

Desgifre, dichiarare la cifra, diciferare, notas explicare, aperire, déchissirer. Desgifre, per dichiarare qualunque cosa difficile ad intendersi, enucleare, enodare, explicare, déchiffrer. Nen podei desgifrè la paröla, biasciar le parole, tentennare a proferirle, tarde loqui, traîner les mots.

Desgiochè, snidare, e nido educere, dénicher. Desgiochè, in s. n., uscire dal pollajo, snidiare, e nido exire, déjucher, sortir du nid; per metaf. uscire dal proprio luogo, dalla patria, e patria, vel ex ædibus suis exire, dénicher, sortir de sa place. Desgiochè, per ischerzo dicesi del sorgere dal letto, uscire dal letto, cubili exilire, sortir du lit, dénicher.

Desgiüchè, levare i germogli d'una pianta, surculos de-

mere, ôter les jets.

Desgognà, dicesi d'abito, che non ha la figura, che aver dee, o che l'ha perduta;

303

scipato, stazzonato, trassînato, proe manibus habitus, dissipatus, attrectatus, gâté, tâtonné, chissonné.

Desgognè, dicesi principalmente d'abito, o di drappo, che per essere di soverchio maneggiato non ha la figura, che aver dee; scipare, conciar male, stazzonare, trassinare, guastare, dissipare, attrectare, præ manibus habere, gâter, chistonner, tâtonner.

Desgonsie, in s. att., levar via l'enfiagione, disensiare, tumorem discutere, solvere; Desgonsie, in s. n., andar via l'ensiagione, disensiare, sgonsiarsi, tumorem amittere, attenuari, imminui, detumescere, se désensier. Desgonsiesse, sigur. desgavasesse, ssogar la collera, lo sdegno, sfogarsi, iram explere, satiare, soulager sa colère, décharger sa douleur. Desgonsfiesse 'l gavass, di tut to ch' un a antel gavass, vale lo stesso.

Desgranè, desrapè, despicolè, dsasinelè, staccare gli acini dell' uva dai picciuoli, dal grappolo, sgranellare, spicciolare, uvarum acinos legere, a pediculo divellere, égrapper,

égrener.

Desgrasia, desgrasià, V. Desfortuña, desfortunà.

Desgrasse, torre il sudiciume, levar il grasso, digrassare, ripulire, adipem demere, sordes auferre, expolire, décrasser, dégraisser.

Desgrasious, senza grazia, inurbanus, désagréable.

Desgrave, alleggerire, alleviare, sgravare, levare, onus detrahere, alleger.

Desgringe, togliere, far perire il seme cattivo, la razza specialmente d'insetti, di cose nocive, come bruchi, cimici, gorgoglioni, e simili, e figur. dicesi la razza degli uomini malvagi, extirpare, expurgare, désenger.

Desgroie, cavar dal guscio, e si dice di alcuni semi, e frutti, digusciare, siliqua spo-

hare, écosser.

Desgrope, disfar il nodo, slacciare, sgroppare, disnodare, snodare, nodum solvere, dissolvere, enodare, dénouer, délacer, défaire un nœud, délier.

Desgrosse, abbozzare, digrossare, dar principio per lo più alla forma delle opere manuali, informare, inchoare, adumbrare, dégrosser, ébaucher. Per metaf. cominciar ad ammaestrare, formare, instituere, instruere, excolere, erudire, dégrosser, instruire, façonner, polir.

Desgrine, cavar i legumi dal guscio, come fave, piselli, e simili, sgusciare, sgranare, smallare, sbucciare, e siliquis eximere pisa, fabas etc., grana educere, e putamine extrahere, siliqua spoliare, égrener, écosser les pois, etc.

Desguarni, tor via i fornimenti, le guarniture, i fregj, disfornire, ornamenta, ornatus auferre, adimere, dégarnir.

Desgust, dispiacere, disgusto, offensio, molestia, tædium, dégoùt, déplaisir, fâ-

chérie.

Desguste, portar altrui di-

sgusto, disgustare, molestia afficere, distlicere, fastidium, satietatem afferre, movere, creare, parere, dégoûter, fâcher. Desgustesse, disgustarsi, fastidire, se dégoûter. Desgustesse d'un, alterarsi, adirarsi contro qualcheduno, succensere, irasci, offendi, se fâcher.

Deslans, salto grande, lancio, saltus præceps, élans,

grand saut.

Deslavà , spörch , agg. di biancheria , sudicio , sordidus ,

sale, crasseux.

Deslave, dicesi del render sudicii i panni lini, fædare, spurcare, sordidare, deturpare, salir, soniller, crotter.

Desliè, slegare, sciogliere, sciorre, solvere, dissolvere, exsolvere, délier. Desliè i dent, dislegare i denti, cioè guarrili dal loro allegamento, dentium hebetationi mederi, delier les dents.

Deslovà, o desloà, dicesi per lo più delle ossa; disloguto, luxatus, déboîté, luxé.

Deslovè, deslougè, dislogare, disconciare, dicesi comun. delle ossa, luxare, membrum intorquere, et suo loco movere, extorquere articulum, déboîter, luxer. Deslovesse un pè, un brass ec., dislogarsi, disconciarsi un piede, un braccio, si dice del muoversi l'ossa di esse parti dal suo luogo, storcersi, slogarsi, distorsione pedem, brachium sibi luxare, disloquer, luxer un pied, un bras.

Deslosse, V. Desbocle.

. Dysmaje, disfar le maglie, dismagliare, maculas disjungere, défaire les mailles.

Desmanie, cavar il manico, capulum detrahere, démancher.

Desmantle, sfasciare, demoliri, diruere, demanteller. Desmantlesse, levarsi il manto, o mantello, dismantarsi, pallium exuere, s'ôter le manteau. Desmantlesse, fig. per aprire il suo cuore, mentem suam aperire, explicare, ouvrir son cœur.

Desmarchè, torre il segno, il marchio, notam, signum

adimere, démarcher.

Desmarine, dicesi dello sciogliersi del ghiaccio, terreno, o neve ghiacciata per cagion del vento marino, didiacciare, dimojare, solvi, liquescere, degeler, liquefier, se fondre.

Desmascrè, cavar la maschera, smascherare, larvama auferre, démasquer. Desmascrè un, scoprire l'ipocrisia, gli occulti vizi d'alcuno, smascherare, larvam detrahere, démasquer. Desmascresse, levarsi la maschera, smascherarsi, larvam, personam deponere, se démasquer, anche in s. figur.

Desmembre, dividere, separare, distribuire, smembrare, scorporare, dividere, tribuere, distribuere, démembrer, morceler.

Desmentie, perder la memoria delle cose, dimenticare, oblivisci, oublier. Desmentiesse, dimenticarsi, scordarsi, oblivisci, s'oublier.

Desmentia, dimenticanza, oblivio, oubli. Fè na desmentia, V. Desmentiesse.

Desmerde in m. b., dirozza-1 re, digrossare, ammaestrare, dar i principi ad alcuno 'di qualche arte, excolere, erudire, instruere, façonner.

Desmobilie, poetar via masserizie da un luogo ad un altro; sgomber re, supellectilem evimere, auterre, exportare, supellectiti spoliare, demenbier.

Desmontà, disanimato, svogliato, disgustato, scorato, sconcertato, avviito, e.vanimatus, consternatus, animo languescens, justidiens, perturbatus, abjectus, demissus, spe dejectus, effeavé, déconcerté, táché, découragé, dé-

godić.

Desmonte, disfare, disgiungere, scomporre, disunire varie parti, o pezzi, che compongono una macchina, un arnese, seommettere, everlere, dividere, dissolvere, sejungere, démonter, désassembler. Desmonte n'arleugi, smontar un orinolo, levare tu le le sue parti dal proprio luago, decomponere, evertere, démont r. Dem mie un canon, scavalcare un cannone, tormentum inutile reddere, démonter. Desmonte un fusii, diseassare, dissolvere, démonter. Desmonte la guardia, smontire la guardia, mutare custodiam, recedere e custodia, descendre la garde. Desmonte du caval, scender da cavallo, dismontare, ex equo descendere, desilire ad pedes, descendre de cheval. Desmontè d'an barca, scendere dalla barca in terra, che anche dicesi desbarchè, appellere, aborder, prendre terre. Desmonte dan carossa, scendere di carrozza, rheda descendere, descendre, etc. Desmonte un. svogliare, disgustare, disanimare, sconcertare, e.vanimare, perturbare, dejicere, consternare, satietatem, tædum, molestiam afferre, dégoûter, idener, décourager. Desmontesse, o esse desmontà, essere svogliato, disanimato, disgustarsi, scorarsi, sconcertarsi, avvilirsi, aver in avversione, perturbari, dejici, animo concidere, exanimari, prendre du dégoût, de l'aversion, se décourager, se fâcher.

Desmudà, smoderato, senza modo, senza termine, im-

moderatus, immodéré.

Desitamoresse, levar l'amore, e l'affezione dalla cosa amata, disinnamorarsi, ab amore desistere, amorem deponere, cesser d'aimer. Lasciare d'essere innamorato, disnamorarsi, desinere amare, se guérir de l'amour.

Desnandie, distorre, distornare, dimovere, détourner, distraire.

Desnode, sciogliere, snodare, enodare, solvere, dénouer, delier.

Desossè, trarre le ossa dalla carne, disossare, exossare, ossa extrahere, detrahere, désosser, ôter les os.

Desotre, diseppellire, disotterrare, sepulero eruere,

déterrer les morts.

Despace, lo spacciare, il vendere, spaccio, distractio. venditio, débit; per spedizione, negotii consectio, expédition; per le lettere, che si

Tom. I.

danno al messo, o corriere, spaccio, fasciculus literarum, dépêche des lettres.

Despace, V. Desbarassè.

Despaje, torre via le stuoje, storeas, mattas, tegetes detrahere, défaire la natte, ou détortiller ce qui était tortillé en natie, dénatter.

Despachete, aprire, sciogliere, disfare un fascio, un piego, un mazzo, un fardello, fascem solvere, dépaqueter.

Despaisà, spatriato, fuori del suo paese, sviato, non pratico dei costumi, degli usi del paese, in cui viene a dimorare, devius, dépaysé.

Despaitrunesse, descurvisse, spettorarsi, scoprirsi il petto, pectus nudare, se débrailler, se découvrir la poitrine, per isciorinarsi, se déboutonner.

Despalà, add. da despalesse, spallato, luxatus, épaulé. Despalà, agg. a nomo sopraffatto dai debiti, spallato, are alieno oppressus, noyé, chargé de dettes.

Despalè, dicesi d'un cavallo, spallare, luxare, épauler un cheval. Despalesse, guastarsi, o slogarsi la spalla, spallarsi, humeros suis sedibus excidere, moveri, s'épauler,

se démettre l'épaule.

Despare, dicesi dello scaricar l'archibuso; sparare, displodere, décharger. Desparesse, dicesi degli archibusi, e simili, quando si scaricano; scoppiare, displodi, perstrepere, éclater, peter, l'aire du bruit. Despare, o dsinpare, disparare, dediscere, désapprendre.

Desparie, despronte, levar via le vivande, e le altre cose poste sulla tavola; sparecchiare, mensam auferre, removere, desservir, ôter les plats de dessus la table.

Desputagne, contr. d' anpatagnė, sviluppare i cenci di lino, le bende, e dicesi comunemente delle piaghe, ferite, e slogature, e figur. d'ogni cosa, che si vuole scoprire, extricare, evolvere, explicare, solvere, expedire seruta, paunos, vittas, démêler, développer, dérouler, débrouiller les torchons, les haillens, les bandelettes.

Despentnà , V. Descons.

Despentne, scompigliar i capelli, sparpagliandoli, scapigliare, turbare capillum, perturbare comam, écheveler, décoiffer.

Despesse, far in pezzi, dividere, spezzare, discindere, dissolvere, in frusta dividere, dépecer. Despesse, per tagliare le carni cotte, che sono in tavola, farle in pezzi, trinciare, secare, concidere, dépecer, trancher.

Despessi, levare l'assiderazione, l'intirizzimento, eximere stuporem, rigorem, torporem, torpedinem, ôter le transissement de froid, désen-

gourdir, déroidir.

Despianelà, agg. di solajo che abbia guasti, o rotti, o in tutto levati i mattoni. le quadrelle, smattonato, laterculis spoliatus, dépavé, décarrelé.

Despianelè, levar i mattoni , le quadrelle al pavimento, smattonare, lateres aufer-

307

re, lateribus spoliare, décar-

Despiantà, o spiantà, V.

Despulà.

Despiantè, spiantare, sconficcare, refigere, execundere, evellere, deplantare, eradicare, arracher, déraciner, déplanter.

Despiasi, nome, disgusto, molestia, ærumna, désagré-

ment.

Despiasì, verbo, spiacere, twdere, moleste ferre, wgre pati, déplaire.

Despiassà, agg. rimesso dal suo luogo, loco motus, déplacé.

Despiassè, rimuover dal luogo, loco movere, déplacer.

Despicole, stacear dal piccinolo, spicciolare, e pediculo avellere, grainer.

Despodrè, levar la polvere dai capelli, spolverare, pulverem abstergere, dépondrer.

Despoje, cavar i vestimenti di dosso, spogliare, exure, spotiare, deshabiller, deponiller. Despojesse, spogliarsi, se exuere, se déponiller. Despojesse, si dice anche del cader le foglie alle piante, e agli alberi, strondarsi, deporre le frondi, frondes deponere, s'effeuiller, tomber les feuilles.

Despolpè, levare la polpa, spolpare, pulpas detrahere, ossa carne nudare, ossa detegere, décharner, ôter la poulpe. Despolpè, gavè'l sim, in m. b. struttare, effœtum reddere, enungere, ôter la force, la vertu de produire.

Despontalè, levar i puntelli, spuntellare, fulcra tollere, èter les étançons. Desponte, moche, moce, render ottuso, levar via, guastare la punta, spuntare, rintuzzare, retundere, épointer, émousser la pointe. Desponte, per levare ciò, che tieno appuntata alcuna cosa, come spilli, e simili, spuntare, refigere, evellere, òter les pointes, les épingles, détacher.

Desprende, V. Desparè. Despresiè, fè di despresi a un, schernire, contumelia afficere, irridere, mépriser, mocquer, railler. Despresiè, per tener à vile, dispregiare, despicari, contemnere, negligere, dédaigner.

Despresi, scherno, avvilimento, dispregio, contemtus, despicatio, irrisio, mépris.

Despreviesse, campe la vesta s'un busson, deporre l'abito di prete, spretarsi, clerici habitum deponere, quitter le petit collet, jeter l'habit aux orties.

Despronte, V. Desparie.

Despruca, che ha saltate la granata, che ha mangiato il pan de'putti, provetto, qui ex ephebis excessit, grandis natu, provectus ætate, avancé en âge.

Despupe, tor la poppa a bambini, spoppare, divezzare, a mammis disjungere, a lacte depellere, ablactare, sevrer.

Desquese, despentne, scapigliare, comam perturbare, écheveler, décoiffer, déboucler les cheveux. Desquesesse, scapigliarsi, comam sibiperturbare, se décoiffer.

Desradiche, desradise, desrise, sradicare, sharbicare, evellere; eruere, déraciner, re, sciogliere, dissolvere, laarracher.

Desrange, scomporre, disordinare, scompigliare, perturbare, confundere, déranger, bouleverser, désajuster, desagencer.

Desrangià, contr. di arangià, confuso, disordinato, involutus, inordinatus, bouleversé, dérangé, désajusté.

Desrape , V. Despicolè.

Desrasonne, ragionare da sciocco, stulte loqui, déraisonner.

Desrenà, desrenè, desrenesse , V. Derna, derne, dernesse.

Desrochè, consumar filando il pennecchio, sconocchiare, pensum absolvere, filer sa

quenouillée.

Desrolè, tor via il mallo, smallare, putamen detrahere, ôter l'écorce. Desrolè le nos, torle la prima corteccia verde, che dicesi mallo, scortecciare, smallare le noci, nuces culeolo denudare, écorcer les noix, peler, ôter l'écorce des noix.

Desser, l'ultimo servizio, che si reca in tavola, epidipnides, bellaria, dessert.

Desserta, gli avanzi, il resto di tavola, mensarum re-

liquia, desserte.

Dessalde, t. de'stagnaj, levare, disfare la saldatura, dissaldare, commissuram, compagem dissolvere, dessouder.

Dessale, tener in molle i salumi, per levarne il sale, dissalare, aqua macerare, des-

saler.

Dessle, svelare, detegere, revelare, indicare, dévoiler. Dessole, slacciare, slibbia

queis solvere, délacer, délier.

Dessotrè, V. Desotrè.

Dessit, dal francese dessus. vanto, vantaggio, orgoglio, jactantia, locus superior, dessus, orgueil.

Dessuefait, disusato, disabituato, desuetus, désaccou-

tumé.

Dessuefesse, disusarsi, desuescere, se désaccoutumer.

Destachè, separare ciò, che è attaccato, distaccare, sejungere, secernere, separare, revellere, detacher. Destachè ben, dicesi dei colori, quando sono scompartiti talmente, che si spicchino con vaghezza l'uno dail'altro , campeggiare , renidere, ressortir, se détacher bien du tableau. Destache i cavai da la carôssa , i beu dal chër, distaccare i cavalli dalla carrozza, i buoi dal carro, equos a rheda, boves a curru sejungere, dételer. Destachè, o destachene, parlare senza verun 'riguardo, parlar a torto, e a traverso, dicenda, facienda loqui, temere loqui, parler à tort, et à travers. Destachene, per ficcar carote, V. Crachè. Destachesse da un, distaccarsi da alcuno, se ab aliquo sejungere, se avellere, se détacher. Destachesse dal mond, dai piasi, distaccarsi dal mondo, dai piaceri, se a voluptatibus abstrahi, divelli, se détacher.

Destacament, distaccamento di truppe, manus, manipulus militum, sejuncti ab exercitu milites, détachement, choix, qu'on fait de quelques gens de guerre dans plusieurs régimens, pour les envoyer à quelque expédition, ou atta-

Destagninà, che ha perduta la stagnatura, quod stanni dlituram amisit, qui a perdu l'étamure.

Destagninesse, perder la stagnatura, stanni illituram amittere, perdre l'étamure.

Destajole, lo scorrer del canapo sulla girella della carrucola liberamente, e con violenza, scarrucolare, discurrere, glisser la corde dans la poulie, contr. d'antajolesse.

Destapisse, levare i paramenti, gli addobbi, gli arazzi, o tappeti, ornamenta, supellectilia tallere, aulæis spotiare, dégarnir, déparer, détendre.

Destarochè, giuocar tarocchi superiori per torre via quelli degli avversarj, staroccare,

t. di ginoco.

Desteis, disteso, extentus, étendu. Cogia longh, e desteis, tutto disteso, stratus, de tout soa long, conché. Sone desteis, sonare a distesa, a dilungo, continuis pulsibus tintinnabala movere, sonner en branle.

Destende, torre, distaccare una cosa stesa, distendere, detendere, ôter, détacher une chose tendue, détendre. Destende, allargare, o allungare una cosa ristretta, o raccolta insieme, o raggricchiata, extendere, expandere, étendre. Destende na seritura, spiegare i concetti dell'animo con la scrittura, literis tradere, scribere, coucher par écrit, Destende, cogè un, metter a

giacere, sternere, étendre. Destendse, stiresse, per lo stendere le parti del corpo, pandiculari, s'étendre, s'allonger. Destendse, per favellar a lungo, pluribus verbis sermonem producere, s'étendre dans un discours. Destendse, per allargarsi, dilatarsi, spargersi, extendi, propagari, projerri, s'étendre. Destende un, vale anche uccidere, interimere, tuer.

DE

Destenebrà, scomposto, disordinato, scompaginato, solutus, disjunctus, inordinatus, incompositus, inversus, turbatus, distortus, incomtus, inornatus, désordonné, dé-

rangé, renversé.

Destenebre, levar di sesto, scomporre, disordinare, sconvolgere, perturbare, confunre, resolvere, destruere, invertere, troubler, désordonner, renverser, mettre en

désordre, détraquer.

Destenpre, far divenir quasi liquido checchessia, disfacendolo con liquore; stemperare, dissolvere, liquefacere, détremper. Destenpre, per levar la tempera, stemperare, temperaturam adimere, ôter la tempre.

Destie, dipelare, ssilare, spelare la canapa, glabrare cannabum, peler, ecororer, ôter le fil de chanvre. Destie, per suggire, suggere, suir; per correre velocemente, celeri gradu currere, courir vîtement.

Destiss, add. da destisse, spento, extinctus, éteint. Destiss, quegli, a cui nulla è rimasto; scusso, omni re

oussus, destitutus, spoliatus,

privé, denué.

Destissè, smorzare, spegnere, exstinguere, éteindre. Destissè 'l feu, la lucerna, la candeila, spegnere il fuoco, il lume, la candela, exstinguere, éteindre le feu, la lumière, la chandelle. Destissè na bota, in m. b., bere una bottiglia interamente, epotare, haurire cyathum, phialam, boire une bouteille tout-à fait.

Destissor, arnese per lo più di latta a foggia di campana per ispegner iumi; spegnitojo, instrumentum ad extinguenda tumina, éteignoir; dicesi an-

che stopalim.

Destone, useir di tuono, stonare, inconcinne canere,

détoner.

Destope, contr. di stope, sturare, aprire, reserare, reeludere, déboucher, dégorger, ôter le bouchon, détouper. Destopesse, schiudersi, useir del chiuso, reserari, se déboucher.

Destopone, leve'l topon, o tapon dal botal, torre il cocchiume dalla botte, epistomium auferre, extrahere, débondonner, ôter le bondon.

Destorna, pista, celia, soja, baja, berta, quadra, jocus, raillerie. Dè la destorna, celiare, far celia, jocari, plaisanter, railler, faire badinage. Destorna, si prende anche per colui, che frastorna canzonando, jocator, railleur.

Destornè, frastornare, traviare, avocare, abducere, abstrahere, deducere aliquem ab aliqua re, détourner. Destornè, cangiare, guastare talmente una macchina, od una cosa artificiale, che non può più fare il medesimo effetto, come ella faceva, quand era in sesto; disordinare, perturbare, detraquer.

Destôrse, contr. di tôrse, storcere, retorquere, explicare quod erat implicatum, détordre, détortiller une chose

tortue.

Destravie, strano, res insolens, mira, nova, étrange.

Destrè, alzar da terra, sollevare, levar su, elevare, extollere, sustollere, élever. Destrè un, lodarlo, illustrarlo, laudibus efferre, élever. Destrè, superare, vincere, præstare alicui, superare aliquem, vaincre.

Destreit, strumento, col quale i fabbri, e gli orefici stringono, e tengon fermo il lavoro, ch' essi hanno tra mano; morsa, forceps, étau de serrurier, d'orfèvre. Le bocche della morsa, o di altro simile stromento da afferrare, e strignere checchessia diconsi dagli artefici ganasce....

Destreit, ordigno, in cui i maniscalchi mettono le bestie fastidiose, ed intrattabili per medicarle, o ferrarle; travaglio, catasta, travail.

Destrighe , V. Desgage.

Destrüe, ridurre al niente, distruggere, evertere, diruere, detruire.

Destrut, agg. a nomo assai magro; strutto, macie obductus, vix ossibus hærens, exténué, fort maigre.

Desturvuie, desvelupe, sviluppare, svolgere, evolvere, dre, dérouler.

Dewalise, spogliare alcuno violentemente delle cose proprie, svaligiare, expilare, deprædari, dépouiller, voler, dévaliser.

Deswane, V. Desdavane.

Desubidi , disobbedire , inobedire, non obedire, désobéir. Desubidiensa, disubbidien-

za, inobedientia, désobéissance. Desubidient, disobbediente,

inobediens, désobéissant.

Desvergine, sverginare, florem virginitatis eripere, de-Morare virginitatem, déflorer. Dewelupe, V. Desturvuie.

Desveni, perder il color naturale, divenir plu macilente, decrescere, desciscere, macescere, déchoir, maigrir.

Desvenit, di poca apparenza, e presenza, sparuto, gracilis, macilentus, maigre, pa-

le, défait, exténué.

Desvertoic , V. Desturvuie. Desverse, arrovesciare l'estremità, ovvero la bocca di alcuna cosa, come di sacca, maniche, e simili; rimboccare, invertere os, vel oram, replier, renverser.

Desvià, svegliato, desto, excitatus, expergefactus, éveillé. Desvià, figur., accorto, destro, vivo, vafer, callidus, sagax, vigil, vif, actif, éveil-

lé, alerte.

 $oldsymbol{D}$ ęsviarin , squilla degli oriuoli, che suona a tempo determinato per isvegliare; sveglia, svegliatojo, tintinnabulum stata hora excitans, reveille-matin.

Desviè, svegliare, destaro, o rompere il sonno, cacitare,

extricare, développer, détor- le somno, expergefacere, éveiller, réveiller. Desvie, eccitare, accendere, invaghire, ravvivare, invogliare, commuovere, generar brama, excitare, in/lammare, accendere, movere, desiderium inducere, acuere, éveiller, donner de l'envie. Desviesse, destarsi, expergisci, s'éveiller. Desviesse, ligur. divenir attento, cominciar ad operare. Desviè'l vespè, stuzzicar il vespajo, il formicajo, il can, che dorme, irritare chi è adirato, e può più di te, irritare crabrones, jumantem nasum ne tentaveris ursi, ne t'expose pas aux dangers, éveiller le chat qui dort. Desviesse, dicesi di chi dopo di essere stato lunga pezza pensieroso, e taciturno comincia a parlare . . . . dégeler.

DE

Desvirè, svolgere, evolvere, détordre, dérouler.

Desvise, scommettere le cose fermate colla vite, svitare, res cochlea clausas reserare, ouvrir, desserrer une vis.

Desune, specie di tazza con due manici ad uso di porvi liquori per far colezione.

Detai, racconto, ra gguaglio relazione distinta, e ben circostanziata di checchessia, rerum singularum enumeratio. détail. Vende al detai, vendere a minuto, a ritaglio, res singulatim, particulatim vendere, vendre en detail.

Detronisè, privar del trono, regem de solio deturbare, détroner.

Dēnia, dolore, doglia, dolor, angor, douleur.

Dēūit, garbo, bel dēūit,

leggiadria, avvenentezza, lepor , venustas , elegantia , bonne grace, gentilesse, agrement. Sensa deuit, sgarbato, inurbanus, malotru. Deuit, per ordine, misura, sesto, ordo, mensura, justesse, ordre, mesure. De deuit, de ardriss, de ciadel, assestare, aggiustare, librare, componere, parare, ordinare, arran-

ger, ajuster.

Dè, trasferire una cosa da se in altrui, far un dono, donare, dare, largiri, donare, impertiri, præbere, tradere, dare, donner. De, per pa-gare; d' cost liber j' eu daje tre scu, pagai questo libro tre scudi, o questo libro mi costò tre scudi, liber iste tribus nummis mihi stetit, pour ce livre j'ai donné trois écus. Dè, per esser debitore; avèi da dè a un , alicui debere , devoir à quelqu'un. Chi a da dè dmanda, chi è debitore domanda, dat veniam corvis, vexat censura columbas, qui doit demande. Dè, parlandosi del sole , o lume vale battere, percuotere; ant cost giardin'l sol dà da la matin a la seira, in questo giardino il sole batte, risplende dalla mattina alla sera, sol semper in hoc horto est a mane ad vesperam, dans ce jardin le soleil donne toujours. Dè, per giungere ; cost vestì am dà solament a la sentura, questa veste giunge soltanto alla cintola, ad latera tantum pervenit hac vestis, cet habit arrive seulement jusqu'à la ceinture. Dè, per fruttare, rendere; la vigna am' a dame sent barii dirin, la vi- dere aliquid solutione ditata,

gna mi frutto cento barili da vino, centum vini cados vinea tulit, la vigne a rendu cent barils de vm. Dè, parlandosi di fanciulle vale ammogliare; a la dait soa fia a un caliè, ammoglio sua figlia ad un calzolajo, filiam suam uxorem dedit sutori, il a marié sa fille à un cordonnier. Dè, per assegnare; a j'a daje dosent scù d' dota, gli assegnò ducento scudi di dote, ducentos nummos, o ducenta scuta ei pro dote attribut, il y a fisc deux cens eeus pour dot. De, per supporre, concedere; domo , suponomo ch'a sia così, concediamo, supponiamo che tale sia la cosa, ponamus, conce amus, esto rem ita se se habere, supposons, qu'il soit ainsi.

Dè a baila, dare a, balia, dare infantes nutriendos, donner à nourrir un enfant.

Dè a copè, porger le carte a chi tocca, acciò le alzi, folia lusoria separanda collusori tradere, donner à couper, se dit d'un paquet de cartes, qu'on donne à séparer en deux, après que celui, qui fait la main, les a bien mélées.

Dè a conosse, dar a conoscere, mostrare, far conoscere, docere, ostendere, innuere, montrer, faire voir, taire connaître. Desse a conosse, fesse vede, darsi a conoscere, se se ostendere, ostentare, se faire voir.

Dè a credit, vale vendere senza ricevere tosto il prezzo, fidare altrui sul credito, dar a credenza, far credenza, trao die cæca, vendre à crédit.
Dè adoss, investire, attaccare, invadere, irruere, as-

saillir.

De a fit, affittare, dare a fitto, locare, clocare, louer.

Dè a ganbe, fuggire con prestezza, leppare, darla a gambe, pedibus se eredere, solum vertere, fuir, s'enfuir, se sauver, partir vitement.

Dè a gratis, dar gratuitamente, gratis dare, largiri sine ulla spe mercedis, donner gratis, pour rien, gra-

tuitement.

Dè a interesse, dar ad usura, dare fanori, prèter à usure.

Dè a la bala, spignerla con mano, o con qualche stromento, propellere, pousser.

Dè a l'alast, a l'assagg, a la preuva, vendere sotto condizione di farne l'assaggio, la prova, dar a prova, ad assaggio, vendere ca lege ut, si res in caussa redhibenda fuerit, redhibeatur, donner à l'essai, à l'épreuve.

De a la testa, parlandosi di vino; vin cha da a la testa, vino, che fa girar il capo, vinum, quod tentat caput, vin, qui donne à la tête.

De al vol, a la vola, nel giuoco della palla, rimetter di posta, cioè ripercuotere la palla prima che cada in terra, e balzi... donner à la balle entre bond et volée.

versare, effundere, spargere, epandre. Dè a la völta, rovesciare, subvertere, renverser. Per voltare sossopra, subvertere, culbuter. Dè a la volta, parlandosi di vino, incer-

conire, vappam sieri, tourner , s'aigtir. De a la volta ,'l sangh am dà a la völta, mi si rivolge il sangue, metu perhorrescere, être saisi de fraveur. De a la volta, dicesi di chi non può sostenersi in piedi per debolezza, o per aver troppo bevuto, o per altra cagione, e si dice anche delle cose, che mal posano, barcollare, traballare, nutare; vacillare, titubare, balancer, vaciller, chanceler, trebucher. De a la volta, volte d' sot ansit, capo volgere, summum imum reddere, pervertere, renverser, tourner sans dessus, dessous, tourner de l'autre bout.

De al cress, dar bestie a soccio, col patto, che morendone una, colui, che le tiene, dee in quello scambio provvederne un'altra egualmente buona, dar a soccio, a capo salvo, a mezzo guadagno, e a mezza perdita, e ciò dicesi societas, consignation de betail à moitié profit.

Dè al mond , partorire , in lucem edere , produire , ac-

coucher.

De an barata, cambiar cosa a cosa, permutare, troquer,

changer.

Dè an bone man, an cative man, capitar bene, capitar male, far buona, o mala fine, bonum, o malum exitum habere, réussir bien, ou mal.

Dè an cianpanele, an zara, in m. b., dar nelle furie, nel matto, ne' lumi, nelle smanie, adirarsi infuriando, furere, debacchari, ira execundescere, in furias tolli, s'em- donner dans le blanc, ou porter, se fâcher, faire le méchant.

De andare, cedere, piegare, ritirarsi, cedere, pedem referre, inclinari, réculer, chauger d'avis, céder, plier. Dè 'ndare d' soa parola, di simpegnarsi di sua parola, fidem frangere, retirer, dégager sa parole.

Dè an gagi, dar in pegno, oppignorare, in hypothecam

dare, donner à gage.

Dè an man, consegnare, dare in mano, credere, committere, in manus dare, alicujus fidei committere, consigner.

Dè an guardia, an custodia, a guarne, dare in salvo, credere alicujus fidei, con-

signer.

Dè antel bianch, antel ross, antel bleu, antel neir ec., vale accostarsi a quel colore, pendere al color bianco, rosso, azzurro, nero, accedere, pendere, attingere, donner, tirer sur.

Dè antel bon, andvinèla, dar nel buono, nel vivo, trovar il modo, e la ragione delle cose, rimam reperire, frapper au but, dire, ou faire quelque chose à propos.

Dè antel genio, piacere, aggradire, compiacere, placere, arridere, animo obsequi, plaire, agréer, com-

plaire.

De antel mes, imberciare, scopum attingere, toucher au but.

De antel segn, tor di mira, dar nel segno, imberciare, gcopum ferire, frapper au but, DE.

noir, etc.

Dè an tersa man, consegnar checchessia in mano altrui per un dato fine, metterla in mano d'una terza persona, aliquid apud sequestrem deponere, sequestro ponere aliquid, consigner, donner en main d'une troisième personne

De ant i' unge, cader nelle mani, in manus incidere, tomber dans les mains.

Dè ant' i pè, abbattersi in camminando in checchessia, dar di cozzo, incontrare, incidere, concurrere, nancisci, se rencontrer.

Dè antla bröca, dar nel brocco, dar nel segno, scopum attingere, toucher au but. Per metaf. Dè antle bröca, dei dentra, indovinare il segreto d' un fatto, divinare, rem attingere, frapper au but, deviner le secret.

Dè antla trapola, dar nella ragna, incidere, decidere in casses, in plagas, in laqueum impingere, être pris, ou tomber dans les filets, donner dans le pot au noir.

Dè anti ēui, comparire, apparire, far compariscenza, apparere, comparere, patefieri, faire de l'éclat.

De antle furie, antle smanie , V. Dè an cianpanele.

Dè antle man, dar nelle mani, consegnare, tradere in manus, adversariis prodere, consigner.

Dè an zara , V. de an cianpanele, per dar in delirj, delirare, labi mente, rêver.

L'è antie scart, inciampare

vare, incidere, tomber, encourir dans ec.

De a parti, dar in appalto, locare publica vectigalia, donner à terme. De a parti, concedere, o vendere una cosa al miglior offerente, conditionem offerre, donner, vendre

à qui plus offie.

De a partia, dar vacche, o simili a cottimo, a soccio, a società, accomandita di bestiame, che si dà altrui, che il custodisca, e governi a mezzo guadagno, e a mezza perdita, caccas pro dimidio fructuum locare, donner des vaches à quelqu'un, qui les nourrisse, et partager les fruits, e ciò dicesi cheptel, ou bail à cheptel.

L'è après a un, dar dietro ad alcuno, persegui, ponr-

suivre.

De arcapit, o recapit, eseguire ciò, che si abbia in mente, o fra mano, executioni mandare, efficere, perficere, executer, finir. De arcapit, o arcapitè na litera, dar recapito ad una lettera, reddere, advesser. De arcapit a una fia, arcapitela, allogar in matrimonio, in matrimonium collocare, marier.

Dè ardriss, dar sesto, assestare, ordinare, componere, aptare, ajuster, placer.

Dè a rota d' col, a strassapat, per un töch d' pan, vender checchessia a vilissimo prezzo, a buon mercato, vili pretio vendere, vendre à trèsbon marché.

The avis, far intendere, dar avviso, avvisare, significare,

in cosa, che si vorrebbe schi- fectiorem facere, renunciare, donner avis, mander.

Dè bon esenpi, dar buon esempio, edificare, far restar altrui ben impressionato, pralucere alicui bonis exemplis, exemplo esse, ad pictatem al-

licere, édilier.

De brassela, condurre, o menare a braccia, sostenere, reggere in sulle braccia chi non vuole, o non può reggersi da se medesimo, manibus sustentare, inter manus auferre, sublimem ducire, porter par dessous les bras. Dè brasseta, fe'l brassie, dar il braccio, esse a brachits, faire l'écuver.

Dè canp, dar agio, comodità, copiam dare, occasionem præbere, donner aise, commodité, opportunité. De canp, per far luogo, cedere, concedere, faire place, don-

ner le pas, céder.

De capara, dar caparra, arrhabonem dare, donner des arrhes, des gages.

Dè carta bianca, dar carta bianca, optionem dare, per-

mittere . . . . .

De ciadel, dar sesto, componere, instrucre, a juster, placer-

De com de su n'uss , batter a mosca cieca, zombare, dar senza discrezione, graviures plagas infigere, battre un homme dos, et ventre.

Dè comission, dar carico imponere onus, mandare, committere, charger d'une commission.

De cont, dar conto, rationem reddere, referre, rationes exhibere, rendre compte.

De credit, dar fede, fidens

adhibere, auctoritatem facere alicui, croire, donner crédit, avoir bonne opinion de quelqu'un.

Dè d'aqua a le man, dar acqua alle mani, dare aquam manibus, verser de l'eau sur les mains.

Dè dla testa antla muraja, impazzare insanire, caput in marum impingere, devenir fol. se baitre la tête coutre un mur. Nen savei dov' dè dla testa, non saper dove dar la testa, non saper che farsi, non saper a chi, nè dove rifuggire, o ricorrere, nescit quo se vertat, nescit unde victum querat, ne savoir où donner de la tête.

Dè da beive, dare da bere, dare potatum, dare potui, donner à boire.

Dè d'abiit, d'abiiton, d'posson, dare urtoni, urtare, sospingere, urgere, impellere, heurter, choquer.

Dè da fè, da travajè, dar da fare, da lavorare, addicere opus alicui, occuper quelqu'un. Dè da fè a un, felo stragichè, dar briga, dar da fare ad alcuno, duras alicui dare, negotium facessere alicui, tourmenter, occuper.

Dè da lave la man, de d' aqua a le man, dar a lavare le mani, dare aquam manibus, verser de l'eau sur les mains.

Dè du mangè, dar da mangiare, alere, pascere, alimenter. Dè da mangè, dar da mangiare, apponere mensam, canam, cibos alicui, donner, apprêter de la viande.

Dè d'andi, dar moto, dar!

impulso ad una cosa , motum , impulsum dare, movere, excitare, impellere, donner du mouvement, pousser.

Dè da parlè, da dì, fè parlè 'l mond, dar da parlare, sermonem hominum subire, venire in sermonem omnium, abire in ora hominum, dare de se sermonem hominibus, in sermonem hominum incidere, faire parler de soi.

Dè da stesse, porgere, recare, apprestare una seggiola, sellam adferre, proebere, présenter, prêter un siège,

une chaise.

Dè da travaje, de del travai, V. Dè da fe.

Dè d'bon consëi, dar consigli buoni, instituere aliquem consiliis idoncis, conseiller à propos, donner des conseils utiles.

Dè del briccon, del lader, del busiard, dar di briccone, di ladro, di bugiardo, trattar da briccone, da ladro, da bugiardo, aliquem nequam, furem, mendacem appellare, traiter de coquin , de voleur, de menteur.

Dè del cul per tera, dar del culo in terra, cadere di buono in cattivo stato, decoquere, tomber de bon en mauvais état. Dè del cul sla pera, dar del culo in sul petrone, o in sul lastrone, atto infame, il quale si faceva col porsi a sedere sopra una lastra posta in luogo pubblico a cotesto effetto, fare cedo bonis, decoquere, faire cession.

Dè del di sot, incitare, promuovere, fomentare, fovere, ex-timulare, incitare,

fomenter, animer, pousser, enduire.

De del lard, per ischerzo, battere, percuotere, dar busse, dar nespole, zombare, serberare, caedere, percutere, verberibus afficere, frapper, battre.

De del nas, de na nasà, batter ii culo in un cavicchio, dar in un incontro scabroso, e non pensato, scopulum offendere; dicesi pure di chi imprende a fare checchessia, che gli riesca male, rem male gerere, échouer.

De del segnor, dl'ilustrissim, d'l'altessa, trattar altrai in parlando, o scrivendo col titolo di Signore, d'Illustrissimo, di Altezza ec., honorifice, honorificentissime aliquem appellare, donner le ti-

tre de , traiter de ec.

De del ti, parlar ad alcuno in seconda persona, dar del tu, inurbene aliquem appellare, aliquem voce tu compellare, tutover; talora si dà del tu per benevolenza.

Dè del voi , parlar altrui in seconda persona, e si usa con le persone famigliari, od inferiori, dar di voi, o del voi; talora usasi a denotare disprezzo, o biasimo, e talora per maggior onoranza si riferisce ad una persona sola vous, quoique en parlant d'une persome seule, vale il tutover de' Francesi.

Dè d'desgust, d'sagrin, dar disgusto, noja, briga, molestum esse alicui, choquer.

De d' gelosia, dar gelosia, recar passione, e travaglio d'animo agli amanti, pel ti- De d' dne un pagament, dar

mor ch' essi hanno, che altri goda la cosa da loro amata, ingelosire, zelotypum reddere. donner de la jalousie. Dè d' gelosia, si trasferisce anche ad altri sospetti, dar gelosia, sollicitudinem, anxietatem, suspicionem afferre, donner de soupçon, de la jalousie.

Dè d' ghędo, dar grazia, dar garbo ad una cosa, renderla migliore, più vivace ec., leporem, venustatem, gratiam, elegantiam afferre, adjungere, donner', causer de la gentilesse, bonne grace, agrément.

Dè di bon pro fassa, frase usata ironicamente, cagionar disgusti, offensiones, molestias afferre, causer des dégoûts , dégoûter , fâcher.

Dè di böt, suonar le campane a tocchi, iteratis pulsisibus tintinnabula agitare, sonner la cloche à plusieurs coups donnés par intervalles. Dè di bot, deje i seu bot, dar busse, percuotere, dar nespole, verberare, cædere, verberibus afficere, frapper, battre.

Dè di causs, trar de calci. calcitrare, calcitrare, ruer, regimber. De di causs, per far resistenza, ripugnare, repugnare, obitare, refuser d' obéir, résister. Dè di causs. o un causs, per far poco conto, parvi pendere, mépriser. Dè di causs ant la porta, batter alla porta con calci, insultare fores calcibus, frapper la porte avec le pied.

Dè d' dne a interesse, dar denari ad interesse, collocare pecuniam, mettre, donner, piacer de l'argent à intérêt. vere penuniani, payer com-

plant.

De d'incens, dar incenso, piaggiare, lusingare, adulare, blandiri, assentiri, permulcere, adulari, donner de l'encens, flatter. De d'incens ai mort, dar incenso ai morti, o ai grilli, pestar l'acqua nel mortajo, operum perdere, laterem lavare, faire des choses inutiles.

Dè di pugn , dar pugna , pugnis cædere, concidere, donmer des coups de poing.

Dè dla corda, tormentare con fune colle braccia legate dietro, sospendendo, e dando de tratti, collare, fune torquere, donner la question. Dè dla corda; metaf. unirsi due, o più per ingannare alcuno, dar la stretta, decipere, manticulari, tromper.

De dla man, dar ajuto, porger soccorso, auxiliari, adjuvare, aider, secourir. De dla man, per rubare, surripere, furari, voler, dérober.

De dla pala al cul, m.b., licenziare, cacciare, mandar via alcuno, dimittere, depellere . faire quitter le pavé à

quelqu'un.

Dè dle bastonà da borgno, zombare, battere a mosca cieca, graviores injigere plagas, verberibus immoderatis cædere, frapper comme un sourd, battre dos et ventre, frapper comme un aveugle.

De dle cotlà, dar delle coltellate, ferire, sauciare, vulnera infigere, donner des coups

de couteau.

denari in pagamento, dissol- | re, stropicciare, perfricare, frotter.

> De dle gnoche, dle patele, dar busse, dar nespole, verberare, cadere, frapper, trapoter.

> De dle raja, parlando del sole, il sole sferza, graviori æstu ardescit, frapper, darder.

Dè dle savatà , V. Dè dle bastonà.

Dè dle sciapassà, V. Sciapasse.

Dè dle prassà, tirar sassale, cadere saxis, petere aliquem saxis, lupidibus appetere, donner des coups de pierre, lancer des pierres.

Dè dle testà antla muraja, battersi il capo nel muro, caput parieti impingere, donner de la tête contre la muraille; figur. darsi alla disperazione, animum despondere, désespérer, perdre patience.

De doc, o tre man, dar due, o più mani a checchessia, tignere, colorire, impiastrare una, due, o più volte, semel inficere, iterum colorare, donner plusieurs mains, ou plusieurs couches.

Dè d' man , dar di piglio , arripere, donner des mains. Dè d' man, per cominciare, aggredi, incipere, commencer, entamer. Dè d' man, per porger ajuto, auxiliari, opem ferre, aider, prêter les mains.

Dè d' ponta, e d' tai, ferire colla punta, e col taglio, ferire, vulnerare, sauciare,

blesser.

De dle spertiassà, dle verlere, dar colpi di pertica ai rami degli alberi per farne Dè d'euli d' gomo, frega- l'cadere le frondi, o i frutti,

Dè drenta, indovinare, divinare, deviner. Dè drenta, dar nel vivo, nel buono, trovar il modo, e la ragion delle cose, rimam reperire, frapper au but. De drent, dar nel segno, V. dè antel segn, de dienta, per cominciare, aggredi, commencer. Dè dentra, per incontrare, occurrere, rencontrer.

Dè d'eni, o de dl' eni, aver l'occhio ad una cosa, badare, provvedere, prospicere, salagere, prendre garde, avoir les yeux sur quel-

que chose, veiller.

De feu al canon, de feu a la miña, adirarsi, incollorirsi, ira exardescere, prendre feu, se mettre en colère.

Dè föra, dar in luce, in lucem proferre, publier, met-

tre au jour.

Dè gelosia, V. Dè d' gelosia. De giù, ridursi in cattivo stato così d'avere, come di salute, rifinire, rifinare, scapitare, labefactari, se réduire en mauvais état, ruiner, baisser. Dè giù , parlandosi di liquori, il discendere della feccia, delle parti fecciose; depurarsi, defœcari, a jacibus secerni, segregari, se purilier, déposer la lie. Dè giù, parlandosi delle acque, abbassarsi, imminui, decrescere, diminuer.

Dè giust, percuotere per appunto, certos ictus dirigere, frapper juste. Dè giust, dire, o fare checchessia per l'appunto, rimam reperire, dire,

perticare, pertica percutere, ou faire quelque chose à propos, frapper au but.

Dè i böt, V. Dè di böt.

Deje a un com de su n' uss, V. Dè com de su n'uss.

Deje caud, deje reid, incalzare, sollecitare, operare con prestezza, agire con calore, lavorare senza intermissione, properare, festinare, studere, se presser, se dépêcher, se hâter.

Deje, deje cha l'è'n can, dagli, dagli, ch'è un cane, dagli, dagli, ch'è un sassello; ciò dicesi, quando sopra d' una persona vogliamo addossare tutto il torto, incolparla di misfatti da quella non commessi; rovinarla, hunc. hunc onerate, amplorum lacertorum est, ferendis clitellis idoneus est, touchez, c'est un chien, chargez, il a de bonnes épaules. Dicesi anche Carièlo cha l' a bone spale.

Deje drenta, V. Dè drenta. Deje n' abuton , un posson, dare una spinta, un urto. impingere, impellere, pousser,

heurter.

Deje per drit , V. De giust, dè antla bröca.

Deje reid, V. Deje cand. Dela a beive, far creder quel che non è, dire altrui cosa falsa, dar panzane, imponere, verba dare, falsa pro veris obtrudere, en revendre. vendre des fables, en faire à croire, en donner à garder, amuser des paroles.

Dela a ganbe, prender la fuga, jugam capere, capessere, in fugam se convertere, jouer de l'épée à deux jain-

bes, fuir.

Dela a intende, dar a in-1 tendere, persuadere, far credere, persuadere, faire croire, persuader. Dela a intende, dir alteni cosa falsa, ingunnandolo, imponere, falsa pro veris obtrudere, persuader une chose fausse, vendre des fables.

De l'amid, de la goma, V.

Anamide, angome.

De l'anima al diavol, darsi al diavolo, disperarsi, orco se devovere, se désespérer.

Dè l'animo , bastar l'animo, confidere, valere, animo forti, erecto esse, oser, se saire

fort.

Dè l'aqua, aprire i condotti, onde vien l'acqua, dar Facqua, aquæductus aperire, ouvrir les canaux. De l'aqua, battezzar un bambino senza le ceremonie, dar l'acqua, baptizare, ondoyer. De l'aqua ai pra, dè l'aqua al mulin, dar l'uscita alle acque, sublato objentaculo aquam emittere, débonder. Dè l'aqua ai prà, innassiare i prati, prata irrigare, arroser les prés. Dè l' aqua al mulin, figur. parlare assai, ciaramellare, blaterare, verba effutire, babiller, causer.

De l'arma al quarte, render pubblico, divolgare, palam facere, prodere, in populum proferre, evulgare, foras efferre, publier, divulguer.

Dè l'arpassita, ripascere, iterum pascere, repaître.

De l'assaut, assaltare, assafire, aggredi, invadere, assailir, attaquer.

Dè la barsiga, la destor-

tiina, dar la baja, la celia, la soja, il giambo, la quadra, celiare, burlare, irridere, palpare, jocari, ludos facere aliquem, plaisanter, pincer, railler, causer, bouffonner, flatter, faire le patelin, jouer une personne.

Dè la bassa, stè un, privar di carica, ab officio, munere dimovere, dégrader, de-

stituer, priver.

Dè la bastonada a'n soldù, dè la vergada, dar la bastonata ad un soldato, fustibus, virgis afficere militem, fustigatione plectere, fustiger, frapper la fustigation.

Dè la bataia, dar la battaglia, prælio contendere, li-

vrer bataille.

Dè la becà, metter il ciho nella bocca agli uccelli, imbeccare, dar a beccare, cibum pullis offerre, præbenc, donner la bequée. Dè la beca, figur. metter ad uno in bocca le parole da dire, dar l'imbeccata, imbeccare, verba suppeditare, emboucher quelqu'un.

Dè la biava, la pitansa, dar la profenda, profendate, avena pascere, donner l'avoine.

Dè la brila, arlassè la brila, allentare le redini al cavallo, admittere, laxare habenas, lâcher la bride; si usa anche in s. figur.

Dè la cassa, dar la caccia, vertere in fugam, consectari, mettre en fuite, don-

ner la chasse.

Dè la canpaña, de la ciòca, suonar a martello, a stormo, iteratis pulsibus tintinnana, la cojonada, la pista, la bula agitare, sonner le toesine

libero, V. Dè la barsiga.

Dè la comission, o dè comission, dar commessione, procurationem facere, donner

charge.

Dè la consa a le pei, conciare le pelli, ridurle atte a diversi usi, come di vestiti, di calzari, e molte altre cose, medicare, tanner, et préparer les peaux. De la consa al vin, conciar i vini, o altre materie simili, si dice dell' infondervi checchessia per dar loro colore, o sapore, medicare vinum, accommoder les vins.

Dè la destorna, V. Dè la

barsiga.

De la drita, dar il luogo d'onore, dar la man ritta, decedere de via , primas alicui deferre, donner la préseance, la man droite, faire place.

Dè la man, congiungere palma a palma in segno di promessa, impalmare, dexteras dare, dexterce jungere dexterum, se donner la main. Oggi è proprio il toccar della mano, che fa lo sposo alla sposa per promettersi, dando la mano in pegno di fede, accorder, fiancer, promettre mariage, donner la main.

Dè la mostra, far la rassegna, lustrare, recensere, censere, faire la revue.

Dè la paga, dar la paga, persolvere stipendium, donner

la pave.

Dè la paröla, promettere con sicurtà d'osservare, fidem dare, spondere, donner parole, s'obliger de parole. De la parola, e piè la parola dere una cosa per un'altra,

De la cojonada, m. b. e dare, e ricevere il segno negli eserciti, o nelle piazze per le ronde della notte . . . . . donner, ou prendre le mot à l'armee , aux places.

> Dè la pas, pacificare, sedare, componere, pacifier. Dè la pas, dar la pace al nimico, pacificarsi con lui, conciliari, se réconcilier. Dè la pas, funzione ecclesiastica, dar la pace . . . donner la paix.

> Dè la peta fuga m. h., dar la caccia, incalzare, inseguire, metter in fuga, in fugam conjicere, agere, consectari, chasser, mettre en fuite, don-

ner la chasse.

Dè la pista, V. Dè la barsiga.

Dè la pitansa ai cavai, V. Dè la biava.

De la posta, o desse la posta, l'apontament, dar la ferma, restar d'accordo, o in appuntamento, convenire, pacisci, convenir, demeurer d' accord.

De la prima man, dar il primo principio ad una cosa , inchoare, incipere, entamer.

Dè la scalada, dare la scalata, t. militare, salire sulle muraglie del luogo assediato o con le scale, o sulle rovine fatte dalla breccia, evadere ad, o in muros, scalis aggressionem facere, escalader.

Dè la sodisfasion, dar la debita soddisfazione per un' ingiuria fatta, alicui de re, vel de injuriis satisfacere, réparer l'honneur, le dommage, que l'on a causé.

Dè la störta, dar ad inten-

fingere di fare, o voler fare una cosa, e farne un'altra, fingere, simulare, decipere, fallere, feindre, dissimuler, tromper.

Dè la stuca, dar la palmata, dare prescuti per far alterar la giustizia, e farsi pagare per tener bisca, muneribus corrumpere judices, faire des présens pour ache-

ter la justice, graisser.

Dè la tara, ridurre al giusto il soverchio prezzo domandato dall'artefice, o venditore, tarare, diminuere, rabattre d'un compte, en réduire les prix à leur juste valeur. Dè la tara, per simil. si deferisce ad altre cose, come sottrarre, dedurre il peso del vaso, o invoglio, ove furono racchiuse le merci, subtrahere pondus involucri, seu vasis, quo merces contentæ fuerunt, défalquer, diminuer le brut. Dè la tara, far la tara a quel, che vien detto .... croire moins, qu'on n'en dit.

Dè la tortira, pena affittiva, che si dà altrui per far confessare i misfatti, dar la tortura, quærere rem tormentis, o per tormenta, donner la torture, la question.

Dè la trastulada, dar erba trastulla, V. Dè la barsiga, dè la tima.

Dè la vergada, svergheg-giare, virgis cædere, fouetter.

Dè la vernis, impiastrare sottilmente checchessia di vernice, inverniciare, gummi illinere, vernir.

Dè la vita, conceder la vita, vitam largiri, donner la vie. Dè la vita, rimetter la

pena della vita, concedere vitam, donner la vie. De la vita, apportar somma consolazione, grandissimo piacere, utilità vera, summo gaudio, maxima voluptate, etc. afficere, donner la vie. Dè la vita, offerirsi pronto alla morte, spender la vita, morti se se offerre, employer sa vie, donner la vie.

Dè la völta, V. Dè a la

völta.

Dè la vos, dar la voce, dar il suo voto, ferre suffragium, donner son suffrage.

Dè'l bal, 'l cop, licenziare, accommiatare, mandar via, dimittere, depellere, congédier, donner congé, faire quitter le pavé.

Dè'l bas d' Giuda, usar frode contro a colui, che si fida, tradire, prodere, trahir.

De'l brass, V. De brasseta, per dar ajuto, adjuvare, adesse, opitulari, aider, secourir.

Dè'l bon cap d'an, augurare felicità nel principio dell' anno, dare il buon capo d'anno, ineuntis anni solemnia precari, novo redeunte anno jausta preçari, souhaiter la bonne année.

Dè 'l bondì, salutar alcuno, salutare, compellare, saluer. Dè 'l bondì a la virtù, abbandonar la virtù, nuntium virtuti remittere, abandonner la vertu. Dè 'l bondì con un scöt, partirsene senza dir nulla, insalutato hospite discedere, s'éloigner, disparaître.

De't carigh, dar carico, committere, mandare, onus imponere, donner soin, commission.

Dè 'l cheur, dar il cuore, aver coraggio, fortem animum habere, magno, et erecto esse animo, confidere animo, oser, se thire fort. De'l ch ur, dicesi per espressione d'amore, donar il cuore, perdite amare, donner son cœur. Dè 'l cheur, apportare straordinaria allegrezza, piacere, conforto, dar nel cuore, summam lætitiam, refrigerium mavimum afferre, donner la vie.

De 1 color, dar colore, o tignere con colore, colorare, colorem inducere, colorare, colorer, donner de la coulear. Dè 'l color , metaf. ricoprire, simulare, contegere, simulare, colorer, cacher.

De'l consens, accondiscendere nell'altrui opinione, approvarla, contentarsene, dar il suo consenso, acconsentire, consentire, assentire, consentir, condescendie.

Dè'l dsorman, t. de' sarti, sorta di lavoro, che si fa coll' ago a certi panni leggicri di lana sull'estremità, acciò ispiecino, e dicesi anche sorgit, ( sopraggitto ) sopraggittare, prætextum facere, donner le surjet, faire avec l'aiguille une espèce de broderie.

De le carte, dar le carte, lusorias chartulas inter collusores distribuere, faire donner les chartes † Dè le carte

basse, V.

De l'eleta, concedere, che altri delle parti fatte sia il primo a pigliare, concedere l' arbitrio dello scegliere, dare le prese, optionem dare, o facere alicui, donner le choix.

De le fee an guardia al

lue, dar la lattuga in guardia ai paperi, dar in guardia cheechessia a persona, da cui appunto bi ognava guardarla, ovem lups committere, donner ies brevis à garder au loup.

De le sjiut, cacciare, mandar via, dare lo siratto, ejicere, pellere, in exilium mittere, expuiser, bannir, chasser.

De leagh, dar agio, luogo, comodità, copiam dare, permettre. De leugh, cedere, concedere, cedere, concedere, ceder. De leugh, o fe leugh, dar luogo, dar il passo, dare viam, faire place.

Dè le carte basse, deje deseuverte, de gieugh fal, trattandosi di giuochi di carte, vale dispensare le carte ai giuocatori, dar le carte basse, darle scoperte, non darne il giu-

sto numero, ec.

Dè'l feu, appiccare il fuoco, accendere ignem, allumer le seu. De 'l feu al canon, a la mina, V. De feu al canon.

De'l fil, assottigliare il filo a'ferri taglienti, affilare, acuere, alliler, donner le fil.

De l'incens ai mort, V. Dè d'incens ai mort.

De licensa, comandare, o permettere, che altri si parta, accommiatare, dimittere, congédier, donner congé. Dè licensa, per dar permissione, copiam, facultatem dare, facere, donner la permission.

De'l lustr, dar il lustro, pulire una cosa, farla rilucente, polire, perpolire, in splendorem dare, polir, lustrer.

Dè'l nom dle feste a un, oltraggiare, ingiariare, svillaneggare, dire altrui villania, e miccari, contumeliam dice-

De 'l pret, dar il soldo, stipendium persolvere, donner la

pave, l'appointement.

De'l tracol, dar il tracollo, labefactare, collabefactare, renverser, abattre, précipiter. Dè'l tracòl, in s. n. magnam facere jacturam, faire une grande chûte, faire une grande perte, recevoir un grand dommage.

Dè l'ultima man, finire, perfezionare un lavoro, perducere aliquid ad exitum, manum summam imponere, donner la dernière main.

De'l vot, V. Dè la vos.

Dè man, o dè d' man, dar di mano, dar di piglio, prender con prestezza, arripere, donner des mains, prendre. Dè man, dar principio, aggredi, inchoare, entamer, commencer. Dè man, prender per la mano, condurre per mano, ad manus deduccre, mener, conduire. Dè man, porger ajuto, ajutare, opem ferre, opitudari, aider, prêter les mains.

Dè na bastonà sla testa, dar un colpo di bastone sul capo, incutere scipionem in caput alicujus, frapper, donner un coup de bâton sur la tête.

De n'abitton, un posson, dare un urto, un urtone, una spinta, urgere, impellere, pousser avec force, heurter.

Dè n' andi, avviare, dar avviamento, impulso, moto, movere, aggredi, incipere, impellere, donner du mouvement, acheminer. Desse d'andi, avviarsi, prender avviamento, moveri, o se movere, aggredi, s'acheminer, prendre bon train, se donner du mouvement.

Dè na cadrega, V. Dè da

stesse.

Dè na cauda, t. de'magnani, far riscaldare il ferro sufficientemente per esser battuto, ferrum, vel ces calefacere, donner une chaude, faire chauster le fer pour être forgé.

Dè na ceca, na ghiga, dar un bussetto, che è un colpo d'un dito, che scocca di sotto un altro, talitro percutere aliquem, donner une chiquenaude, une croquignole. Dè na ceca, na ghiga sul nas, dar un bussetto sul naso, unguem argutum in nasum insligere, talitro nasum alicujus percutere, vulnerare, nasum-alicujus stricto, acutoque articulo percutere, donner une nasarde.

Dè na cotlà, dar una coltellata, ferir di coltello, cultro ferire, sauciare, vulnerare, donner un coup de cou-

teau, de coutelas.

De na foatà, dar un colpo di scuriada, una sferzata, scutica, o loro excipere, percutere, fouetter. De na foatà, per agitare la scuriada, onde fassi nell'aria un'impressione tale, che cagiona scoppiettio.

Dè na ganassà, na boconà, addentare, dentibus arripere, donner de la dent.

Dè na gomia, na gomiona, dare una gomitata, cubito petere, donner un coup de coude.

Dè na lecinada, dare la prima crosta rozza della calcina sopra il muro, crustam inducere, incrustare, enduire.

11% na nasà, batter il culo

in un cavicchio, dare in un incontro scabroso, e non pensato, scopulum offendere, demeurer avec un pied de nez, échouer.

Dè na nacià, nacè un, dar una negativa, o ripulsa con riprensione, o con maniera sgarbata, repulsam dare, donner le refus, la rebuffade, rebuter.

Dè na negativa, far repulsa, repulsare, rebuter, repulsare, rejeter.

Dè na peita ramà, piovigginare, spruzzolare, leviter pluere, bruiner, pleuvoir à

petites gouttes.

Dè na pipa, na satira, dir altrui un motto pungente, aliquem mordere, dicteriis proscindere, verbis carpere, piquer, brocarder.

Dè na pistoltà . . . lâcher

un coup de pistolet.

Dè n'arpassà, V. Arpassè.
Dè na scorsa, dar una letturina, præpropere lectitare, percurrere, lire à la hâte.

Dè na stocà, dar un colpo di stocco, o di spada, ferire colla punta della spada, confodere, tirer, lâcher une estocade. Dè na stocà, figur. si dice di persona povera, ma di onesta condizione, che per vergogna chiede altrui di uascosto la limosina, stipem emendicare, stipem flagitare, demander l'aumône.

Dè na sucà, dar un cimbottolo, che è un colpo, che si dà in terra da chi casca, cimbottolare, cadere, decidere, tomber, donner du nez par terre.

De na vos; dar una voce

ad uno, chiamarlo, aliquem vocare, compellare, appeller

quelqu'un.

Dè'n bas, un basin d'chēûr, dar un bacio, un baciucchio tenero, baciucchiare, baciare di cuore, savium dulce, tenerum pangere, impingere alicui, suaviari, baiser, donner un baiser amoureux, d'amitié.

Dè 'n böt, dar un eimbottelo, V. Dè na sucà. Dè 'n böt sul cerce, l' autr su le doue, dar un colpo al cerchio, l'altro alla botte, e ciò si dice quando tra due litiganti viene eletto un giudice arbitro, il quale parla in favore dell'uno, e dell' altro, ambobus satisfacere, donner raison à tous deux. Dè n böt, o dè del di sot a la balanca, dar il tracollo alla bilancia...

Dè n buton, V. Dè n'abuton. Dè n capuss, un scufiot, render uno amoroso, ad amorem inducere, amore inflammare, rendre amoureux.

Dè'n capöt, t. di giuoco delle dame, ed è quando uno de' giuocatori impedisce, che l'avversario conduca una pedina sino agli ultimi quadretti del tavoliere alla parte opposta, onde vince interamente, o doppiamente il giuoco, che dir potrebbesi far volta, efficere ut collusor scrupos geminare nequeat, faire vole, empecher que l'adversaire puisse damer.

Dè 'n causs, dar un calcio, cale m impingere, lâcher un coup de pied, une ruade. De la causs a Pola, abhatadonare

un affare, non voler più ingerirsene, negotium derelinquere, abandonner une affaire, ne vouloir plus s'ingérer. Dè 'n causs ant na pera, in senso osceno, contrarre la sifilide, il morbo cettico, lue venerea infici, contracter la vérole.

Dè'ndarè, V. Dè andarè. Denc a can, e pors, dissipare le sue facoltà, spendere profusamente, profundere, ditapidare, prodigere, dissiper son bien. A na dà a can, e pors, ne da a cani, e porei, meretrix universalis est, omnium libidini prostituta deservit, elle en donne à tout le monde, elle se prostitue à tous, c'est une garce à chiens.

Dene na boña, e na grama, na cauda, e na freida, darne una calda, e una fredda, nunc spe, nunc timore aliquem afficere, en donner une bonne, et une mauvaisc.

De nen per nen, non dar del fueco a cencio, non far un menomo servizio senza mercede, ne allii quidem caput dederit, præ avaritia ignem, aut auram non faveret, il ne donnerait pas du feu, et de la mèche, cela se dit d'un homme fort avare.

Dè nepur lo cha casca giù di garët, in m. b. non lasciar accendere un cencio al fuoco; maniera, onde s'esprime la soverchia avarizia d'alcuno, ne salem quidem dederit, il me donnerait pas du fen, quand même on porterait un morceau de mèche pour allumer; tant il est avare.

De 'n gnëch, un pegio, na matarassa, cadere stramazzone per terra, dar un einbottolo, uno stramazzone, cadere, prolabi, procumbere, tomber par terre, se donner un rude coup en tombant par terre.

DE

Dè 'n pugn, ne sgiaff, dare un pugno, uno schiaffo, pugnum, colaphum infigere alicui, compressa, aut porrecta palma ferire, lâcher un coup de poing, donner un soufilet.

Dè part, dar avviso, partecipare, certiorem facere,

faire part.

Dè pres, dar dietro, insectari, insequi aliquem, chasser, donner la chasse.

Dè recapit, V. Dè arcapit. Dè segn, accennare, signum dare, innuere, faire signe.

Dè space, diesi delle cose venali, e vale venderle agevolmente, o all'atto, spaceiare, facile, o omnino vendere, distrahere, débiter une marchandise. Dè space, per ispedire, sbrigare, expedire, dimittere, dépècher, expédier; in s. n. pass. se expedire, se délivrer. Dè space, consumare, distruggere, dissipare, destruere, prodigere, dissipare, consumer, détruire, dissiper.

Desse, combattere, battersi, impetum, impressionem facere in hostes, se battre.

Desse, per arrendersi, dedere se hostibus, se rendre.

Desse, per vendersi; i beni a s' dan per un töch d' pan, a strassapat, a rota d' cöl, le terre si vendono a vilissimo prezzo, jacent pretia prædiorum, les biens se vendent à très-bon marché.

Desse al bon tenp, ai piasì,

al divertiment, al gieugh, e | battre aux coups de poings, simili, sibi genio indulgere, dedre se del ciationi, ad ludendum se dare, se donner du bon temps, se divertir, s'adonner au jeu, s'acoquiner.

Desse a conosse, darsi a conoscere, aperire se, se ma-

nitester, se decouvrir.

Desse a Dio, darsi a Dio, Des se devovere, se consacrer à Dieu.

Desse ardriss, desse ciadel, pigliar partito, determinarsi a qualche cosa, deliberare, avviarsi, aliquid statuere, constituere, aggredi, établir, délibérer, adresser. Desse ardriss, andarsene, abire, s'en aller.

Desse al diavol, disperarsi, orco se devovere, se désespérer.

Desse cura, desse premura, darsi cura, sollecitudine, curare, studere, sibi cordi esse, consulere, studium, sollicitudinem adhibere, sollicitum esse, avoir soin de etc., prendre garde.

Desse d'arie, osare, ardire, audere, confidere, prendre la liberté de etc., avoir la hardiesse, se flatter.

Desse deuit, desse ardriss, desse ciadel, avviarsi, pigliare le mosse, prender un qualche partito, aggredi, progredi, abire, se mettre en train, s'acheminer, aller.

Desse d'büton un con l'autr, urtarsi l'un l'altro, se invicem impellere, urgere, s'entre-

choquer.

Desse d'causs, d'pugn, d' ganassà, questionare con calci, pugni, morsi ec., certare calcibus, pugnis, morsibus, com-

de pieds, aux morsures.

Desse d'cotlà, ferirsi di coltello l' un l'altro, invicem cultro se ferire, sauciari, vulnerari ad invicem, s'entrepercer.

Desse d' pugn antle stömi, battersi il petto, pectus plangere, pectora palmis plangere, se frapper la poitrine. Desse d'pugn ansla testa, battersi il capo con le mani, offensare capita, se frapper la tête.

Desse del dan, del pregiudissi l'un con l'autr, nuocersi. l'un l'altro, sibi invicem detrimentum afferre, s'entrenuire.

· Desse di di anti'eui, Vedi Desse dla sapa sui pè . . . . se faire du tort.

Desse dla sapa sui pè, o ant' i pè, aguzzarsi il palo sul ginocchio, imbrogliarsi nel discorso, convincersi da se stesso, confessare, non volendo, il suo fallo, darsi la mannaja sul piede, far danno a se stesso, asciam in crus sibi impingere, in maum suum lunam deducere, jugulari gladio, o telo suo, causer préjudice à soi-même, faire quelque chose dangereuse, se faire mal à soi-même.

Desse'l cas, avvenire, accadere, succedere, contingere, fieri, evenire, arriver, supposer.

Desse la man, la fedeltà, darsi la mano, la fede, jungere, sociare dexteras, dexteram dexterœ committere, se donner la main. Desse la man, il toccare della mano, che fa lo sposo alla sposa, per promettersi, dando la mano in

328

pegno di fede, impalmare, sociare dexteras, fiancer, promettre mariage, se donner la main.

Desse la mort, massesse, darsi la morte, manus sibi inferre violentas, mortem sibi consciscere, se tuer.

Desse l'animo , basteje l'animo, dar l'animo, il coraggio, bastar l'animo, confidere, audere, valere, oser, se faire fort, avoir la hardiesse.

Desse la posta, desse l'apontament, restar d'accordo, darsi la ferma, essere in appuntamento, pacisci, convenire, demeurer d'accord, convenir.

Desse'l vant, vantarsi, darsi vanto, gloriari, se jactare, polliceri, se flatter, se faire

fort.

Desse dna ganba antl' autra caminand, parlandosi di cavallo, urtarsi, crura poplites collidere, s'entrecouper.

Desse pas, quietarsi, darsi pace, acquiescere, se tranquilliser. I peuss nen demne pas, non me ne posso dar pace, tranquillo animo esse non possum, æquo animo ferre nequeo, je ne puis pas trouver bon.

Desse per vint, arrendersi, confessandosi vinto, manus convictas dare, cedere, céder.

Desse tute le comodità, gavesse tut'i caprissi, levesse tute le veuje, darsi tutti gli agi, soddisfare ogni sua brama, genio sibi indulgere, n'être pas traitre à son corps.

Il verbo dare s'accoppia con molti altri nomi, particelle, ed avverbj, formando infinite maniere, proverbj, e frasi

espressive di particolari significazioni, che non tutte si possono ridurre sotto generi determinati, il lettore dunque potrà ricorrere all'articolo particolare del nome, verbo, od altra voce principale, con cui si accoppia.

D' fasson che, di maniera che, in modo che, talmente che, ita ut, adeo ut, en

façon, que etc.

Drite , V. Defile.

D'/ilo, assolutamente, affatto, infallibilmente, irremissibilmente, omnino, plane, procul dubio , citra ullam spem venia, absolument, entièrement, infailliblement, sans remission. D' filo, tosto, statim, illico, d'abord. D'filo, a dritura, senza intermissione, di filo, sine ulla intermissione, d'abord, saus intermission. D'filo, direttamente, a diritto, recte, recta, tout droit, directement.

D' galöp, correndo con velocità, a galoppo, cursim, celeriter, vîtement, au galop. Andè d'galöp, galöpè, andar di galoppo, gradatim currere, galoper, aller de galop.

D' garèla, d'ghinda, a sghembo, a scancio, a sguancio, a traverso, a schimbescio, oblique, transverse, in latus, de quingois. D'garèla, a traverso, oblique, in latus, obliquement, de côté, de travers.

D' gionta, di soprappiù, præterea, insuper, amplius, supra numerum, par-dessus.

Di verbo, dire, manifestare con le parole il suo concetto, favellare, ragionare, raccontare, dicere, dire, par-

ler. La fortuña ai dis, la 150, lædere os, dire à bout fortuna gli è favorevole, gli dice buono, prospera utitur fortuna, il a du bonheur, il est heureux. Avei da di con un, esser in discordia con alcuno, simultatem habere, avoir dispute avec quelqu'un. Di Messa, celebrar la Messa, sacrificare, Missam celebrare, celébrer. Trovè a di, o trovè da di, biasimare, censurare, reprehendere, corrigere, conqueri, se plaindre. Di bif, e baf, parlar a torto, e a traverso, dir buffe, baffe, temere, inconsiderate, confuse loqui, parler à tort, et à travers, piff, pouff. Di a stim, dire senza far riflesso, inopinate, obiter, extempore, temere dicere, dire, ou parler sans reserve, inconsidérement. Di'l nom dle feste, V. Dè 'l nom dle feste. Di d'ingiurie, di d'miserie, d'inpertinense, dir villanie, os lædere alicui, chanter pouilles. Di 'l pater noster dla sumia, giurè, sacherdonè, giurè com'un catalan, com na bestia, dir del male fra se medesimo, taroccare, entrar in furia, dir l'orazione della bertuccia, dir della violina, murmurare, occulte exsecrari, jurer, murmurer. Di d' sotise, d' folairà, d'patanflane, d'spropositas, dir farfalloni, spropositi, dicere monstra, narrare que fidem excedunt, raconter, ou dire des fables, des sotises, des choses, qui ne sont pas vraisemblables. Di ans la motria, an facia, dire in faccia qualche cosa dispiacevole, dire villanie sul na-

portant, etc. Di an pöche paröle, dir in breve, in poche. parole, modice dicere, perstringere, couper court. Disc d'ingiurie, d'infamità, dise tut' i mai, dirsi villanie l'un l'altro, conviciis jurgari, rivari, se prendre de paroles. Di, o parle mal d'uit, dir male di tutti, omnes malcdico dente carpere, n'épargner personne. Di chedsì, acconsentire, dir di si, far cenno col capo, annuere, consentir. Di chędnò, ricusare, negare, disvolere, disdire, dir di no, renuere, negare, recusare, nier, refuser, ne vouloir plus. Dime s'as peul savei, ditemi, se può sapersi, cedo, si fas est, die, si licet, dites-moi, peut on savoir? Di le soe rason ai sbiri, dire le sue ragioni a' birri, queri apud novercam, dire ses raisons aux sergens, se plaindre à qui n'a point de ressentiment. J'è nen a di l'in sima, non c'è che dire su questo, nihil ad hac, il n'y a rien à dire, à redire. 'I, di fa di, na paröla meña l'autra, le parôle son com le cerese, il dir fa dire, verba verbis nascuntur, une parole amène l'autre. Cioè a di , com a saria a dì, cioè a dire, come sarebbe a dire, idest, videlicet, ac si diceres, c'està-dire, savoir. Fè dì, fè parlè d'chiël, del fait so, far dir di se, de'fatti suoi, dar materia di discorrere di se, o delle cose sue, in sermonem adduci, dare se in sermonem. faire parler de soi. Dije a una cosa, vale offerire alcun

danaro per quel , che si vende | all incanto, licitatione certare, dire, offrir. Di, o parlè sot vos, dire, parlare sotto voce, dir piano, submissa voce dicere, parler, dire tout bas, à basse voix. Di fort, parlè fort, dir forte, parlar forte, clara voce dicere, dire fort. Di pian, e fort, dire liberamente, spiattellatamente, aperte, libere dicere, dire librement, ouvertement. Feje dì a un chedsì, e chednò, aggirare, menare pel naso, circumvenire, mener par le nez. Di na cosa an scapand, d' sborà, dire alla sfuggita, cursim dicere, dire à la dérobée. Venta nen di trach, finch a sia antel sach, nen dir quattro, se non l'hai nel sacco, cioè che l'uomo far non dee assegnamento d'una cosa, infinchè desso non l'abbia in sua balia, multa cadunt inter calicem, supremaque labia, il ne faut compter sur rien avant que de le tenir. Di'l breviari an pressa, mangèlo, dir il breviario in fretta, a precipizio . . débrider son bréviaire.

Di, nome, quello spazio di tempo, che il sole sta sopra il nostro emisfero, giorno, dics, jour. Di maire, di d'vigilia, giorno, in cui è vietato il mangiar carne, di 'neri, feriæ esuriales, jours maigres. Di di mort, giorno de' morti, commemoratio omnium defunctorum, le jour des trépassés. Di d'festa, giorno di festa, dies festus, lux sacra, jour de fête, jour solennel. Di d'lavor, giorno di lavoro,

dies profestus, jour ouvrier, ouvrable. Tuta la santa giornà, in m. b. tatto l'intero di, tota die, la journée entière. Ai me dì, al tempo mio, meis temporibas, de mes jours. Fesse di, farsi giorno, illucescere, commencer le jour à paraître, à poindre. A di, a la ponta del di, allo spuntar del giorno, prima luce, diluculo, au jour, à la pointe du jour. Da col di, da quel giorno, ex ea die, dès-là. 'L dì dnans, il giorno avanti, dies antecedens, pridie, la veille. 'L di dop, il giorno dopo, dies postera, postridie, le lendemain. D' tuti i dì, posto in forza d'agget. vale quotidiano, quotidianus, pour tous les jours. Tuti i di ai na va un, prov. per denotare, che il tempo passa presto, volat irrevocabile tempus, le temps passe vîtement. 'L di d'san Blin ch'a l'è tre dì döp'l giudissi, al di di s. Bellino, tre giorni dopo il giudizio, ad calendas græcas, . . . . . Al di d'ancheui, al di d'oggi, presentemente, hodierna die, aujourd'hui. L'ultim dì d'earleve, l'ultimo giorno di carnevale, liberalium dies extremus, Dyonisiorum feria tertia, dies antecineralis, le dernier jour de carneval. 'L prim di del meis, il primo giorno del mese, calendæ, les calendes, le premier jour de chaque mois. Ben di, buon giorno, faustam tibi hanc lucem precor, vale, bon jour. Di pi, di men, fra breve, brevi, dans peu de temps.

DI

Di, uno dei cinque membretti, che derivano dalla mano, o dal piede, dito, digitus, doigt. Di, per misura, che è la larghezza d'un dito, digitus, la mesure d'un doigt. Di poles, dito grosso della mano, dito pollice, pollex, pouce, doigt premier. 'L' di apres at di poles, dito indice, index, salutaris digitus, doigt index. 'L di d'mes, 'l di pì longh, dito di mezzo, digitus medius, infamis, le doigt du milicu. 'L de vsin al marmlin, il dito presso al piccolo, digitus minimo proximus, digitus annularis, le doigt annulaire. 'L di marmlin, il dito piccolo, il dito mignolo, digitus minimus, digitus auricularis, digitus minusculus, doigt auriculaire, doigt petit. Di d' pel, dito, che si taglia dal guanto per difesa del dito, che abbia qualche malore, ditale, digitale, doigtier. Di poles del pè, dito pollice del piede, pollex pedis, orteil. Desse di di ant j'eui , V. Desse , etc. Avei na cosa a la ponta di di, dicesi del saper una cosa henissimo, optime scire, nosse, savoir sur le bout du doigt. Berlichesne i dì, leccarsene le dita, piacer sommamente alcun ciho, e fig. checchessia, digitos prarodere, s'en lécher les doigts. Mordse i di, pentirsi con rabbia, e con dolore di non aver fatto checchessia, graviter pænitere, dolere, se mordre les doigis. Aussè 'l di, promettere, promittere, polliceri, premettre. Aussè 'l' dì, far

usa nell'osserire all'incanto. La ponta del di, la punta del dito, extremus digitus, bout du doigt. Un travers de di, la larghezza d'un dito, ch'è una misura . . . . la mesure d'un doigt.

Diablemanfort, specie di stoffa . . . . diablemenfort,

v. dell' uso fr.

Diablotin, pasticche di cioccolatte... diablotins.

Dial, anello da cucire, ditale, digitale, de à coudre. Dial, è anche una misura dei bachi da seta, che è quanto ne cape un anello da cucire.

Diana, il battere del tamburo sul farsi del giorno, extremam noctis vigiliam annun-

tiare, diane.

Diascne, diane, diavel, esclamazione plebea di maraviglia, diacine! papæ! ha! ho!

peste! diantre!

Diavol, nome universale degli Angeli cacciati dal paradiso, diavolo, diabolus, diable. Fè'l diavol a quatr, far il diavolo a quattro, debacchari, furere, faire le diable, faire le diable à quatre, diablasser, s'emporter. 'L diavol a l'è nen così brut, com a s' diping, cioè che l' affare non è così disperato, come si dice, specie magis, et vulgi sermonibus, quam re, il n'est pas si diable, qu'il est noir, le diable n'est pas si noir, qu'on le fait. Un diavol scassa t'autr, si dice quando si cerca di riparare un disordine con un altro, fallacia alia, aliam trudit, clavus clavum trudit, un clou chasse l'autre. cenno, accennare, e ciò si Avèi'l diavol ant' i brass, aver

nelle braccia una forza grandissima, multum in brachiis valere, avoir beaucoup de force. Essie, o entreje't diavol ant' una cà, esservi, o entrarvi la discordia, dissidia, jurgia, contentiones esse, entrer le diable, la discorde. Avei'l diavol adöss, V. Fe 'l diavol a quatr. Fe vede 'l diavol antl' amola, dar briga ad alcuno, duras alicui dare, tourmenter quelqu'un. Ch' el diavol t' porta, t' strassiña, imprecazione usata dal volgo, il diavolo ti porti, abi in malam crucem, le diable te porte, va au diable. 'L diavol bastoña soa fomna, dicesi per prov. quando piove, e nello stesso tempo risplende il sole, quum sole lucente pluvia cadit, diabolus suam verberat uxorem, il pleut, et fait saleil, le diable bat sa femme; presso di noi però ciò dicesi quando si sentono frequenti, e forti scoppi di tuono. Pover diavol, per commiserazione dicesi ad un povero, ed onest'uomo, pover' uomo, buon uomo, probus, infelix homo, un bon, un pauvre diable. Un diavol d' omo, un uomo strano, homo miro, et insolenti genio, caco dæmonis malitia imbutus, un diable d'homme. Diavol, dicesi pure a chi è famoso in qualche cosa. Un diavol antle bataje . . . . strenuissimus, un diable, un homme fort, vaillant. Un diavol antel studi, antel savei, dottissimo, scientissimus, fort savant, un diable. Un diavol antel litighè . . . recoctus, et vafer

litigator, fin, rusé, merle, matois. Un diavol, na masca dna fomna, dicesi di donna oltre misura impertinente, e riottosa, diavolessa, erynnis, furia, diablesse.

Diavolot, dim. d' diavol, diavoletto, parvus dæmon, petit diable, diablotin, petit lutin. Diavolot, agg. a ragazzo, discolo, insolente, facimale, flagitiosus, nequam puer, petit lutin, effréné.

Diesi, accrescimento di voce alla nota musicale per un semituono, diesi, diesis, diesis.

Dieta, astinenza, digiuno,

diceta, diète.

Difalche, o defalche, didurre, sottrarre, diffalcare, scemare, demere, detralure, deducere, diminuere, de summo deducere, défalquer, rabattre, déduire.

Difalch, o defalch, diminuzione, diffalco, scemamento, detractio, imminutio, retranchement, tare, diminution. An difalch, an difalcand, sot la dedusion, in diffalco, demendo, de summo deducendo, à valoir sur.

Disame, macchiare la riputazione altrui con maledicenza, infamare, diffamare, infamia notare, malam famam spargere, diffamer, décrier.

Diferensa, disferenza, diversitas, differentia, discrimen, dislérence. Dicesi pure in senso di lite, controversia, lis . . .

Diferi, differire, prolungare, differre, moram trahere, différer.

Dificollà d'uriña, difficoltà, o dolore nell'orinare, o l'una, e l'altra insieme, dissuria, dal greco, wrinæ dif- ment, très-bien, parfaitement. ficultas, dissuria, retention d'urine.

Ditidament, dislidamento, denunciatio, avertissement.

Difide, diffidare, admonere, denunciare, avertir.

Difidou, capperi, cappita,

papie, ma foi.

Difisious, difficile, lezioso, malagevole a contentare, difficilis, morosus, difficile.

Digeri, digerire, concoque-

re, digerere, digérer.

Digestion, digestione, con-

coctio, digestion.

Digression, digressione, digressio, aberratio, digression.

Dilet, diletto, delectatio,

plaisir.

Dilete, verbo, dilettare, delectare, voluptatem præbere, faire plaisir.

Diletant, dilettante, amatore, studiosus, amateur.

Di la soa, V. De la soa, ec. Diligensa vettura pubblica, che si usa in Francia, ed altrove . . . diligence.

Diman da seira, doman da seira, dimani a sera, cras vespere, demain au soir.

Diman matin , domattina , cras mane, demain au matin.

Di man in man, di mano in mano, deinceps, ordine suo,

l'un après l'autre.

Dinar, peso contenente la ventesimaquarta parte dell' oncia, peso di ventiquattro grani, danajo, serupolo, serupulum, denier.

Dincanto, benissimo, a meraviglia, egregiamente, ottimamente, di tutta perfezione, optime, egregie, reste, mirum in modum, fort bien, excellem-

Din-din, greuie, manot; denari, pecunia, nummi, argent. Din-din, voce, con cui i fanciulli chiamano pur anche i denari, dindo, nummulus, l'argent. Din-din, voce. fatta per esprimere il suono del campanuzzo, tintin, tinnitus, tin-tin. Din-din, suono, che rendono i bicchieri quando si urtano insieme tintin, tinnitus, tin-tin.

Dindo, dindöt, pollo d'India giovane, gallina indica, o numidica, dindonneau.

Dio, l'Ente supremo, prima cagione del tutto, Creatore, e Conservatore dell'universo, Dio, Iddio, Deus, Dieu. Per l'amor di Dio, modo di pregare, di grazia, vi prego, per l'amore di Dio, quæso , amabo , de grace. Per l' amor di Dio, per limosina, gratis, pour l'amour de Dieu. Dio v'agiula, maniere che si usano dire a chi starnutisce, Dio v'ajuti, salve, ave, salvus sis, Dieu vous bénisse, Dieu vous assiste. Fassa Dio, faccia Dio, faxit Deus, Dieu le veuille, plût à Dieu. Per Dio, avv. di giuramento da non imitarsi giammai, per Deum, testor Deum, sur mon Dieu, parguié, pardié. Dio guarda, Dio non voglia, absit, à Dieu ne plaise. Con l'agiut di Dio, con l'ajuto di Dio, adjuvante Deo, Dieu aidant. Per grasia di Dio, per grazia di Dio, la Dio merce, quod Dei beneficium est, Dieu merci, graces à Dieu. Dio v'aconpagna, Dio v'benedica, ande 'n pas, ande con 334

Dio, term. volgare, che si usa, quando non si ha di che dare ad un povero, che chiama la limosina, Deus te adjuvet, Dien vous soit en aide, Dieu vous accompagne, Dieu vous bénisse. Dio vēuia, piaccia a Dio, Dio voglia, utinam, faxit Deus, à Dieu plaise. Voleislo Dio, Dio volesse, piacesse al Cielo, utinam, plût à Dieu. Adio, adiù, addio, vale, adieu. Dio lo sa, sallo Iddio, Deum testor, Deus scit, Dieu le sait.

DI

Diocesan, diocesano, dice-

cesanus, diocésain.

Diocesi, diocesi, diæcesis, diocèse.

Dioimo, o ghioimo, sorta di pialla da falegname, incorzatojo, pialluzzo . . . . guillaume ; ve sono di varie sorta.

Dipartiment, caduna sezione principale della Francia, ogni dipartimento si suddivide prima in distretti, indi in cantoni, di poi in circondarii comunali . . . département.

Dipinse , o dipinsi , pingere, pitturare, pingere, peindre.

Dipintura, pittura, pictura, peinture.

Discapit, perdita, jactura, detrimentum, perte.

Discret, discreto, moderatus, æquus, modéré.

Discression, discrezione, moderamen, equitas, discrétion.

Disdeut, nome numerale, contiene otto sopra dieci, diciotto, octodecim, duodeviginti, dix-huit.

Disionari, libro, ove sian raccolte, ed esposte per ordine alfabetico le varie dizioni d'una, o più lingue, e dicesi

pur anche di varie altre raccolte ordinate per alfabeto sopra materie d'arti, o di scienze, dizionario, lessico, dictionarium, dictionnaire, vocabulaire, lexique.

Disne, sempl., o disse d'ingiurie, d' parolasse, piatire, bisticciare, darsene insino ai denti, conviciis jurgari, s'en-

tre-quereller.

Disnè, nome, pranzo, il desinare, prandium, le diner.

Disne, verbo, desinare, pranzare, prandere, diner.

Disnētw, nome numerale assoluto, composto di dieci, e nove, diciannove, novemdecim, dix-neuf.

Dispar . . . . dispar . . . . . Giughè a par e dispar . . . . ludere par impar, impair.

Dispensa, o despensa, stanza, ove si tengono le cose da mangiare; dispensa, promptuarium, cella obsonaria, gardemanger, cellier, serdeau. Dispensa, dicesi pure l'armario, in cui si ripongono le cose commestibili; credenza, abacus, buffet, office. Dispensa, luogo per conservar le carni . . . . . charnier. Dispensa, luogo, ove si serban le frutta . . . . fruiterie.

Dispensesse, servirsi liberamente, usare con libertà, disporre liberamente, pro arbitrio uti bonis, vel opera alicujus, disposer avec liberté. Dispensesse d' una persona, vale aver famigliarità, familiariter uti aliquo, être familier, confident. Dispensesse tröp, abusarsi, abuti, abuser, évaltonner.

Disperà, disperato, despe-

ratus, au désespoir, désespéré. Dispere, disperare, deses-

perare, désespérer.

Disperassion, disperazione, desperatio, désespoir.

Dispet, dispetto, indigna-

tio, dépit.

Dispete, o dispetesse . . . . . indignari, stomachari, fâcher, se fâcher, se dépiter.

Dispetous, dispettoso, indignari, vel stomachari faci-

lis, dépiteux.

Disputa, disputa, altercatio, contentio, querelle, dispute.

Dispute, disputare, contendere, disputer, contester.

Dissechè, asciugare, exsiccare, dessécher. Presso gli anatomici, ed i cerusici, questo termine significa la separazione delle parti del corpo, secare, disecare, dissequer.

Dissecassion, dissecazione, sectio, dissectio, dissecation.

Dissegn, disegno, delineatio, adumbratio, dessein. Prendesi pure per partito, progetto ec., consilium . . . . .

Dissegnè, disegnare, delineare, adumbrare, dessiner.

Dissepoul, discepolo, disci-

pulus, disciple.

Dissèt, nome numerale assoluto composto di dicci, e sette, diecisette, o diciassette, septemdecim, dix sept.

Dissiplina, disciplina, disciplina, discipline. Prendesi talvolta per un istromento noto, che serve a mortificare la carne, flagellum, flagrum, discipline.

Dissipà, distratto, disattento, disapplicato, sbadato, che giammai mette attenzione a co-

sa alcuna, incuriosus, alienus, dissipé, inappliqué, négligent, peu soigneux; distrait.

Dissipe, distruggere, disfare, ridurre al nulla, dissipare, sciarrare, scipare, dissipare, effundere, profundere, dilapidare, disperdere, decoquere, consumere, obligurire, bona, rem patriam confringere, lacerare, dissiper, défaire, détruire, consommer, gaspiller, ruiner, résoudre, délabrer, disperser.

Dissipesse, non s'applicar di continuo a checchessia, ma divertirsi in altre operazioni, o pensieri, svagarsi, evagari, se dissiper, se détourner.

Distansa, distanza, distan-

tia, distance.

Distrue, distruggere, destruere, détruire.

Distrussion, distruzione, destructio, excidium, déstruction.

Distrut, distrutto, destruclus, excisus, solo æquatus, détruit.

Dit, parola, motto, detto, dictum, verbum, mot. Dal dit al fat a jè gran trat, tut lo ch' as dis as fa nen, dal detto al fatto è un gran tratto, cioè esservi gran differenza dal dire al fare, sape facta dictis non respondent, on ne fait pas tout ce, qu'on dit. Dit, e fait, detto, fatto, tosto, subito, senza dimora, illico, protinus, d'abord, tout d'un coup.

Dita; stè a la dita d'un, quietarsi al detto d'altri, aliorum sententiæ acquiescere, s'en rapporter à l'avis de quelqu'un.

Fe la dita, far l'offerta, la nam ciens, décoction diuréproposizione, conditionem proponere, offerre, faire la proposition. Dita, diciamo anche, buon avviamento, buona fortuna , prospera fortuna , acheminement, bonheur. Il suo contrario è desdita, disdelta, sors adversa, malheur.

Divaga, distratto, disattento , shadato , cujus animus peregre est præsens, absens est, incuriosus, peu soigneux, di-

strait, aliéné.

Divagassion, distrazione, disattenzione, animi alienatio, evagatio, avocatio, nonchalance, distraction, alienation.

Divaghesse, svariesse, sollevare l'animo, divertire lo spi-11to, animum relaxare, refici, se récréer, se soulager, s'amuser.

Divari, divario, discrimen, différence.

Diverti, divertisse, divertire, divertirsi, recreare, se recreare, animum levare, amuser, s'amuser.

Divertiment, divertimento, solatium, recreatio, amusement.

Divide , dividere , dividere , dissociare, diviser, partager.

Division, divisione, divisio, partitio, partage.

Divisa, uniforme, insigne, uniforme, devise.

Divorsi, divorzio, divortium, divorce.

Diuretich, term. med., che lia facoltà di facilitare, ed acerescere la separazione, o l'espulsione dell'orina, diuretico, aperitivo, urinam ciens, diurétique. Decot, cha fa urine, ch'a fa pissè, decozione, che muove l'orina, decoctum uri-

tique. Diurn, libro contenente le ore canoniche, che si recitano nel giorno, e che non comprende quelle della notte, diurno, horce diurnæ, un

diurnal.

D'là, di là, da quel luogo, illine, delà. Dlà, dall' altra parte; dlà del pont, di là del ponte, trans pontem, par dela, au dela du pont. Dlà, o de dlà, andè dlà, at.date nell'altra camera, nell' altra parte, in aliud cubiculum, in alium locum, dans l'autre chambre, dans l'autre côté.

Dla banda, dicesi d'un virtuoso in istrumento musicale, arrolato nel corpo della banda di un reggimento.

Dla cort, cortigiano, auli-

cus, cortisan.

Dla gansa, dicesi di uomo scaltro, ribaldo, o che è del partito di tal razza di gente, versipellis, flagitiosus, fin, rusé, méchant.

Dlicà dlicà com un soumöt, delicato, mollis, tener,

délicat.

Dlongh, v. contadin. a di lungo, senza fermarsi, subito, tosto, illico, protinus, sine intermissione, nulla interjecta mora, sollicito cursu, d'abord, sans délai, sur le champ, sur l'heure, aussitôt. Dlongh, vale anche distesamente, alla distesa, distintamente, fuse, distincte, tout au long. Dlongh , o per longh , tutto disteso, stratus, de tout son long.

D' mala veilia, con mal al

chour, mal volente, di mala voglia, invito animo, ægre, à regret, de force, de contre-cœur, cahin-caha.

D mesa età, nè giovo, nè vei, di mezza età, media wta-

te, entre deux ages.

Dmore da masna, coserelle, inezie, bagatelle, crepun-

dia, babioles.

Dmore, in s. att. vezzeggiare, carezzare, far carezze, blandiri, permulcere, caresser, miguarder. Dmorè, trastuilare, trattener altrui con diletti vani, e fanciulleschi, detinere, oblectare nugis, récréer, divertir. Dmorè un, vale anche trattarlo con asprezza, maltrattarlo, malmenarlo, male habere, male accipere, vexare, duriter accipere, malmener, maltraiter, chiffoance. Dmoresse, sollazzarsi, vezzeggiarsi, trastullarsi, prendersi passatempo, oblectari, delectari, ce rejouir, s'ebattre. Dmore, o dmoresse, fe la balada, fare le baje, ruzzare, nugas agere, jocari, badiner, tolatrer.

Dnans, avanti, innanzi,

ante, avant.

Due, moneta della minor valuta, danaro, denaro, picciolo, obulus, nummulus, un denier. Dnè, per moneta generalmente, danaro, nummus, pecunia, argentum, denarius, argent. Carià d' dnè com' un can d' quajete, abbruciato di denaro, bisognoso, e quasi mendico, egens, mendiculus, pauvre, saus argent. Chi sa nen lo ch' fè d' dnè, ch' as buta a litighe, e fabriche, murare, e piatire, dolce impo- più campane, che sugnino in-Tone. I.

verire, fabricationibus, et litiguis paulatim omnia absumuntur bona , ædificia , et lites pauperiem faciunt, les bâtimens, et les procès ruinent les gens. Dnè, uno dei quattro semi del giuoco dei tarocchi; denaro . . . . une des couleurs des tarots.

Dnonsia, pubblicazione, notificazione, dinunzia, denuntiatio, dénouciation, procla-

mation.

Dnonsie, pubblicare, manifestare, dinunziare, denuntiare, dénoncer, proclamer.

Doa, e dova, una di quelle strisce di legno, di che si compone il corpo della botte, o di simili vasi rotondi, lamina, axicula, douve. Doa da botal . . . . bourdillon. Dè 'n böt sui cerc, l'autr su le dove, V. Dè 'n böt ec.

Döba, sorta d'intingolo . . . Pito a la döba , pollo d' India, gallinaccio, cotto dentro tal intingolo, gallus Indicus lardo, vino, et aromatibus conditus, coq d'inde cuit dans une marmite, avce du lard, du vin et des épices, con d'Inde à la daube.

Dobi, doppio, duplus, duplex, double. Dobi, agg. a uomo pieno di carne, membruto, complesso, bene constitutus, en bon point. Dobi agg. a uomo, e vale simulato, finto, che cerca ingannare altrui con dimostrazioni contrarie alla sua intenzione, soppiattone, vir duplex, versutus, subdolus, vafer, dissimule, feint, trompeur. Dobi, diciamo il suono di due, o

duplus, duplex, carillon de l clockes.

Dobie, addoppiare, doppiare, piegare, geminare, duplicare, plicare, contrahere, doubler, redoubler, plier. Dobiè, si dice di filo, panno, o altra cosa, quando se ne mettono due insieme, o una in se medesima si soprappone, addoppiare, piegare, duplicare, plicare, doubler, plier en deux. Dobie, o dobie 'l camise, andarsene, fuggire, partirsi, sfrattare, evadere, abire, erumpere, aufugere, s'en aller, s'enfuir.

Dobièt, diconsi da' tessitori quei mancamenti, che succedono nel tessere, perchè le tila dell' ordito si trovano addoppiate, doppioni, a fila doppie, di ripieno, doppie fila, andate, duplicata fila . . . . Dobiet, t. di ginoco, ed è, quando si giuocano due carte insieme per inavvertenza, o per frode . . . . Dobiet , al giuoco de' dadi, pariglia, tesserarum jactus eadem duabus in tesseris puncta referens, cioublet.

Dobion, diconsi i bozzoli formati da due bachi da seta, e quella seta, che se ne ritrae, doppi di seta, sericus folliculus a duplici bombyce claboratus . . . . . Dobion . quel ferro, nel quale entra il saliscendo, e l'accavalcia per serrar l'uscio, pessuli excipulum, mentonnet de loquet.

Dobla, sorta di moneta d' ero, doppia, numinus aureus, pistole d'or.

Delde, o doblet, spezie di

sieme, contrario di scempio, I tela tessuta di lino, e cotone: dobletto, dobrcito . . . basin de fil et coton.

> Dòc, vago, bello, leggiadro, vistoso, grazioso, venustus, elegans, agréable, gentil, aimable, gracieux, beau.

> Doce, addocchiare, codiare, oculos conjicere, attente oculos infigere, observare, fixer, regarder attentivement,

epier.

Document, istruzione, insegnamento, ammonizione, esempio, modello, documentum, enseignement, instruction, document. Document, nel num. plur., documenti, documenta, tituli, titres, pièces, documens.

Dodes, nome numerale, dodici, duodecim, douze.

Doe volte, due volte, bis, deux fois.

Doe volte tant, due tanti, bis totidem, deux fois autant, le double.

Doghin, alano giovane, cagnolino, catulus, doguin.

Dogma, dogma, verità certissima, dogma, dogme.

Dogmatich, dogmatico, dogmaticus, dogmatique.

Doi, nome di numero, che

seguita immediatamente all' uno; due, duo, deux.

Doi , pice , picieu , vaso di terra cotta da portar liquori; brocca, urna, hydria, broch, cruche. Doi d'stagn, vaso di stagno da tener olio, orcio, stagnata, guttus, vase d étain, pot à l'huile, cruche.

Doia, vaso per lo più di creta con manico; mezzina, brocca, hydria, cruche.

Doidne, doi dene, due de-

la sesta parte del soldo, sextans, double, deux deniers.

Doiemes, pezza da soldi due e mezzo . . . pièce de dena sous et demi.

Doimila, due mila, duo millia, deux mille.

Doira, tiume, duria, per acquedotto, che bagna le contrade, aqueductus, doire.

D' olanda, agg. a uomo, che sia briaco, allegro, voce usata solo per ischerzo, brillo, cottiecio, ebriolus, semiebrius, qui est entre deux VIIIS.

Dolci, nel num. del più in forza di sost, usasi in signifi ato di cose dolci, confetti, paste, e simili composizioni; dolci , bellaria , dragée.

Dölö, v. l., si usa in generale per indicare le frodi, le sorprese, e le cavillazioni, che si mettono in uso per ingannare alcuno; dolo, frode, inganno, dolus, fraus, dol.

Dom , la chiesa cattedrale, wdes maxima, templum primarium, église cathédrale.

Doman, dimane, il giorno veguente, cras, crastina die, demain. Col d' doman in m. b., lento, esitante, negligente ne suoi affari, indugiatore, cunctator, dilator, procrastinator, irrésolu, long, tardif.

Doman da seira, dimani da sera, crus vesperi, demain au soir.

Doman matin, dommattina, cras mane, demain au matin.

Domestich sost., colui, che prezzolato serve altrai; e prop. è colui, che porta l'assisa, a l

maii, piccola moneta, che è differenza di servitor, che serve ad un padrone senza assisa; servo, famiglio, servitore, servus , famulus , minister , domestique, serviteur, valet.

Domestich , agg. d'animali. s' intendon quelli, che servono all' nomo senza essere dimesticati, cicur, privé, domestique; agg. delle piante, o frutti, ne dinota alcuni particolari a distinzione de' salvatici, sativus, cultivé.

Domestie, addiniesticare render domestico, cicurare, apprivoiser. Domestiesse, familiarisesse, divenir famigliare, familiariter jungi, se familiariser. Domestic, per frenare, domare, rintuzzare, mortificare gli affetti, umiliare, domure, frenure, cohibere, coercere, dompter, assujettir, soumettre.

Domicili, domicilio, domis-

cilium, domicile.

Domicilia, domiciliato, constituto, vel posito domicilio, domicilié.

Dominant, dominante, do minans, dominant.

Dominassion, dominazione, signoreggiamento, dominatio, imperium, domination.

Domine, dominare, signoreggiare, dominari, imperare, dominer.

Dominica, giorno dedicato a Dio dai Cristiani, e principio della settimana, domenica, dies dominicus, dimanche. Dominica in albis, domenica in albis . . . dimanche de quasimodo.

Dominican, dell'ording, e religione di s. Domenico, Domenicano, frater Dominicamus, ex ordine s. Dominici, ordinis prædicatorum, dominicain, prêcheur, jacobin.

Domino, sorta di maschera, a cui è succeduta la bauta poco diversa da quella, capuccio.... domino.

Domnede, Domeneddio,

Deus , Dam-Dieu.

Don, titolo di Principi, Preti, Monaci, don, donno, do-

minus, dom, don.

Donà, libro, ove sono i principi della grammatica composti da Donato, donadello, grammaticæ rudimenta, libeleus linguæ latinæ rudimenta continens, le donat, livre pour les enfans. S. Donà l'è mort, s. Donato è morto, liberalitas evanuit, s. Donat est mort.

Döna, nome generico della femmina della spezie umana, ana più propra di quella, che abbia avuto marito, donna, mulier, femme. Döna, per moglie, uxor, femme, qui a mari. Döna d' part, donna, che di fresco ha partorito, puerpera, femme en couche. Itona bela, e grassa, badalona, tarchiata, polputa, grossotta, pinguis, obesa mulier, dondon.

Done, donera, dunque, er-

go, igitur, done.

Don-don, o ton-ton, voci imitative del suono della campana, quando si suona a rin-tocchi.

Dongion, luogo il più forte, ed il più elevato d'una cittadella, loggia, torre, torricella d'una rocca, editissimum, ac munitissimum arcis propugnaculum, donjon.

Dont, donde, unde, d'où.

Dont, dont venive? da dova, o da dont venive? . . . . . unde venis? d'où. Dont, vale anche dove; dont valo, dov' valo? . . . . quo abit, quo pergit? où.

Döp doman, passa doman, posdomane, perendie, après-

demain.

Dorador, e dorè verbo, V. Andorador, andorè.

D'or anans, d'or in avanti, per l'avvenire, in posterum, désormais.

Dorè, aurino, rancio, croceus, luteus, aureus color, couleur de safran, d'orange, d'or-

Dörgna, bernoccolo, corno, vibex, tumor, bosse, élevation, tumeur.

Dörgnà, acciaccato, contusus, écaché, meurtri, concassé, vaisselle, qui a des bosses.

Dorin, pallottoline d'oro, o d'oricalco, vuote di dentro, che infilzate portano le donne intorno alla gola per ornamento. Gir d'dorin, d'granate, d'perle ec., vezzo, monile baccatum, rang, ou fil de perles, etc.

Dormitori, e durmitori, luogo, dove si dorme, dormentorio, dormitorium, dortoir.

Dorura, il dorare, e l'oro istesso acconcio sulla cosa dorata, doratura, auri inductio, dorure.

Dose, v. pleb. per dodes, V. Doseña, quantita numerata, che arriva alla somma di dodici, dozzina, duodena, duodecim, douzaine, demiquarteron. In Toscana, e nel Fiorentino non si dice dozzina d'ogni cosa, come uova,

pani, pere, e altre simili cose, ma bensì serqua. Doseña, tni un dosena, tener a dozzina, victum locare, tenir en pension. Travaj da doseña, lavoro di poco prezzo, lavoro dozzinale, opus vulgare, ouvrage commun, de peu de valeur.

Dosent, ducento, ducenti, deux cents.

Dosent volte, ducento volte, ducenties, deux cents fois.

Dosent, e sinquanta, ducentocinquanta, dugencinquanta, ducenti, et quinquaginta, deux cents cinquante.

Dosent mila, ducento mila, ducenta millia, deux cents mille.

Dosnant, quegli, che sta in dozzina, dozzinante, voce dell'uso, contubernalis, pensionnaire.

Doss, e brusch, agg., che si dà a'quei commestibili, in cui l'agro, e'l dolce rimangono insieme contemperati, agrodolce, dulcis et acer, ai-

gredoux.

Doss, add. sapor temperato, rispetto alle prime qualità, e attissimo al nutrire, e grato al gusto, dolce, dulcis, doux. Doss, agg. a uomo di benigna natura, facilis, tractabilis, doux, d'une humeur douce, traitable. Bosch doss, tera dossa, vale trattabile, agevole a lavorarsi, tractabilis, mobilis, doux. Aqu.: dosse, chiamansi quelle, che salate non sono, nè di miniere, dulcis, des eaux douces. Tenpra dossa, una tempera di ferro, o simile più arrendevole a distinzione dell'

altra, che il fa più duro .... trempe douce. Tenp doss, temperamento tra caldo, e freddo, temperatus, placidus, doux. Doss, insipido, senza sale, sdoleinato, dulciculus, doux, fade.

Döss, tutta la parte posteriore del corpo dal collo sino ai fianchi, e talora lo diciamo anche per tutto il dorso, ovvero busto, dosso, tergum, dorsum, le dos. Menè le man a döss a un, menar le mani pel dosso, percuoterlo, verberare, frapper. Esse a so döss, vale a conto suo, l'afitament a l'è a me doss, cioè a conto mio, a mio carico, guvesse, levesse, canpè via da döss, vale spogliarsi, exuere, se déshabiller. Gavesse, levesse da döss, figur. vale liberarsi d'una cosa, d'una persona, se eximere, se délivrer. Canpesse, butesse adoss na cosa, vale vestirsi, induere, gerere, porter sur son dos.

Dossa, guscia del faginolo, pisello, fava, ceci, e si-

mili, V. Greija.

Dossaine, che ha dolcezza senza spirito, sdolcinato, dulciculus, fadeur, douceur. Dossaine, agrodolce, dulcis, et acer, aigredoux.

Dossët, sorta d'uva.

Disseur, paroline dolci, piacevolezze galanti, mollius verba, illecebræ, blandimenta, douceur.

Dossign, sdolcinato, insipido, dulciculus, douceur.

Döt, saggio, dotto, doctus, savant, docte.

Dotor, dottore, che ha ri-

cevito il dottorato, doctor, docteur. Dotor d'colegi, dottor collegiato, doctor collegii , docteur.

Dotorà , dottorato , doctoris

insignibus ornatus, etc.

Dotorato, dottorato, doctoratus, vel doctoris honor, aut insignia . . . .

Dotoresse, addottorarsi, prender il grado di dottore, doctoris insignia, vel honores assegui, prendre le doctorat.

Dov, dova, dove, ubi, quo, où. Dov' vala a sponte cola strà? dove va a riuscir quella strada? quo tendit, quo spectat via illa? où tend ce chemin-là? Dov' se sia, dovunque, ubicumque, quocumque, en quelque lieu que ce soit.

Dovči, e devëi, bisognare, esser necessario, dovere, debere, convenire, necesse esse, devoir, être nécessaire. Dovei, esser obbligato, debere, devoir. Dovëi, esser debitore, lo stesso che esser obbligato.

Dover, obbligazione, dovere, officium, munus, obligation, devoir. Dovëi a tuti ciii ch' pisso, aver più debiti, che la lepre, animam debere,

être fort endetté.

Dovrà contrario di neuv, usato, adoperato, attritus, usu detritus, usé, qui a servi, mis en usage.

Dovrè, adoperare, usare, servirsi, valersi, adhibere, uti, se servir, user, faire

usage.

D' passagi, di passaggio,

obiter, en passant.

D' peis, alto da terra, di peso, inter manus, tout brandi. Portè d' peis, portar di

peso, pigliare tutto il peso sollevato da terra, efferre, enlever, tout brandir. Leve un d' peis, alzare da terra, sollevare, levar su, levar di peso, sustollere, clevare, etferre, élever. Levè un d' peis figur., destrelo, lodare, illustrare, laudibus efferre, élever. Levè d' peis, per dare la celia, il giambo, burlare, irridere, jocos facere alicui, plaisanter, pincer, flatter quel-

D' pì, di più, inoltre, praterea, insuper, pour comble,

aussi, en outre.

D' pöch past, parco nel mangiare, e bere, sobrio, sobrius, moderatus, sobre, tempérant.

D' ponta, e d' tai, di punta, e di taglio, casim, et punctim, de pointe et de taille.

Dragh, sorta di serpente, drago, dragone, draco, dragon.

Dragon, soldato, che combatte a piede, e a cavallo, dragone, eques, quem draconem vocant, sorte de cavalier, qui se bat à pied et à cheval, dragon.

Drap, V. Agnelin.

Drap, specie di stofla di lana, panno, pannus, drap.

Drapie, o drape, mercante, o fabbricatore di drappi, pannajuolo, panniere, pannorum institor, drapier.

Drapò, bandiera, stendardo, vexillum, signum, bandière, enseigne, drapeau.

D' raspiè, di botto, ad un tratto, incessantemente, tosto, repente, illico, protinus, d'abord, vîte, vîtement, débout, d'arrache-pied, tout de

Dre, V. Dare.

Drenta, o drinta, dentro, addentro, intus, intra, intro, dans, dedans. Determinè, risolve o drint, o fora, risolvere assolutamente, o si, o no, statuere, constituere, decernere absolute, praveise, plane, perfecte, omnino, résoudre, terminer.

D'rif, o d'raf, ad ogni qualunque modo, a qualunque costo, quomodocumque jure, aut injuria, à quelque moyen que ce soit, a tout risque, vaille que vaille.

Drisse, ergere, alzare, sollevare, erigere, instruere, dresser, lever droit. Drisse, o andrisse na litera, indirizzare una lettera, literas ad aliquem mittere, alicui inscribere, adresser. Drisse, ridurre, o far tornar diritto il torto, od il piegato, dirizzare, dirigere, dresser, redresser. Drisse la g mba ai sop, voler dirizzare il becco agli sparvieri, e le gambe a cani, tentare, o trattare dell'impossibile, wthiopem dealbare, faire l'impossible. Drisse, ausse la cresta, rizzar la cresta, prender baldanza, insolescere, animos tollere, lever la crête, s'énorqueillir. Drissesse, levarsi in pie, surgere, se lever. Drissesse, dicesi, quando uno si rimette in buon essere, in buono stato, rizzarsi a panca, in pristinum statum restitui, se remettre en hon étal. Drissesse, dicesi del cavallo, che si regge sui piè di dietro levando in aria le zampe d'avanti; impenuare, inalberare, pedibus anteriorious at-1

tolli, se cabrer, se lever droit. Drissesse i cavei d'paura, rizzarsi, arricciarsi i capelli per lo spavento di checchessia, o per istizza, horrere, horrescere, hérisser. Drissè in s. neutro, dicesi dell'erezione del membro virile, rizzare....bander.

Drit sost., il giusto, il ragionevole, æquum, le droit. Drit, per gabella, dazio, dogana, tassa, che si paga al Pubblico, vectigal, tributum, census, droit. Per qualunque tassa, che si paga ai Magistrati, diritto, jura, droit. Drit, per ragione, giustizia, jus, droit. Drit, per dominio, potestas, jus, imperium, droit.

Drit, agg. contr. di sirà, stort, diritto, rectus, erectus, droit. Drit, ritto, in piedi, rectus, stans, droit, debout-Drit, contr. d' sinistr, mancin, destro, dexter, droit. Drit, per accorto, sagace, callidus, vafer, fin, rusé. Drit, erto, acclivis, en montant. Drit, ripido, arduus, acclivis, penchant, rapide, difficile. Drit, parlandosi di legname vale non tagliato, ma vivo ancora sul suo pedale, ritto, stans, rectus, droit, étant. Stè drit, star colla persona diritta, e col capo elevato, stare, consistere, être débout. Drit, e mancin, ambidestro, aquimanus, ambidextre, qui se sert avec la même adresse des deux mains. Esse l'eui drit, essere sommamente amato da alcuno, essere di buon occhio guardato, essere il più intimo anico, unice diligi,

benevolis amicis oculis conspici, in deliciis haberi, être aimé tendrement, posséder les bonnes graces de quelqu'un. Piè le cose per so drit, giudicare rettamente, adequatamente, recte judicare, bene sentire, juger justement, raisonnablement, comme il faut. Esse'l brass drit, esser il braccio destro, esser in favore di alcuno, di grandissimo ajuto, favere alicui, suppetias ferre, tueri, opitulari, être le bras droit, le soutien.

Drita, la mano, che è dalla banda del fegato, la quale per adoperarsi comunemente più dell' altra è anche più agile, e vigorosa, dextera, la main droite. A la drita, alla destra, dextrorsum, à la droite. Dè la drita, V. Andè per la drita strà, operar con rettindine, recte, ingenue agere, se gerere, agir, operer

justement.

Driton, furbo in chermisi, formicone, astutaccio, volpone, vaferrimus, versipellis, fort fin, fort rusé, grand frippon, franc coquin, adroit

au dernier point.

Droch, con l'aggiunta di un, vale una gran quantità, marame, una moltitudine, copia, multitudo, magnus numerus, vis, multitude, quantité, grand nombre, foison.

Drochè, tonbè, caschè, cadere, cascare, venire da alto a basso senza ritegno, cadere, tomber. V. Caschè, e tonbè.

Drochè, in s. di diroccare, disfare, rovinare, evertere, diruere, démolir, détruire, ruiner, abattre, renyerser.

Drochism, edifizio, casa ridotta in pessimo stato, cho appena si possa abitare, che minaccia rovina, che è scoperta di paleti, stamberga, casolare, casalone, domus semidiruta, domus fatiscens, vicille masure, galetas, maison, qui tombe en ruine.

Dröga, volpone, astuto, furbo, dolosus, erro, vafer, rusé, frippon, filou, coquin. Bate la dröga, andar errando, vagabondare, commetter ladronecci, far il vagabondo, vagari, oberrare; latrocinia patrare, vaguer, courir le pays, faire le vagabond, le libertin, le voleur, le coupeur de bourses, le filou. Dröghe in num. plur., nome generico degli ingredienti, che servono alla medicina, alla tintura, e specialmente degli aromati, droga, aromata, pharmaca, drogues, épiceries.

Drogant, mariuolo, seroccone, horsajuolo, fur, seelestus, latro, frippon, voleur, coupeur de bourses, filou,

écornifleur.

Droghët, sorta di sottigliume fabbricato per lo più con lana, e filo, droghetto, pannus lino, lanaque textus, droguet de fil et de laine, bréluche.

Drognonà, V. Dernà, per pesto dalle battiture della fatica, verberibus contusus, labore fessus, pité, écrasé de coups, fatigué.

Drognone, V. Derne.

Drolaria, folaira, piacevolezza, buffoneria, scherzo, facezia, barzeletta, fucetia, lepidi joci, trica, gerra, droadresse.

Drolo, gioviale, giocoso, faceto, lepido, facetus, festivus, lepidus, drole, plaisant, agréable, enjoué.

Drosse, abbattere, mandare a terra, prosternere, abattre,

renverser.

Drot, avvezzo a far una cosa, addestrato, abituato, inclinato, dedito, proclivis, addictus, assuetus, incliné, habitué, porté, routiné, rompu

à quelque exercice.

Drit agg. a terreno troppo grasso, che fa nascere le piante troppo rigogliose, opimus, fertilis, uber, fertile, fécond, gras. Figur. si dice di persona, che per troppo star bene prende facilmente a nausea quello, che altri gradirebbe, fastidioso, schifo, incontentabile, morosus, fastidiens, réservé, dégoûtant.

Drugia, liàm, concime, letame, stabbio, stallatico, fimum, stercus, letamen, fu-

mier , engrais.

Dvà, di quà, da questa parte, hine, ex hoc loco, par-ici, deça, par deça. Dsà, talora si accompagna coi verbi significanti moto al luogo, huc, deça, par-ici. Talora significa stato, hic, deça. Dsà, e dlà, di quà, e di là, hinc, et illine, hue, et illue, hie, et illie, utrinque, de deux côtés, deça, et delà, par-tout, de côté, et d'autre, de tous côtés.

Dsabiliè, v. franc., an dsabilie, in abito da camera, in abito negletto, è una sorta di

lerie, plaisanterie, tour d'Iproprio, che le signore portano in casa, e dicesi pure an negligé, v. fr. . . . déshabillé.

> Dsades, adsedes, acèdes, da qui a poco, fra breve, haud multo post, jamjam, propediem, deinceps, dans peu de temps, toute à l'heure, tantôt, tant-peu.

Dsadenit, e desdenit, disadatto, sgarbato, senza attitudine, senza garbo, goffo, ineptus, rudis, invenustus, inurbanus, insulsus, mal-adroit, sot, grossier, impoli, malotru, maussade, malbâti.

Dsarmè, disarmare, tor via le armi, spogliare delle armi, exarmare, arma alicui detrahere, aliquem armis exuere, désarmer, ôter les armes à quelqu'un. Dsarmè, levar il campo, licenziare l'esercito, deponere arma, ab armis discedere, désarmer, poser les armes, congédier les troupes. Dsarme un bastiment, torre dal luogo loro tutti gli arredi, e provvisioni necessarie, disarmare un vascello, instrumenta, armamenta e navi exportare, désarmer, désemparer un vaisseau. Dsarme na völta, levare i sostegni, torre l'armadura da una volta, disarmare volte, fuicimina auserre, décintrer une voûte.

Dsartè, dicesi de'soldati, i quali abbandonano la milizia luggendo, disertare, castra, signa descrere, deserter. Dsartè da la guardia, dsarte an sentinèla, disertar dalla guardia, essendo attualmente in sentinella, che dicesi anche abito particolare, ed anche I dsarte an fassion, militum 341)

stationem, o vigilum contubernium deserere, déserter en faction. Dsartè, per fuggire, andarsene sempl., abire, evadere, excedere, aufugere, s'en aller, s'enfuir.

Dsarteur, soldato, che abbandona furtivamente la milizia, disertore, miles desertor, transfuga, miles discedens a signis, déserteur, trans-

fuge.

Dsasi, disagio, scomodo, incommodum, mal-aise, incommodité. Pati dsisi dna cosa, esserne privo, patirne mancamento, inopia, angustia rei alicujus premi, pati, carere, avoir disette, besoin de quelque chose, être mal à son aise, chômer, patir de quelque chose. Per dsasi d' mei, per mancanza di cosa migliore, per non aver maggior comodo, ob inopiam, ob dejectum rei melioris, majoris commodi, pour défaut de mieux.

Dsasinęlė, desrapė, despicolè, desgranè, destuche j'asinèi, spiccare gli acini dell' uva dal grappolo, o dai loro picciuoli, sgranellare, uvarum acinos legere, égrapper, égre-

ner du raisin.

D'sbias, a sghembo, a schimbescio, a schiancio, oblique, transversim, de biais, de travers, de côté, de guingois.

Dsborde, V. Desborde.

D' scondon, o d' scondion. di soppiatto, di nascosto, alla sfuggiasca, clam, clanculum, latenter, furtim, en cachette, à la dérobée, sous-main.

D' seguit, successivamente, di seguito, ordinatim, deinceps, consequenter, per vices; de suite, d'arrache-pied.

Dselè, disellare, levar la sella, cphippia demere, auierre, detrahere, desseller. Dselè figur., riferire cosa occulta faita da alcuno, palesare, manifestare, dinunziare, alicujus facinus patefacere, detegere, aperire, déceler.

Dseña, somma, che arriva al numero di dieci, diecina, decem, decas, dixaine.

Dsenber, ultimo mese dell' anno, dicembre, december, décembre.

Dsenfie , V. Desgonfie.

Dsigilè, torre il suggello, dissuggellare, resignare, décacheter.

Dsigilament, dissigillamento, sigillorum, vel signi ablatio, levée des scellés.

Dsinimis, nemico, rivale, inimicus, hostis, ennemi.

Dsinvölt, disinvolte, spedito, manieroso, dexter, expeditus, dégagé, libre de sa personne, adroit, alerte.

Dsinvoltura, brio, vivezza, destrezza, maniera, expedita, et amabilis vitor ratio, elegantia, concinnitas, bonne grace, air dégagé, vivacité, adresse.

Dsoblighe, disgustare, disobbligare, far qualche dispiacere, o inciviltà, male mereri de aliquo, inossiciosum esse in aliquem, demériter, désobliger. Dsoblighè, per cavare, sciogliere d'obbligo, disobbligare, obligatione solvere-, exempter, délivrer.

Dsocupà, che non è occupato, disoccupato, curis solutus, vacuus, desoccupe, Dese DS

cupà , per isfaccendato , otiosus , desidiosus , désœuvré.

Dsopra pi, d' sorplu, V.

D' avans.

Dsor, dsora, sopra, di sopra, supra, sur, dessus.

Dsordin , perturbamento d'ordine, confondimento di cosa ben ordinata, disordine, confusio, perturbatio, desordre. Dsordin, desbaucia, cosa, che altri la fuori del vivere regolato, disordine, intemperantia, incontinentia, morum dissolutio, perversitas, désordre, action déréglée, débordement, débauche. Butè an dsordin, metter in disordine, turbare, perrumpere, confundere, mettre en désordre. Fè di dsordin, non serbare il viver regolato, non servare præscriptum vitæ ordinem, faire des désordres, des débauches. I dsordin meño j'ordin, dai cattivi costumi nascon le buone leggi, oppure che d' una disgrazia altri ne trae insegnamento per meglio governarsi, pravas consuetudines sequentur bonœ leges, aliorum ærumnis moneri, ad frugem meliorem se recipere, des mauvaises contumes naissent les bonnes loix.

Dsorle, V. Desburde.

Dsorman, colpo di mano, di spada dato altrui con la mano alzata più su della spalla, soprammano, sublata manu, un coup de haut en bas avec la main levée. Dsorman, ter. de'sarti, sorta di lavoro, che si fa coll'ago a certi panni leggieri di lana, acciò sull'estremità non ispiccino, prætextum..., Dsorman, per

angheria, aggravio, oltraggio, sopruso, injuria, contumelia, affront.

Dsormeud, soprammodo, oltre misura, fuor di modo, eccessivamente, valde, admodum, mirum in modum, præter modum, excessivement, immoderément, sans règle, ni mesure.

D'sot, sotto, di sotto, al di sotto, sub, subter, par dessous, sous. D'sot ēūi, col verho guardè, di sottecchi, guardar con occhio socchiuso, e cautamente, limis oculis aspicere, regarder du coin de l'œil. Restene d'sota, restar vinto, esser superato, vinci, superari, être vaincu, céder, rester au dessous. Restene dsota, perdere, averne danno, far perdita, jacturam facere, damnis affici, detrimentum capere, perdre, contraire de gagner, ou vaincre dans le jeu. dans un commerce.

D'strachēūr, di malavoglia, di malincorpo, mal volentieri, ægre, invito animo, i regret, de force, de contrecorur, cahin-caha.

Dsurdior, o urdior, stromento, sul quale s' ordisce, orditojo, jugum, ourdissoir.

Dsurdiòr, operajo, che dispone la trama per la fabbricazione delle stoffe, textor, qui substamen ordinat, trameur.

D'tant in tant, di quando in quando, di tanto in tanto, interdum, identidem, subinde, ex intervallo, de temps en temps, de fois à autre, quelquefois.

D'travers, a traverso, transversim, transversa, ex transverso, oblique, à travers, de travers.

D'trinca, del tutto, affatto, totalmente, omnino, prorsus, tout-à-fait, entièrement, totalement. Neuv d' trinca, novissimo, affatto nuovo, non ancor adoperato, recentissimus, tout-à-fait nouveau, neuf.

D'trot, di trotto, trottando, succussatoris gradu, de trot; e figur. vale velocemente, prestamente, celeriter, celeri gradu, cito, ocyus, vîtement, promplement.

Dvane, V. Davane.

noira, V. Davanoira.

Ducaton, sorta di moneta d'argento, ducatone. ducaton.

Dvëi , V. Dovëi.

Duck, combattimento tra due a corpo a corpo, duello, singulare certamen, duel. Duel fin a l'ultim sangh, duello sino all'ultimo sangue, pugna intra duos usque ad interitum, combat à outrance.

Dventè, divenire, diventare, fieri, effici, evadere, de-

venir.

Duèt, t. musicale, canto, o suono a due voci insieme, o alternate, e la musica composta per gli strumenti, che l'accompagnano, duetto . . . duo.

Dugaña, luogo, ove si scaricano le mercatanzie per mostrarle, e gabellarle, dogana, telonium, douane. Dugaña, per la gabella, o dazio, che vi si paga per le robe, dogana, vectigal, douane. Dicesi anche dugaña per simil. ad una casa abbondanat vivere bisognevoli.

Dugane, ministro della dogana, doganiere, publicanus, telonarius, præfectus vectigulibus, douanier.

D' vista, conosse un d' vista, di vista, conoscere di vista, de facie, de vue, de

visage.

Dulcamara, vite selvatica, solanum, dulcamara, douceamère.

Duña, presto, tosto, confestim, cito, illico, vite,

d'abord.

D' völ, di volo, in un attimo, ad un tratto, repente, extemplo, en un clin d'œil, en un moment, dans un instant, en moins de rien.

D' völte jelo, talora, quando in quando, interdum,

quelquefois.

D' völte mai, qualora, caso che, quoties, en cas, que,

au cas, que.

D' völte sì, d' völte nò, talora sì, talora nò, d'völte aven, d' volte nò, talora viene, talora no, modo venit, modo non, quelquefois il vient, quelquefois non.

Dvot , dvota , divoto , diveta, pius, religiosus, devotus,

dévot.

Duparia, inganno, frode, furberia, fraus, dolus, techna, duperie.

Dupè, ingannare, truffare, uccellare, decipere, circumvenire, fraudare, duper.

Dur, contr. d'môl, d'tener, duro, durus, dur. Dur, crudele, crudelis, cruel. Dur, ostinato, pertinax, dur, obstiné. Dur, rozzo, zotico, rudis, grossier. Dur, faticote, o doviziosa di tutte le cose so, difficile, ardiuis, pénible. Dur d' memoria, capo duro, tardus, stupidus, qui a la cervelle dure. Dur, altiero, orgoglioso, superbo, audax, fier, orgueilleux. Dur, o madur, parlandosi d'età, vale adulto, matura atatis, d'un certain âge, qui n'est plus enfant. Dur d' mors, agg. a cavallo, che non cura il morso, duro di bocca, cavallo sboccato, æquus duri oris, cheval, qui n'a point de bouche. Dur d'oria, sordo, surdus, sourd. Testa dura, capassone, capocchio, babbaccio, stolidus, socors, insulsus, sot, rude, grossier. Trovè dur, incontrar difficoltà, durezza, in difficultates offendere, trouver dur. Thi dur, thì ferm, thì pè al mur, star saldo, costante, non si lasciar andare, constanti, vel obstinato animo esse, être ferme, constant, obstiné. Thì dur, star nella medesima opinione di prima, mantenersi costante nel suo proposito, non lasciarsi muovere, in proposito permanere, être ferme, ne point changer d'avis. Thì dur, sufri, resiste, fare ogni possibile sforzo per sopportare checchessia, constanter, firmiter ferre, perpeti, prendre patience.

Durant, durante.....
Per pendant fr., durante la
vita di ec., vivente, vitam

agente, du vivant de.

Durè, andar in lungo, durare, parandosi di muri, crerare, permanere, durare, durer. Chi la mesura, la dura, chi si misura, la dura prov., il moderar l'uscita aumenta l'entrata, magnum vectigal

est parsimonia, celui, qui épargne, gagne.

Durignon, durezza, callo, callum, durities, durillon.

Durmi, prender sonno, dormire, somnum capere, dormire, dormir. Durmi dop disnè, dormir dopo pranzo, de prandio somnum capere, meridiari, faire la sieste. Durmi sla cavessa, si dice del lasciare fuggir l'occasione favorevole, opportunam prætermittere occasionem, dimittere de manibus occasionem, oblatam occasionem opprimere, omettre la conjoncture, le moment favorable. Durmi föra d' cà , dormire la notte fuori di casa, obnoctare, découcher. Durmi per tëra . . . humi cubare, dormire, coucher sur la dure. Durmi vesti . . . . . dormire cum inclumentis, coucher dans son fourreau.

Durmi com'un such, com' na marmota, dormir profondamente, arcte dormire, dormir comme un sabot, dormir serré, profondement.

Durmion, sonnacchioso, dormiglione, sonniculosus, somno deditus, dormeur.

Durmitori, V. Dormitori.
Durvì, contr. d' sarè, disgiungere, allargare in guisa
le imposte degli uscii, e delle
finestre, che si dia l'entrata, e l'uscita, e dicesi d'ogni
altra cosa, che sia serrata,
aprire, aperire, ouvrir. Durvisse, parlandosi di muri, crepare, fendersi, far gran fessure, rimas agere, se fendre,
se créver, s'entr'ouvrir; le
stesso intendesi de' legnami.
Durvisse, parlandosi de' legnami.

aprirsi, dilatarsi shocciando, aperiri, s'épanouir. Durvisse la tera, aprirsi, dehiscere, hure, s'ouvrir. Durvi per slarghè, dilatare, deducere, distendere, aperire, ouvrir. Durvisse, aprire il suo cuore a qualcheduno, animum suum alicui ap rire, nudare, s'ouvrir. Durvisse, di 'l so sentiment, aprirsi, sententiam suam, mentem aperire, explicare, découvrir son sentiment. Durvi bot ga, aprire bottega, offieinam aperire, lever boutique. Durvisse, cominciar a capire, a intendere, acquistar cognizione, scienza, addiscere, percipere aliquantum, commencer entendre, comprendre. Durvi largh, largamente aprire, spalancare, pandere, patefacere, ouvrir de toute sa largeur, ouvrir à deux battans. Durvi jeui largh, slar-

ghe j'eui, spalanche le lanterne, spalancare gli occhi, pandere oculos, écarquiller, écarter, ouvrir bien les yeux.

Duso, títolo di principato, e di capo di repubblica, do-

ge, dux, doge.

Dussia, cerchietto, anelletto, che si mette intorno all'estremità, o bocca d'alcuni strumenti, acciocchè non s'aprano, o si fendano, ghiera, circulus, annulus, chappe, garniture de guaine, de fourreau.

Dutrina, o dotrina, dottrina, doctrina, doctrine.

Duvert, aperto, patens, apertus, ouvert. A brass duvert, con grande anzietà, lætis complexibus, summa cupiditate, à bras ouverts. A brass duvert, vale anche con tutta la forza, viribus intensis, summa ope, de toute sa force.

E

E

## E B

E. Quinta lettera dell'alfabeto, e la seconda delle vocali. E? pronunziato interrogando vale cosa dite? si usa quando taluno non ha intesa, o finge di non aver intesa una cosa. Si usa pure quando si vuol avvertire una persona, e vale prendetevi guardia. Serve pure per maniera d'interrogare? Così a s' fa, é? così si tratta, eh? siccine agitur? . . . . A l'è mei esse osel el' canpagna, ch'osel d' gabia, meglio si è l'esser uccello di bosco, che di gabbia, libertas incestimabilis est, non bene

pro toto libertas venditur orbe, aurea libertas, il est toujours bon d'avoir la clef des champs.

Ebano, albero, che per lo più nasce nelle Indie, il cui legno è dentro nero, e fuori del color del bossolo, sodo, e pesante, ebano, ebenus, ébéne, le bois de l'ébénier.

Ebanista, che lavora d'ebano, ebanista, ebeni faber,
ébéniste. Ebanista, più propr.
prendesi per chi fa stipetti,
ed altri lavori simili con avorio, ebano, ed altri legni
preziosi intarsiati; stipettajo,

scriniorum confector, opifex tabularius, tabletier.

Ebetè v. f., stupido, grossolano, hebes, stupidus, sto-

lidus, hébété.

Ebreo, giudeo, israelita, circonciso, ebreo, hebræus, verpus, juif. Ebreo, dicesi ad un usurajo, o a chi vende i viveri, o le mercanzie a prezzo esorbitante, toculio, usurier.

Eccëtera, modo espressivo di reticenza usato per abbreviatura, e pretermissione, che si fa da chi parla, o scrive; eccetera, et cetera, et le reste.

Ecelensa, parlando per terza persona dicesi a quei signori, ai quali è conferita una dignità, che porta un tal titolo; Eccellenza, Excellentia, Excellence. Ecelensa, titolo onorifico di chi ha alcuna particolar dignità, come Ministri di Stato, e persone titolate; Eccellenza, Excellentia, Excellence.

Ecès, dè ant' i' ecès, fare, o dire cose stravaganti, prorompere in eccessi, deliramenta loqui, faire des extravagances, dire des imperti-

mences.

Ecèt, ecètuà, eccetto, fuorchè, salvo, se non, toltone, fuor solamente, nisi, præterquam, extra, excepté, hormis, à la réserve de ec.

Echipagi , equipagi , ocupagi, arredo, corredo, equipaggio, provvisione di ciò, che ci bisogna per viaggiare, itineris instrumenta, équipage. Echipagi, s'intende pure per carrozza, rheda, équipage.

me, magnificenza, lustro, gloria, pompa, appariscenza, romore, strepito, splendor, magnificentia, decus, species, apparatus, rumor, éclat.

Eclatant v. f., splendido, rilucente, luminoso, sonoro, strepitoso, splendidus, renidens, refulgens, coruscans, magnificus, perstrepens, so-

norus, éclatant.

Eclatè v. fr., comparire, rilucere, palesare, fare strepito, risplendere, splendere. splendescere, erumpere, éclater, briller.

Eclisse, oscurazione di sole. di luna, ecclissi, eclypsis, defectio, defectus, labores, éclipse.

Eco avv., che significa dimostrazion di cosa, che sopravvenga; ecco, ecce, en, voici, voilà. Eco guarda, guardè, ecco guarda, vedete, ecce, vovez. Eco ch' a passa giust adess, ecco appunto, ch' ei passa, ecce transit scilicet, tenez le voilà qui passe. Eco 'l ponto, ecco il punto, ecce rem, voilà l'hic. Eco la nostra malora, ecco l'ultima nostra rovina, en interitum nostrum, ce qui acheve de nous perdre. Eco ch' i somo ford dl' invern, eccoci fuor dell' inverno, ecce, hiemem transigimus, nous voilà hors de l'hiver. Eco, guardela sì la botega, andè drenta, eccola qui la bottega, entrate, hæc scilicet est officina, ingredere, la voici la boutique, entrez. Eco ch' mi son pront, eccomi pronto, ecce adsum, me voici, je suis prêt. Eco lo cha fa l'avarisia, ecco cosa Eclat v. f., splendore, lu- fa l'avarizia! avaritia vide quies facit! ce qu'il fait l'avarice! Eco, voce, che mediante il ripercotimento in alcuni luoghi atti a reuderlo, ti ritorna

all'orecchie; eco, echo, echo.

Economo , persona destinata per ben amministrare gli affari domestici; economo, administrator, dispensator, curator, economus, econome.

Ecran v. fr., parafuoco,

umbella focaria, écran.

Ectar, misura di superficie uguale a cento are, hectara, hectare, o hecatonare.

Ectogram, misura di peso uguale a cento grammi, heetogramma, hectogramme, o

hecatongramme.

Ectolitr, misura di capacità eguale a cento litri, hectolitrum, hectolitre, o hecatonlitre.

Ectometr, misura di lunghezza eguale a cento metri, hectometrum, hectomètre, o hecatonmètre.

Edema, tumore proveniente da umori acquosi ristagnati, edema . . . . cedème.

Edera terestr, edera terrestre, hedera terrestris, camœcissus, lierre terrestre.

Edifiche, edificare, ædificare, construere, bâtir, édifier. Edifissi , edifizio, cedificium,

bâtiment, édifice.

Edit, bando, legge pubblicata, editto, edictum, édit.

Educanda, donzella in serbo nel monastero, educanda . . . pensionnaire.

E-fa-ut, term. della musica, la settima nota della scala di musica, anzi una delle chiavi del canto, effautte . . . fa, fa-ut-fa.

Eset, beni, roba, mercanzie d un particolare, bona, opes, merces, effets, biens, facultés.

Efimera, agg. a febbre, che finisce in un giorno, ancorchè talora si ripeta ogni volta che è piacevole, e sicura, estimero, diarius, sièvre éphémère.

Egira, V. Epoca.

Egoism, disordinato amor di se stesso, per cui altri riferisce a se ogni cosa, egoismo . . . . égoisme.

Egoista, colui, che ha il vizio dell'egoismo, egoista . . .

égoiste.

Egreta, ornamento di capo di diamanti, o altre gioje per le donne, pennino . . . .

aigrette.

Elastich, che ha forza di molla, elastico, elasticus, élastique. I meccanici lo prendono per la molla stessa, ed ogni corpo elastico. Gomma elastica, chiamasi una produzione vegetale analoga alla gomma resina, la quale dopo la diseccazione conserva una grande elasticità congiunta alla duttilità, gomma elastica, gummi elasticum, gomme élastique.

Elefant, sorta d'animale, il maggiore de' quadrupedi; elefante, elephas, éléphant.

Eletor, titolo di Principi, che hanno il voto nell'elezione degli Imperadori , Elettore ,

Elector, Electeur.

Elixir d' longa vita, elisirvite, pharmacum vitale, élixir, si compone d'acqua arzente sublimata, con varie droghe, dicesi pure sempl. Elixir.

Elixir, viene dall' Arabico

elecsir, che vuol dir chimica, al dir d'E belet nella Biblioteet Orientale. In chimica vale un estretto del sugo più spiritoso de' vegetabili, e delle sostanze più efficaci dei minerali. Una composizione di quin essenze le più potenti cho il nome di elisirvite, elisir d'longa vata, come valevole a ristaurare la vita, pharmacum vitale, élixir.

Emancipe, liberare un figliuolo dalla podestà paterna, emancipare, aliquem facere sui juris, emancipii, filium patria potestate absolvere, émanciper. Emancipesse, adratellarsi, uscir del dovere, prendersi troppa libertà, plus aquo sibi sumere, sibi permittere,

s'émanciper.

Emenda, ammenda, multa,

peine, amende.

Emerit, che ha servito, che ha il suo congedo, che ha meritato il riposo, gli stipendi, emerito v. dell'uso, emeritus, émérite.

Emigra, dicevasi a chi avea abbandonato la Francia nei tempo della rivoluzione; emigrato v. dell'uso, emigratus, emigré.

Emigre, v. lat. abbandonar la patria, patrium solum relingure, emigrare, émigrer.

Emolument, dritti per ispedizione di scritture, merces ex scripto, facti, editique scripti compendium, les émoiumens.

Eminensa, attributo, e titolo di Cardinali, degli Elettori Ecclesiastici, del gran Maestro di Malta, Eminenza, Eminentia, Eminence.

Tom. I.

Emoroidi, enfiamento delle vene del cesso, nato da superfluità di sangue, che concorre in quelle parti, morice, hemorrhois, hémorroides.

Emulsion, certa pozione rinfrescante, emulsione, emul-

tio, émulsion.

Enbrion, il feto avanti che abbia la dovuta forma, ed i debiti lineamenti, embrione, embryo, feetus in utero antequam speciei suce formam indua, embrion, feetus. Enbrion, cosa imperfetta.

Endivia, erba nota, indivia, intubus, o intybus sati-

vus, endive.

Enfi , gonfi , gonfio , tumi-

dus, tumons, enflé.

Enfiè, in s. neutro, e neutro passivo, enfiare, gonfiarsi, ingrossare per enfiagione, o rilevamento di carne, proprio de'corpi, e delle ioro membra, tumescere, intumescere, enfler.

Enfier, ensiagione, tumor,

enflure.

Eupi, metter dentro ad un recipiente tanta materia, quanta vi cape, empiere, implere, remplir. Per saziare, satiare, remplir, satisfaire. Enpi le braje, empiersi i calzoni, cacarsi addosso, ventrem laxare, chier dans ses culottes, lâcher tout sous soi, se salir, metal. per aver gran paura, animo despondere, avoir peur. Per enpilo ai va na forna, a mangeria'l ben d' sèt Ciese, dicesi in m. b. a chi non si trova mai sazio, non l'empierebbe l'arno colla piena, dolium inexplebile, insatiable. Enpi fin a la gola, empere sino alla gola . . . . empittrer , gorger. Enpisse la pansa , impinzarsi , supra modum se implere , s'empiffrer.

Enpiastr, empiastro, linteolum cum emplastro, empiatre.

Enpirich, medico, che si serve della sola notizia delle esperienze, empirico, empiri-

cus, empirique.

Enpisse la pansa, farsisse, cavar il corpo di grinze, ventrem distendere, farcire ventrem, rembourrer son pourpoint, manger tout son soul.

Enpiura, corpacciata; fene n'enpiura, far una corpacciata, esfarcire se, explere se, ingurgitare se cibis, se farcir

de queique chose.

Enta, pianta, e ramo innestato, nesto, innesto, insitum, insitio, surculus insitivus, tradux, ente, greffe, branche. Enta, pezzo di suola, che s'appicca alle scarpe rotte, taccone, o tacconcino, solece resegmen, bouts, qu'on met à des souliers, à l'endroit, où ils sont usés.

Entà sul pom codogn, dicesi per ischerno a uomo scimunito, di poco senno, babbeo, materiale, semplice, bardus, excors, stipex, codex, fatuus, baro, blennus, stupidus, sot, grossier, niais.

Entè, innestare, inserere, inoculare, greffer, enter.

Entrada, entramento, ingressus, introitus, entrée. Entrada, per rendita, proventus, redditus, revenu, rente. Entrada, il principio del sonarsi gli stromenti avanti al canto, entrata, proludium, introitus, entre de musique.

Fe l'entrada, entrar con solennità, apparata solemnitate, celebritate ingredi, faire son entrée.

Entrant, persona, che con maniera, e galanteria s'introduce appresso chicchessia, gratiosus, qui facile sibi amorem omnium, conciliat, insinuant, qui se produit par tout.

Entratura, avei d'entratura con un, averne conoscenza, ed amicizia, uti aliquo familiariter, avoir entrée, avoir connoissance avec quelqu'un; così il contrario avei nen d'entratura, non aver conoscenza, ed amicizia, nullam cum aliquo familiaritatem habere, n'avoir pas connoissance.

Entrè, andare, e penetrare dentro, ingredi, introire, penetrare, entrer. Entre'n bal, cominciar qualsivoglia cosa, incipere, aggredi, entrer en dause. Entre, per accordarsi, aver che fare; sosì a i'entra nen, a la nen da se con 'l nostr proposit . . . convenire, entrer, avoir du rapport. Entre 'n pò tröp anans, avanzarsi troppo col discorso, oratione audacius progredi, s' avancer beaucoup. Entrè na cosa a un, vale capirla, soddisfargli, crederla, e per lo contrario nen entre, sta rason a mentra, sta scusa a m'entra nen . . . mihi arridet, non satis intelligo, plaire, entendre, comprendre.

Linda, un certo numero di giorni aggiunti all'anno lunare per condurlo uguale al solare, epata, intercalatio, epa-

cta, épacte.

Epicoquana, nome d'una

sorta di radice Americana molto purgante, e vero specifico contro le dissenterie, ipecaquina...ipecacuanha.

Epidemia, influenza di malattia tra le bestie, epidemia, epidemia, contagio, epidemie.

Epifania, voce greca, apparizione; presso moi giorno festivo per l'apparizione della stella a' Magi, epifania, epiphania, t. eccl. epiphanie, la tête des Rois.

Epoca, termine fisso, onde si cominciano a contar gli anni, epoca, æra, epocha, épo-

que. V. Era.

Equipagi, V. Echipagi.

Era, o epoca, term. cronologico, era, epoca, æra, epocha, époque, ère. Era volgar, era volgare, cioè a dire il modo di contare gli anni dopo Gesù Cristo, la quale principia quattro anni dopo la sua nascita, e negli anni del mondo 4004, era volgare, æra vulgaris . . . Era franseisa, era, che principia il di 22 settembre 17 ja giorno della fondazione della Repubblica Francese, era francese..... ère française. Questa fu abolita, e si rimise in uso l'era volgare. Era di Turch, di essi detta egira voce Araba, che significa faga, punto fisso, di cui i Maomettani cominciano a contare i loro anni . . . hégire.

Era, spazio di terra spaniato, e accomodato per batteri il grano, e le biade, aja, area, l'aire d'une grange, l'aire à battre le bled.

Erba, quello, che nasce in foglia dalla radice, senza far

frutto. Erba, assol. quella, che produce la terra senza coltura, erba, herba, herbe. Mangè'l fut so an erba, consumare, e mangiarsi la raccolta in erba, cioè torre in prestito sopra la speranza della futura ricolta, muscum demetere, futura bona in antecessum dilapidare, versuram ab incunte facere, manger son bien. Fè d'ogn'erba fass, vivere alla scapestrala, senza clezione di bene, o di male, perdete vivere, nihil pensi habere, miscere sacra prophanis, vivre dans le libertinage. Taje l'erba da sot i pè, dar la gambata, supplantare aliquem, couper Therbe sous les pieds.

Erba bianca, amarella, mar tricale, matricaria, parther

nium, matricaire.

Erba bruva, persicaria, idropepe, persicaria urens, hidropiper, curage.

Erba camola, jusquiamo, hyoscyamus niger, jusquiame.

Erba carèra, calamenta, o calaminta, nepeta, mentastrum, mente sauvage.

Erba cotèla, iride selvaggia, iris germanica, ireos nostratis radir, iris.

Erba di gat, erba gattaria, nepeta, mentha cataria, herbe aux chats. Erba di gat, chiamasi volgar. il maro, marum, marum.

Erba dia rota . . . achillea herbarota , achillea na-

Erba dla tajura, o sia del fen, androsemo, androsemo, toute-saine.

Erba dorà, a splenium ceterach.

Frha d'san Gioan, fabaria, sedum telephium, fabage, faux

caprier.

Erba d' san Pè, detto nella Toscana critamo, o cretano, finocchio marino, che trasportato negli orti dicesi volg. crha di s. Pietro, crithmum, crithamus, bacile, fenouil marin, criste marine, salicot.

Erba d' santa Barbra . . . . crisymum barbarea . . .

Erba morela . . . . sola-

num nigrum . . . .

Erba pertusà, perforata, pilatro, iperico, erba di san Giovanni, hypericum, mille pertuis, hypericum.

Erba povrogna, alsine, morsus gallinæ, alsine media, mor-

geline, V. Povrogna.

Erba pules . . . polygonum persicaria . . . .

Erba rablöira . . . poligonum aviculare . . . .

Erba sensa cösta . . . . ophioglossum vulgatum . . .

Erba singueña, o singh seut, cinque foglie, quinquesolium, potentilla reptans, pentaphyllum, quinte-seuille.

Erba sira, o sitronela, melissa, cedronella, melissophi-

lon, mélisse.

Erba scareta, millefoglio, millefolium, achillea, millefeuille, herbe à la coupure.

Erba stela, erba stella, co-ronopo, coronopus, corne de

cerf.

Erbagi, ogni sorta d'erba da mangiare, erbaggio, olus, luchanum, herbage. Per erba semplicemente, V.

Erbe, in numero plurale egni sorta d'erba buona da mangiare, olus, oluscula, orum, herbes potagères.

Erbete, V. Erbe. Erbete, per le foglie della pianta detta in piem. costa, bieta, bietola, beta vulgaris, bette, poirée.

ER

Erbo, nome generico d'ogni pianta, che ha legno, e spande i suoi rami ad alto, albero, arbor, arbre. Erbo dla nav, stile reggente le vele nelle navi, albero, malus, mât, arbre d'un navire. Erbo, la descrizione de'nomi di una famiglia, posti per ordine di discendenza, albero, stemma, arbre généalogique. Erbo mort an pè, albero morticino... arbre séché sur pied.

Erborista, colui, che vende erbe medicinali, erbajuolo, herbarius, herboriste. Erborista, dicesi anche quello, che va cercando, e cavando diverse erbe per luoghi salvatici, erbolajo, herbarius,

herboriste.

Erca, ërca da pan, ërca da pasta, ërca pastöira, mastra, madia, mactra, huche. Erch, v. pleb. V. Arch.

Ercheta, piccolo cofano, cassa, cassetta, capsula, arcula, cassette, petit coffre.

Erede, colui, che succede nell'eredità di chi muore, erede, hæres, héritier.

Eredità, eredità, ereditaggio, hæreditas, héritage.

Ereditè, succedere nell'eredità di chi muore, ereditare, hæredem esse, institui, hériter.

Ereditèra, colei, che succede nell'eredità di chi muore, crede, creditaria, hæres, héritière.

Ergastol, sorta di carce-

re, ergastolo, ergastulum,

prison, cachot.

Erlo, usasi col verbo fe: fe l'erlo, aussè'l cachet, alzar il naso, la cresta, la voce, imbaldanzire, animos tollere, conspicuum tollere verticem , inflare se lanquam rana, cristas tollere, se se offerre, lever la crète, s'énorgueillir, s'enhardir.

Erpi, strumento di legname con denti di ferro, che tirato da' buoi, e calcato dal bifolco spiana, e trita la terra dei campi assoleati, erpice, hurpex, hyrpex, herse.

Erpiè, lavorar la terra coll' erpice, erpicare, occare, herser.

Erre, una delle lettere dell' abbicci . . . . la lettre R. Fè er, o erre con un, fe irt, v. pleb. inimicarsi con uno, abbandonare la sua compagnia, allontanarsene, inimicilias alicujus suscipere, subire, se faire ennemi quelqu'un. Fè erre, fè sega, v. pleb. partirsene, andarsene, recedere ab aliquo, abire, s'en aller, s'éloigner.

Erta, si adopera col verbo stè; stè a l'erta, guardarsi, esser vigilante, badare ai casi suoi, sibi prospicere, sibi cavere, être alerte, se tenir sur

ses gardes.

Esalè, uscir fuori salendo in alto, ed è proprio de' vapori, esalare, exhalare, exhaler. Esalè, per ricrearsi, respirare, se reficere, se recreare, se dissiper, se délasser, se récréer, se divertir.

Esator, riscuotitore del pubblico, esattore, exactor, publicanus, exacteur, collecteur,

maltotier, receveur.

Esecusion, esecuzione, pignoriscapio, pigneratio, gagement de débiteur, exécution de meubles. Fè l'esecusion, sequestrare, staggire, pignus capere, pignore cavere, pignerari, exécuter, saisir, user de main-mise.

Esecutor testamentari, esecutore lestamentario, curator testamenti, executeur testamentaire.

Esequie, pompa di mortorio, esequie, justa funebria exequiæ, justa exequilia, parentatia, funus, obséques, iunerailles, enterrement, service.

Esibi, offerire, offerre, offrir, exhiber, présenter. Esibisse, profferirsi, se exhibere, s'offrir.

Esibision, esibizione, esibita, oblatio, exhibition, offre.

Esicant, essiccante, essiccativo, disseccante, exsiccans, desséchant, qui a la vertu de dessécher, ou sécher.

Esige, riscuotere, esige-

re, caigere, exiger.

Esit, fine, evento, esito, finis, eventus, succès, évenement. Esit, per vendita, spaccio, distractio, venditio, déhit, vente.

Esitè, star dubbioso, dubitare , hærere , ambigere, animi pendere, hésiter, balancer, être incertain, barguiner. Esitè, far esito, vendere, distrahere, vendere, vendre, débiter.

Esos, odioso, esoso, exo-

sus, odieux, fâcheux.

Esploà voce fr., atto dell' usciere per citazione, sequestro, esecuzione . . . . exploit. Esploi d' sitassion, cedola di citazione . . . . exploit d'assignation, de cita-

tion, exploit libellé.

Espress, una persona mandata a posta per una cosa, un espresso . . . . exprès. Esprèss, a bella posta, determinatamente, consulto, dedita opera, præcise, præfinito, exprès, à dessein, expressement.

Espressament, V. Espress.

Esse, nome generico di qualunque ferro ripiegato dalle due parti in verso contrario alla maniera della lettera S. Fait a ëssë, dicesi di varie cose ripiegate in forma di S.

Esse, aver essenza, essere, esse, être. A l'è mei esse osel d'canpagna, ch'osel d'gabia, è meglio essere accello di bosco, che di gabbia, non bene pro toto libertas venditur orbe, libertas inastimabilis est, il est toujours bon d'avoir la clef des champs.

Esse a le grèle, esser ridotto al verde, ad inopiam redigi, in egestatem incidere, être à la bésace, être reduit à l'étroit, être à seci

Esse a caval, esse à cu d' di, esser fuori di pericolo, esser con vantaggio d'alcuna cosa, esser in buono stato, in tuto, in vado esse, être hors de risque, de danger.

Esse an bal, esser in moto, negotium aggredi, être en

branle, en danse.

Esse a la portà, esser in grado, in laogo epportuno, per ec., opportune tempori ofevenire, être à la portée de etc.

Esse ai uss, esser ridolio

al verde, ad incitas redactum esse, être à sec.

Esse an fil, esser in lena, valere, vigere, être en force, en vigueur.

Esse anrata, esse d' ghinda, d'eadansa, d'baraca, anta vigna, an fil, v. pleb. esprimenti l'esser preso dall'ubbriachezza, esser ubbriaco, ebrium, madidum fieri, vino se obruere, inebriari, gurgitem, vinosum esse, ebrietate, vinolentia, temulentia madere, bibendi intemperantia obrui, vino obrutum, mersum esse, être ivre, ivrogne, s'énivrer, être pris de vin.

Esse al jubedomne, ai ultim chirie, v. pleb. esser agli estremi, morti proximum es-

se, être au hoquet.

Esse ancarognà dua persona, esser cotto d'una persona, aliquem perdite amare, deperire, aimer éperdument.

Esse ancarognà dna cosa, esser invaghito d'una cosa, aliquid adamare, alicujus rei studiosum esse, summa alicujus rei cupiditate flagrare, être idolâtre de quelque chose.

Esse a bon port, esser a buon termine, a buon porto, optime, prospere rem se habere, procedere, ad optimam deduci rationem, être à bon port.

Esse an voga, esser in uso. apud omnes usitatum esse, usuvenire, consultudo increbescit,

être en vogue.

Esse anterdoù, anbroja, nen savci lo ch' fesse, esser intra due, esser perplesso, dubbioso, irresoluto, ambiguo, sospeso, hærere, fluctuare, ambigere, être en balance, être

incertain, irrésolu, entre-deux, en suspens.

Esse a le toche, esser in procinto, in promptu esse, accinclum esse, in procincto stare, prosto esse, être sur le point de faire, de dire, êire tout pret.

. Esse al fin dla candeila, esser al lumicino, animam agere, être à l'extremité, être

au lit de la mort.

Esse a mesa bröca, esser brillo, esser cotticcio, esser mezzo ubbriaco, ebriolum, semiebrium esse, être entre deux vins. Esse a bröca cuërta , esse 'nluminà , esse an cinbalis, esser avvinazzato, terudentum esse, vino se ingurgitare, largiore vino uti, ètre ivre, ivrogne, s'énivrer, énivré; frasi usate solo per ischerzo, e dicesi a mesa bröca, a broca cuerta, metafora presa dalla broca, che si pone per segno, o sia termine delle grandi misure da vino, dette brinde.

Esse arnos, dicesi dei fanciulli, esser di mal' umore, morosis, disticillimis moribus esse, être fâcheux, étrange, capricieux, de mauvaise humenr.

Esse an aria na disgrassia, soprastare, imminere, impendere, instare, menacer.

Esse balotà, esser, o servir di zimbello, esser beffato, ludibrio, joco, ludo esse, derideri, être, ou servir de jouet.

Esse bin, esse mal con quaichedim, esser in grazin, o disgrazia, a gracio, o no, amato, o odiato da alcano, gra- da, V. Esse anraja.

tia valere apud aliquem, esse in offenso, odio esse apud aliquem, être ami, être eunemi de quelqu'un, être dans les bonnes graces de quelqu'un, être hai, être vu mal, de mauvais ceil.

Esse bigöt, basapianèle, lecabardèle, esser bacchettone, ipocrita, pietatem simulare, être devot de profession, bigot, cagot, tartule, faux-dé-

Esse borit, dal fr. bourru, esser di mal umore, esser bisbelico, ritroso, stravagante, fantastico, capriccioso, bur-Lero, dispettoso, morosis, difsicilibe que moribus esse, être bourru, capricieux, fantasque, rude, chagrin, de mauvaise humeur.

Esse carn, e ongia, esse cul e camisa con un, esser molto congiunto d'interessi, e di amicizia con alcuno, familiaritate comungi, être unis comme les deux doigts de la main.

Esse d'bon umer, esser uen piacevole, che sa morteggiare a dovere, che non si oilende delle burle, facilem, facetum , lepidum esse , entendre raillerie.

Esse d'acordi com le cioche rote, esser discorde, discordante, esser di diverso parere, discrepare, dissentire, dissidere, ne pas s'accorder, ne point convenir.

Esse d' boña conpania, V.

Esse d'bon umor. Esse d'eativ umor , V. Esse

Esse d' cadansa, esse d'ghin-

Esse debitor, esser debito- | versa corripi valetudine, garre, alicui deberc, être sur le papier de etc.

Esse decot, esse destiss, V.

Devot , destiss.

Esse d'ondes onse, dicesi di chi è nato di matrimonio non legittimo, spurium esse, être bâtard.

Esse gris, esse d'olanda, V. D'olanda.

Esse finà, esse flanbà, esse giù d'aqua, esse per tera, V. Esse a le grèle.

Esse föra d'moda, esse röba veja, esse roba antica, esse di antichità d' monsit Pincon , esser di vecchia data, non aver più vigore, non esser più in uso, exolescere, obsolescere, pervelustum esse, suranner, être très-ancien, très-vieux, être des antiquailles.

Esse föra d' man, o föra man, essere fuori di mano, esse alienum, devium, remotum, inopportunum, esse extra rem, abs re, être hors de

la portée.

Esse föra d' se stess, esser fuori di se, apud se non esse, impotenti esse animo, suce mentis compotem non esse, animi impotem esse, être hors de soi-même, ne se connaître plus.

Esse gonfi d'se stess, esser pieno di se stesso, superbia intumescere, être rempli de soi-même.

Esse inamorà d'una fia, esser innamorato d'una pulcella, differri capiditate puelle, puellam deperire, soupirer pour une fiile.

Esse malavi, thi'l let, es-

der la chamme, garder le lit.

Esse moribond, esse li per fe i bai , essere agli estremi di sua vita, esser moribon-'do, animam agere, être au lit de la mort.

Esse più, esse ciapà, restè moch, rimaner in zugo, restar burlato, decipi, derideri, illudi, rester avec un pied de nez.

Esse plucis, o plutri, frasi plebee, esser decotto, essere seuza denari, ad inopiam redigi, carere pecunia, être à la bésace.

Esse sul fus, esser sul fasto, pompeggiare, magnifice. splendide se exornare, être en pompe, en parade, se parer avec magnificence.

Esse sul pave, esser senza impiego, non saper dove albergare, omni officio et munere 'vacare, nescire quo loco tegi, être sur le pavé.

Esse saña scrussia, esser infermiccio, esser di debole complessione, valetudinarium esse, non satis firmæ esse valetudinis, être maladif.

Esse senza inpiegh, V. Esse

sul pavè.

Esse sicurtà per un, essere mallevadore, sicurtà per alcuno, pro aliquo cavere, spondere, sponsorem pro aliquo fieri, faire bon pour quelqu'un.

Esse sogèt a un, esser soggetto, dipendente da alcuno, alieni juris, et mancipii esse, être sous la main de quelqu'un. Esse soget pi ch'un sciav, pi ch' na masnà, esse in gran soser ammalato, ægrotare, ad- gession, esser grandemente

esse, être fort gêné.

Esse staca peg ch' un can, star a gran soggezione, star sotto la tacca dello zoccolo, maxime obnoxium esse, cire fort gêne.

Lose tocit antol viv, esser punto sul vivo, graviter commoveri, être pique au vil.

Esse toch, esser malsano, adversa laborare valetuding, insalubrem esse, être malsam. Esse toch antel nomine patris, in. m. b. sentir delio scemo, non esse apud se, sana mentis non esse, être imbécitle, sentir le fou.

Esse tra'l martel, e l'ancuso, essere tra'l muro, e l'uscio, tra le forche, e santa Candida, tra l'incudine, ed il marteilo, aver mal a fare da tutte le bande, esse inter incudem, et malleum, inter Sertlam, et Carybdim, être entre l'enclume, et le marteau.

Esse tut ant un aqua, esser tutto in acqua, sudore difseucre, être tout mouillé de sucur.

Esse tut amis, esse carn, e ongia, cul, e camisa, lo ch' un caga, l'autr lo mangia, frasi popolari dinotanti due amici assai tra loro confidenti, ed intrinseci, due anime in un nocciuolo, amicitia conglutinati, unis comme les deux doigts de la main.

Esse vis , sembrare , parere, videri, sembler, paraître.

Estasi, elevamento dell'anima alienata da' sensi ad altissime contemplazioni, estasi, ecstasis, animi abalienatio, extase. Ande un estasi, andar in

soggetto, maxime obnoxium estasi, a sensibus abalienari, sopitis sensibus in divina abri-

ES

pi, extasier.

Esteri, si dicono coloro, che frequentano le scuole di un collegio, ma non vi stanno in pensione in detto collegio, esterni, di fuori . . . externes.

Esternè, v. fr. manifestare una cosa, che si ha nell'animo, far conoscere la propria volontà, desiderio, o pensiero, animum suum, mentem suam patefacere, externer.

Estimador, commissario incaricato privativamente dell' estimo degli efletti mobili, e della loro vendita pubblica agli incanti, estimatore, existimator, commissaire priseur.

Estinguese, si dice delle famiglie, allorchè ne manca la successione, spegnere, deficere, e etingui, s'éteindre, manquer.

Estint, estinta, agg. a famiglia alloraquando ne manca la successione, spento; ca estinta, familia, soboles exstincta, familie éteinte.

Estorsion, aggravio inginsto, esazione violenta, estorsione, indictio, o exactio vio-

lenta, extorsion.

Estrasion, facoltà di estrarre grani, o altro, tratta, exportatio, traite. Estrasion, il trarre i nomi, o numeri dalle borse, o simili; tratta, sortitio, sors, extraction, tirage. Estrasion, per condizione; d'bassa estrasion, di bassa condizione, humili loco, de vile condition, de basse extraction.

E trat t. degli speziali, sorta di liquore tratto per distillazione da checchessia, essenza, essentia, essence. Estrat, per la sostanza in breve di un' opera, estratto, summarium, compendium, abrégé, sommaire.

Estro, furor poetico, impeto della mente, estro, æ-strum, verve, enthousiasme.

Et, agg. al pronome un, vale nulla; onde un et, un ette, nuhil, un rien.

Eva, v. pop. per Aqua, V. Evission, togliere alcuna cosa al possessore di quella per via del Giadice, mostrando di avervi dominio, evizione, cvictio, éviction, term. legale.

Eviva, eviva e topa, voce di applauso, d'allegrezza a checchessia, viva, io, courage, vive. Criè eviva, gridar d'allegrezza, dicere io, crier de

joie.

Eūi, parte nobilissima dell' animale, strumento della vista, occhio, oculus, ceil. Eui del poss, bocca, orificio del pozzo, os putei, ouverture, orifice, bord. Eūi desversà, occhio scerpellato, occhio colle palpebre di sotto arrovesciate, oculus inversus, ceil éraille. Ant un bat d'eui, in un batter d'occhio, repente, in ietu oculi, en un instant, en un clin d'œil. A ēui sarà, a chius'occhi, temere, inconsulto, à l'avenglette. A eni sarà, senza temere, libere, secure, tulo, avec les yeux fermes, sans rien craindre. L'eui del padron 'ngrassa'l caval, chi brama conservar le cose sue, dec spesso rivederle, sculus domini saginat equum, l'œil du maître engraisse le cheval. Entè a ēūi, innestar a occhio, arborem inoculare, enter en écusson. A quatr eui, a quattr' occhi, remotis arbitris, entre quatre veux, tête-à-tête. Guarde d'bon ēui, d'mal ētii, guardar di buon occhio, di mal occhio, amicis, o torvis oculis aspicere, voir de bon ceil, de mauvais ceil. Costè l' ēui d'un beu, costar moltissimo, plurimi esse, valere, stare, coûter bien cher. Esse l'eui drit dna persona, esser in gran favore presso di alcuno, esserne favoritissimo, unice diligi ab aliquo', être l'œil droit de quelqu'un. Eui, ne' faginoli si dice quella parte nera, e dura, onde germogliano, hilum, ceil, le germe des haricots.

Eūi, si dicono per similitudine quelle minutissime gocce di grasso, che galeggiano nel brodo grasso della pentola, scandelle, adipis guttæ innatantes, le gras du bouillon,

gouttes de graisse.

Euli, liquore, che si cava dall'uliva, e qualunque altro liquore, che si tragga da checchessia per distillazione, olio, oleum, huile. Eūli d'uliva .... oleum, huile. Eūli d'nos, olio di noce, oleum carynum, huile de noix. Euli d'mandole, olio di mandorle, oleum amygdalinum, huile d'amandes. Euli vergin, olio vergine, oleum primæ notæ, oleum primæ pres: surce, huile de la première qualité. Eidi d' sass, bitume Buide, sottile, leggiero, bianco, e gialliccio, che scaturisce dai monti, o si trova sulla

superficie di alcune acque, specialmente del Modenese. Ha la proprietà di bruciare sull'acqua, si adopera come l'olio neile lucerne, entra nella composizione della vernice rera de'doratori, ed in alcuni rimedii; olio di sasso, nafta, petrolio, petroleum, naphta, petrole. Euli chēuit, dicesi l'olio di noce, o di lino fatto bollire talvolta solo, e talvolta con litargirio d'oro, e vetro macinato con acqua, olio cotto, oleum coctum, haile enite. Bytè nè sal, nè ēuli, far presto, senza pensarvi, quem celerrime aggredi rem propo itam, faire une chose sans y penser. Volči esse l'euli, voler sempre soprastare, potiores petere partes, cæteris præstare velle, vouloir toujours avoir le dessus, ou être au dessus. Chiet com Peuli, cheto come l'olio, mitis instar olei, cov, paisible. Fè dl'euli, piangere, flere, pleurer. Euli sant, olio santo, estrema unzione, oleum sanctum, les saintes-huiles, l'extrême onction. Portesse l'éuli sant apress, esser in gravissimo pericolo di perder la vita, in periculo mortis esse, être près de mourir. Euli d' gomo, lig. in m. h., e vale diligente, e continuo stropicciamento, fricatio, frictus, frottement.

Eŭli d'marmota, olio, che si cava dall' arboscello deito

brussej.

Euv, parto di uccelli, di pesci, e di serpenti, dal quale

nascono i loro liglinoli, novo, ovum, cenf. Ross di cio, tuorlo, parte gialla dell'uovo, vitellas, le jaune d'un mai. Bianch dicio, chiara, albume, bianco d'envo, allamen, blane, la glaire d'un orui. Fiv convis, novo stantio, ovum vietum, putre, auf convi. A l'è mei un eur ancheui, ch'un capon doman, meglio è fringuello in man, che tordo in frasca, e significa, che assai più vale una cosa piecola, ma posseduta, che una grande, la quale non s'abbia, ma si si eri, præsentem mulce, quid fugientem insequeris, un tiens vaut mieux , que deux tu anras. Guarde, o serche I pett antl'eur, meltersi a considerar ogni menoma cosa , minima quarque perlustrare, chercher le poil dans l'œui. L'est com beive n'euv, si dice di com agevolissima a farsi, o a riuseire, res facillima, chose atsée. Eur al palèt, nova colle nel butiro intere nella pade !la, uova affrittellate, ova iiixu, œufs pochés à la poels, on an beurre noir. Ear a la grenia, nova cotte, e sommerse nell'acqua bollente, nova allogate, nova da bere . . . . cents à la come. Euv al feiot, nova cotte in tegame . . . œufs an miroir.

Execut v. lat., permissione in iscritto, che un l'escovo da ad un Ecclesiastico della sua Diocesi per portarsi in alira Diocesi , e cat . exeat.

La, una delle note della musica, che è la quarta, fa...fa.

Fabiöch, terdoch, massoch, faseul, dicesi d'uomo fatto, che fa delle fanciullaggini, bacchillone, nugax, nugator, badaud, niais.

Fabrian, dicesi per ischerzo in m. b. il culo, podex,

le cul.

Fabrica, fabbrica, fabrica, constructio, constructio, constructio, constructio, constructio, construction, fabrique. Fabrica, luogo, dove si fabbrica, fabbrica, officina, manufacture. Fabrica dla carta, cartiera, officina chartaria, papeterie. Fabrica dl'aram, ramiera....

Fabrica di veder, vetraja, fabbrica de' vetri, vitri, et vitreorum officina, verrerie.

L'abriche, edilicare proprio delle opere manuali, ed è il lavorare, che si fa loro attorno per condurle alla forma, che elle hanno ad avere, e più propriamente si dice delle muraglie, e delle navi, fabbricare', ædificare, construire, bâtir. Fabrichè, per dar forma, ed è proprio dei fabbri, e simil artefici, fabbricare, effingere, formam inducere, forger. Fabrichè un , arangelo d' barba, e di pruca, an saussa dossa, e brusca, frasi volgari esprimenti truffare, ingannare, trappolare, decipere, dolis capere, tromper.

Facenda, affare, negotium, res, affaire. Facende d'eà, faccende di casa, ministeria pri-

vata, domestica, les affaires de maison.

Facendè, che fa faccende, faccendiere, negotiosus, homme d'affaires.

Fachin, quegli, che porta pesi addosso per prezzo, bastagio, facchino, bajulus, gerulus, crocheteur, porteur de chaise, faquin, porte-faix, débardeur, gagne-denier.

Fachinaria, fatica da facchino, facehineria, gravis labor, ouvrage, action de crocheteur. Fachinaria, cochinaria, furfanteria, bricconeria, impudentia, nequitia, faquinerie, coquinerie, méchanceté.

Hacia, la parte anteriore dell'uomo, dalla sommità della fronte all'estremità del mento, faccia, viso, volto, faccies, vultus, os, face, visage. Facia d' forca, facia d'anpicà, furfante, impiccatello, ceffo d'appiccato, furcifer, fripon, vaurien, pendard, homme de sac, et de corde. Facia d' töla, fronte invetriata, incallita, uomo strontato, inverecundus, impudens, perfrictæ frontis homo, un effronté.

Faciada, o fassada, la parte degli edifizi, dove per lo più è l'entrata, facciata, frons, facies, façade, face.

Faciata, ciascuna banda del foglio, faccia, pagina, page.

Factoto, chi volentieri s'intriga in ogni cosa, faccendone, faccendiere, appaltone, mestolone, ser faccenda, satagens, ardelio, intrigant,

factoton, maître aliboron, homme, qui se mêle de tout, jocrisse, qui mene les poules pisser.

Fafioché, narratore di fan-Talueche, carotajo, arcifanfano, vaniloquus, blutero, ha-

bleur.

Fagnano, uomo scaltro, astuto, ma che si finge semplice, e che fa le cose, o mostra di non saperle, fagnone, callidus, vafer, fin, rusé, lime sourde.

Fagöt, involto, fardello piccolo, fagotto, sarcina, fagot, paquet. Fè fagöt, far fagotto, affardellare, far fagotto, colligere in sarcinas, empaquetter, envelopper. Fè fagöt, per andarsene, partirsi, far fagotto, vasa colligere, trousser, grasser ses bottes, trousser bagage. Fagöt, spezie di stromento, fagotto...serpent, basson.

Fagotè, V. Fè fagöt.

Fagotin, fardelletto, piceolo involto, sarcinula, petit

fagot.

Falt adasi, lento, pigro, tardo, lentus, tardus, piger, segnis, deses, cunctator, lent, tardif, paresseux, long, tiède.

Fait a dent, tagliato a foggia de denti, dentellato, den-

ticulatus, dentelé.

Fait a fete, a fische, o fiosche, fatto a spicchi, spicchiuto, folliculis constans, qui a plusieurs gousses.

Fait a fiama, dicesi per lo più di drappo, fatto a fiamma, fiammato, flammarum ad instar textus, flambé.

Fait alumassa, fatto a chioc- gname, materiatus ciola, ad instar cochlea, en hois, de charpente. limaçon.

Fait a luñe, lunatico, capriccioso, bisbetico, fantastico, lunaticus, cerebrosus, lunatique, fantasque, bizarre.

Fait al faussèt, lavorato alla grossolana, con poca arto, inculte, o crassa minerva factus, extructus, fait grossièrement.

Fait a onde, ondà, ondato, fatto a onde, undulatus, ondé, façonné en ondes. Fait a onde, moèta ondà, moerro a onde... moire ondée.

Fait a posta, acconcio, fatto a posta, concinnus, aptus, ad rem factus, fait à la main.

Fait a proposit, fatto a proposito per, commodus ad, accommodé, ajusté, fait à propos.

Fait a ranpin, adunco, adun-

cus, crochu.

Fait a rei, a gratisèla, intrecciato a guisa di rete, o di graticola, reticolato, graticolato, reticulatus, cratis in speciem, reticulaire, fait à reseau, maillé.

Fait a scach, fatto a scacchi, scaccato, tessellatus, fait à petits carreaux; rapporto ad armi gentilizie, échiqueté.

Fait a scaje, fatto a scaglic, squamato, ad instar squama,

fait à écailles.

Fait à serp, tortuoso, a guisa di serpe, serpeggiato, le-ruosus instar serpentis, tortueux, entrelacé.

Fait a tersa, fatto a mode di treccia, intrecciato, decussatim innexus, tressé, entrelacé, cordelé en tresse.

Fait a vis, fatto a vite, in cochleam retortus, en limaçon.

Fait d' bösch, fatto di legname, muteriatus, fait de hois, de charpente. Pataria, luogo, ove si conciano le pelli, concia, coriariorum officina, tamerie.

Faite, conciar le pelli, coria perficere, corroyer les peaux, passer les cuirs.

Faitor, concistor di pelli, coriarius, corroveur, hon-groveur, tanneur.

Fal, ter. prefisso al giuoco della palla, fallo, criatum, fante.

fula, al giuoco della palla, pallone, e simili dicesi il traseredimento, o contraffacimento delle condizioni del giuoco, come passare un termine prefisso, non arrivare al tetto del giuoco, o incontrar la palla col braccio, colla vita, o con altro, fuorchè con lo stromento da percuoterla, fal-Io , erratum , faute. Fe fala , al ginoco della palla, si è mandar la palla in fallo, cioè in luogo, ove sia fallo, o altrimenti contravvenire alle regole del giuoco, errare, falli, faire faule. Fè na fala, prender errore, shagliare, ervare, falli, se tromper. Fe na zöca an fala, o an fali, fare una cosa in fallo, temere facere, faire quelque chose par inadvertence, sans y penser. Chi fa, fala, chi ne ferra, ne inchioda, hominis est errare, tout le monde est sujet à se tremper.

Fala, errore di tessitura, maiafatta, error, défaute d'une toile, erreurs, mal-façon.

Falabrach, uomo di statura grande, ma disadatto, omaccione, longurio, homme grand et gros. Per uomo adulto, che fa ancora delle fan-

ciullaggini, bacchillone, nue gax, badaud.

Fulalela, fulalà, cantilena sciocca, e senza significato, che s' usa far dal volgo, falalella, vox inter cantandum adduci solita, c'est en chantant liron lirette.

Falcon, sorta d'uccello di rapina, falcone, falco, faucon. Falcon, un grosso pezzo di legno riquadrato, ed armato di taglia, che si stabilisce talvolta nella sommità delle macchine da alzar pesi,
falcone.... fauconneau.

Fale, difetto del panno in quei laoghi, dove il tratto del ripieno passa sotto, o sopra certi fili dell'ordito, scacchino, trapassetto, scacco, terde' tessitori.

Fali, mercatante, che ha fallito; fallito, decoetus, failli, banqueroutier.

Falisse, fallire, fallare, ingannarsi, errare, decipi, allucinari, aberrare, se tromper. Falisse d'ora, venir più presto, o più tardi dell'ora prefissa, scambiare l'ora, smarrire l'ora....

Falò, V. Farò.

Falöpa, nome, che si da al bozzolo incominciato, e non terminato dal baco. Questi messi a marcire si stracciano, e se ne fa filaticcio di prima sorte, detto di palla, e in piem. fioret, falloppa, così pure dicesi nella Toscana.

Falsèt, piccola voce acuta più di testa, che di petto, falsetto, vox acuta, et attenuata, fausset.

grand et gros. Per nomo adulto, che fa ancora delle fanmangiare, fame, fames, esuvies, faim, grand appetit. Mort d'fam, miserabile, povero in canna, esuriens, mendicus, nihil habens in loculis, gueux, miserable, qui n'a pas le sou.

Fama, titolo, che si dava in Piemonte alle donne, che servivano la Regina, o le Principesse nei loro appartamenti, camerista, voce dell' uso . . . . cameriste, femme de chambre.

Famina, carestia, fame, penuria di viveri, caritas, difficultas annonæ, famine, faim.

Famiöla, specie di agarico, o piccol fungo, agaricus mutabilis, fungus esculentus, espèce de champignon.

Fanal, quella lanterna, nella quale si tiene il lume la notte sui navigli, e in sulle torri de' porti, fanale, fax, terna, pharus, fanal.

Fanatich, oggidi si dice specialmente chi si crede trasportato da un furor divino, cho è mosso da un eccesso superstizioso di religione, e di pietà, fanatico, furens, fanatique, visionnaire.

Fanatism, entusiasmo eccessivo, e superstizioso di religione, fanatismo, fanaticus furor, fanatisme.

Fancan, o fencan, v. fr. infingardo, pigro, neghittoso, scioperato, sparapane, staccendato, piger, deses, desidiosus, paresseux, faineant.

Fanciöt, fancello, fanciullo, fantino, infans, puerulus, infantulus, petit enfant.

Fandônia, chiacchiera vana, favola, fandenia, bagia, commentum, nuga, gerra,

FA campæ, sornette, fiction, bourde, fable.

Fanfaluca, si dice delle cose, che pajon fondate in aria, favola, fandonia, fanfaluca, nugæ, campæ, chanson, vétille, lanternerie, fable.

Fanfaron, vano, che anfana per poco, fanfano, blatero, vaniloquus, hableur, vantard, fanfaron.

Fanin, uccelletto, che canta dolcemente in gabbia, fanello, linaria, linote.

Fanon, voce ir. fasciatura nelle fratture della gamba, o della coscia, ed è un canale fatto con pannolino addoppiato, e avvoltolato dalle parti per uso di sostegno della gamba, o coscia fratturata, fuscia linea, fanon.

Fant, t. di giuoco di carte, tarocchi, e simili, ed è la minor figura di ciascun seme rappresentata in forma di servitore, fante di coppe, di spade, di enori, di quadri ec., fant da cope, da spà, da cheur, da quader . . . valet. Lesto fante, dicesi d'uomo accorto, che sa il fatto suo, sagax, callidus, fin, rusé.

Fantassin, soldato a piedi, fante, pedes, fantassin.

Fantin, ragazzo, che cavalca reggendo i cavalli spogliati, quando corrono al pallio, fantino . . . . .

Far, specie di biada quasi simile alla spelda, ma più grosso in erba, e nel granello, farro, far, ador, froment, sorte de grain.

Fara, o fiara, fumo acceso, che esce dalle cose, che ardono, homma, flamma, flamme.

Farabalà, guarnizione, ossia benda di stoffa increspata, e messa per ornamento intorno alla gounella delle donne, a guisa di fregio, o balzana, fatta per lo più della stessa roba della gonnella medesima, fatbala, o falpalà, o falda, balzana, lacinia, fatbalà. Tale guarnizione si mette anche sopca certi mobili.

Faragine, mucchio confuso, farragine, farrago, fatras.

Faraon, sorta di giuoco di carte, poco presso come la bassetta... pharaon, hocca, barbacole.

Furavosca, quella materia volatile di frasche, o di carta, o di simil cosa abbruciata, che il vento leva in alto, fantaluca, falavesca, quisquilice volantes, flammèche.

Farchèt, uccello di rapina, che volentieri insidia alle galline, nibbio, falco, milvus,

milan.

Fardèl, quegli arnesi, abiti, ed altre robe, che si danno alla sposa oltre alla dote, quando va alla casa del marito, donora, corredo, dona nuptialia, parapherna, orum, trousseau.

Farfala, vermicello, che ha le ali di cartilagine, di diversissime spezie, e colori, fartalla, papilio, papillon. Per nomo volubile, leggiero, incostante, di poco cervello, levis, an éventé, un étourdi, freluquet, volage.

Farfara, erba, che nasce nei luoghi acquitrinosi, e fa i fiori gialli, tussilaggine, unghia cavallina, tussilago farjara, tussilage, pas d'ane.

Farina, grano, o biada macinata, farina, farina, farine. Farina siassa, farina stacciata, cribro decussa farina, larine blatée. Sosi l'è nen 1arina del so sach, questo non è sarina del tale, non è detto, nè fatto di colui, di cui si parla, non suo marte, ce n'est pas de son cru. Farina volaria, fior di farina, che vola nel macinare, è amara, e prende l'amarezza nello stare appiccata alle mura del mulino, che sempre sono umide, e non s'adopera ad altro, che a far pasia da impastare, e congiungere le cose insieme, od impotverare i capegli, friscello, pollis, folle farine, lleur de farine. Streit al brën, largh a la fariña, si dice di chi guarda le minuzie, e trasanda le cose importanti. Farina del diavol va tuta an brën , V. Brën.

Farinel, grivoè, forlan, formiga, furbo, grinta, accorto, furbo, scaltrito, disinvolto, versipellis, vafer, versutiloquus, dexter, expeditus, sagax, dolorum artifex, fraudulentus aleator, filou, fripon, rusé, adroit, dégagé,

alerte, pipeur.

Farinent, che si sfarina, e si disfa agevolmente, farinacciolo, solubilis, putris, farineux. Farinent, agg. d'alcune frutta, che non reggono al dente, come pere, mele, o simili, sfarinato, friabilis, farineux.

Farinera, luogo, ove si conserva la farina, farinajo, fariniera, cella farinaria, tarrinare.

fuoco di stipa, o di altra materia, che faccia gran fiamma, e presta, e fassi per segno di allegrezza, falo, festus ignis, feu de joie.

Fursa, miscuglio d'erbe, e di carne tritate, ripieno, riempimento . . . farce. Farsa, recitamento comico, commedia buta, ridicola, farsa, scence fabula, comodia, ferce.

Farsi, empiere di condimento . . . remplir de farce.

Farsisse, Vedi Enpisse la

pansa.

Fasan, uccello salvatico di grandezza simile al gallo, di piuma varia, fagiano, phasianus, faisan, poule faisanc.

Fasanèra, luogo, dove stanno i fagiani, e caccia riserbata di fagiani, fagiania . . . faisanderie.

Fasèla, V. Frasèla.

Faseul, legume, o civaja di diversi colori, e varie forme, faginolo, phaseolus, haricot. Agg. a nomo vale balordo, sciocco, minchione, babbiccio, scimunito, biggeo, stolidas, baro, bliteus, bardus, socors, stipes, sot, stupide, niais.

Faseusa, lavoratrice di creste, e di altri abbigliamenti donneschi, crestaja, calanticarum artifex, faiscuse de

modes.

Fasolada, discorsi insinidi, come quelli, che fanno les donne sgusciando faginoli, piselli, o fave, sciocchezza, p ippolata, fagiaolata, scimunitaggine, babbussaggine, nuga, stupiditas, sermo incon-Tom. I.

Parò, fassine, voce pop. ou discours sans rime, ni raison, sotise, balourdise.

> Fass, qualunque cosa accolta insieme, e legata, di peso, che uomo possa portare, fascio, fascis, lardeau, faix , charge , ballot , faisceau . trousse. Fass, per qualunque cosa raccolta insieme, fascio, congeries, amas, monceau. Fass d'Igne . . . lignorum fascis , talourde. Pass d' paja, erba ec., fastello, fascis, botte de foin, de paille ec., Luisceau d'herbes, fagot, trousse. Fass, se di panni, vesti, biancherie, fardello, sarcina, . . . . Fass d' spi . . . . javelle. Fass, o mass il'ciav, fascio di chiavi, fasciculus, trousseau. Fe d'ogn'erba fass, non distinguere il buono dal cattivo, miscere sacra profanis, fas, nefusque confundere, ne faire aucune distérence, ou distinction. Fe d'ogn'erba fass vale anche vivere alla scapestrata, perdite vivere, nihil pensi habere, vivre dissolument, en homme perdu.

Fassa, striscia di pannolino lunga, e stretta, la quale avvolta intorno a cheechessia lega, e stringe leggiermente, fascia, fascis, bande, bandelette , bandage. Fassa , striscia di seta, lunga, e stretta, che portano avvolta aï sianchi, le cui due estremità pendono sino ai lembi, di alcuni Ecclesiastici posti in qualche dignità, fascia, fascis, bande. Fassa, per quella, che portano anche cinta ai fianchi alcuni Magistrati, come i Maire, e simili. Fassa, per ditus, nugæ aniles, action, I quella, che si portava nei Reg-

gimenti dagli Officiali, sciarpa, fascia militaris, écharpe.

Fassa Dio, maniera esprimente lo starsene a ciò, che sia per accadere, faccia Iddio, faxit Deus, Dieu le veuille, laissez faire.

Fasse, pesse, langue dua masnà, fasce, pannicelli d'un hambino, fascia, linteolus, couche, langes, bandes d'un enfant, maillot. Banbin an fasse, bambino nelle fasce, puer in incunabulis, enfant au maillot. Fasse, quelle due laaninette di metallo, che fasciano la guaina della spada all'imboccatura, e nel mezzo, la prima ha un gancetto per appiccarla al cinturino, e la seconda una maglia per tenervela pendente, e sospesa, fascette. Fasse, quelle lastrucce d'ottone, o d'altra materia, che tengono congiunta la cassa dell'archibuso, fascette. Fasse, armatura di ferro, o d'altra materia, che cinge d'intorno una colonna, o palo, o bastone, fasciatura, ligamen, bandage.

Fassè, circondar, e intorpiar con fascia, fasciare, fascia ligare, bander, lier d'une hande. Fassè, per sempl. circondare, circumdare, entourer, environner. Fassè, parlandosi di fanciulli, fasciare, fascia obvolvere, emmaillotter.

Fassella, arnese, in cui si pone il latte quagliato per tormare il cacio, forma del cacio, fiscella.... caserette, faisselle, o fesselle, vaisseau à faire des fromages.

Fassina, piccol fascetto di legne minute, fascina, ligno-

rum, virgultorum, stramentorum fascis, fascine, fagot de brancage, de menu bois.

Fassinada, una quantità di fastelli, e fascine unite insieme per empier fossi, e far ripari . . . . fascinage, quantité de fagots pour remplir des fossés.

Fassinè, catasta di fascine.... tas de fascines. Per farò, V.

Fassolèt, pannicello lino, col quale si sossia il naso, o si rasciuga il sudore, tazzoletto, moccichino, pezzuola, muccinium, sudarium, mouchoir de poche. Fassolèt del col, dicesi quell'arnese di velo, tela, o altro, che le domne si mettono al collo per coprirsi il petto, fazzoletto, amictorium, strephiolum, mouchoir de col, fichu; si dice

Fasson, manèra, modo, maniera, guisa, modus, ratio, façon. Fasson, forma, fattezza, garbo, forma, species, façon.

o pessa, quel pannicello li-

no, che le medesime portano

sul capo . . . eouvre-chef.

Fastidiesse, crussiesse, sagrinesse, crucciarsi, adirarsi, angosciarsi, irasci, tædio affici, angi, se fâcher, se tourmenter, se chagriner.

Fat, dicesi delle frutte, o altro, quando per la soverchia maturezza, o simili perdono della loro naturale sostanza, e proprio sapore, scipito, smaccato, vietus, decoctus, insipidus, fade, insipide, dégoûtant, sans suc.

Fata, masca, incantatri-

ce, maga, fata, saga, parca, fée, enchanteresse. Fate, per donne favolose, tinte immortali, di gran potenza, e di buon genio, nimphæ, fées.

Fator, colui, che tratta negozi di alcuno, agente, procurator, institor, agent.

Fatora, comissionera, donna secotare, che serve le monache ne' loro affari fuori del monastero, fattoressa di monache, servigiana, famula, servante.

Fatoraria, ministero d'agente, agenzia, procuratio, administratio, agence, la char-

ge, l'emploi d'agent.

Fava, sorta di legume, fava, faba, fève. Fava, per voto, usandosi di confermare il suo parere, e render il partito per mezzo di fave bianche, e nere, fava, suffragium, calculus, ballotte, voix, suffrage. Fuve fresche desgrunà, fave fresche sgusciate, sgranate, baggiane, jaba virescentes e putamine eductoe, feves égoussées. Bute na fava an boca au luv, canpè na graña d'mei an boca al lion, dar poco a chi è capace di molto, minime satiat, nihil implet, ut millii granum in ore leonis, un grain de millet dans la bouche d'un âne, d'un lion, peu de chose, un rien. Fave, e faseu ognun fassa i fat sēū, fave, e fagiuoli ognun faccia i fatti suoi . . . . bande à part, jouer à tout rompre. Scorsa dla fava, guscio, scorza delle fave, siliqua fabalis, cosse, gousse.

Favà, fava franta, faba fressa, fève brisée. Per vivanda

fatta di fave frante, fava, macco, fubacia, gateau de fèves brisces, ou de farine de fèves.

Favas . . . veronica ana-

gallis ....

Fauda, la parte del farzetto, che pende dalla cintola in giù, falda, gonnella, cioppa, sollana, cyclas, tunica, palla, japon, cotillon. Fauda, quella parte del corpo umano dal beliico quasi insino al ginocchio, in quanto o piegata, o sedendo ella è acconcia a ricever checchessia, grembo, gremium, giron, sein. Fauda, per lembo di vesta piegato, e acconcio per mettervi dentro, e portar checchessia, grembiule, grembo, sinus, ventrale, plis d'un habit. Fauda, e meglio al plur. faude, veste corta, o spezie di mezza sottana nera aflibbiata per uso dei Sacerdoti, ed altri Ministri sotto il camice, o rocchetto, cintino ... Piè un an fauda, ingannare con alcuna apparenza, o dimostrazione di bene, trappolare, decipere, dolis capere, attraper, tromper.

Fauda, faudal, seossal, menagèra, pezzo di pannoiino, o di altra materia, che tengono dinauzi cinto le donne, e pende loro insino sui piedi, grembiale, grembiule, ventrale, tablier. Faudal, per quello, che usano gli artisti, ma più corto, e di materia più grossa, e durevole, come cuojo ee, paralembo, grembiale, ventrale, tablier. Dagli Aretini chiamasi pannuccia, da' Perugini pancella, dai Romani zinale. Fau-

dat, quella ribalta, che s'al-1 za e s'abbassa per coprire le gambe di chi è in calesse, grembiale, grembialino.

Faudalà, e faudà, quanto può capire nel grembiale, grembiata, quantum capit ventrale, up plein tablier.

Faudalet, spezie di grembiale per lo più di cuojo, di cui si servono gli artigiani nel lavorare, grembiale, ventrale, cinculus, tablier.

Faudina, la parte della sopravreste, che pende dalla cintura, o dalle tasche in giù, e generalmente il lembo di qualsisia veste, falda, extrema pars vestis, la basque d'un pourpoint.

Favot, guscio pieno delle fave fresche, baccello, fabarum siliqua, volvulus, conchis.

Fauss, faiso, non vero, corrotto, contraffatio, falsus, faux, contrelait, falsifié. Fauss, agg. di persona, simulato, doppio, che non mai dice la cosa com ella sta; fauss com l'anima d' Giuda, soppiattone, mendax, trompeur, traître, perfide, fourbe, déguisé, infidelle. Posè sul fauss. posare in falso, dicesi de'membri d'architettura, che stanno fuori de suoi diritti, non recte inniti, porter à faux. Butè 'n pè sul fauss, metter un piede in falso, metterio fuori del suo reggimento, metterlo dove non posi, o non si regga, pede labi, faire un faux pas. Dicesi anche figur. Butè'n pè sul fauss, fe'n pas jauss, un pass d'scola, fallare, sgarare, decipi, fallere, se tromper.

perta, che accerchia la scarpa d'incontro al fosso dalla parte della fortezza, falsabraca . . . . espèce de fortifica-

Faussa riga, foglio rigato, o lineato di nero, che si pone sotto a quello, dove si scrive, per andar diritto, camminando sopra quel segno, che per trasparenza si vede, falsariga, regula ad scribendum, un transparent.

Fauss bordon, sorta di canto di note contro note, bordone, rudis, ac depressus musices concentus, faux-bordon.

Fauss part, perdita, fè 'u Jauss part, guastesse, sconciarsi, abortire, abortare, abortum facere, immaturum edere partum, faire une fausse couche, avorter, se blesser. Parlandosi di animali quadrupedi dicesi sfrase, piem.

Fausset, falcetto, falcula,

serpette.

Fausset, falsetto, soprano, piccola voce acuta più di testa, che di petto, vox acuta, et attenuata, fausset, dessus de voix aigre, et ordinairement force, fausset. Fausset, stromento da taglio. Fait al faussèt, dicesi di cosa fatta alla grossolana, cosa fatta coll' accetta, opus infabre factum, ouvrage fait à la serpe. Fait al fausset, dieesi anche d'aomo maifatto, homo deformis, homme fait à la serpe.

Fausseta, arma adunca, c tagliente per uso dell'agricoltura, roncola, sparus, serpe.

Faussia, strumento, che consiste in una lama d'accia-Faussa braga, strada co- jo larga tre dita circa, alquanto curva, e con lungo manico di legno, che serve a tagliar l'erbe ne prati, falce fienaja, fal.v fanuria, faux à faucher les foins, les prés. In certi luoghi chiamasi sieva.

Faussia, signsa, dagn, falce fionaja, falce da segar il tieno, falce fanaria, faux à rucher les foins, les prés.

Haussiè, talsificare, adulterare, depravare, corrumpere, fucare, falsifier, gater, altérer, contrefaire.

Favuss, gambo, fusto delle fave, fabalia, ium, stipula fabalis, acus fabaginum, la

tige des fèves, favars. Fe, fare, operare, comporre , agere , facere , faire. Fe , per creare, formare, produrre, dar forma a cheechessia; je na statua d' marmo, Dio l'a fait'l ciel, la tera, formare, fare una statua di marmo, Dio fece, creò il cielo, la terra, facere, componere signum ex marmore, Deus creavit calum, et terram, faire, composer une statue de marbre, Dieu créa le ciel, la terre. Fe, dicesi pure delle cause seconde, produrre, generare, partorire, cola nosèra a la fait poche nos, mia fomna l'a fait un tieul, la galina a fa l'euv, quella noce produsse pochi frutti, la mia moglie partori un figliuolo, la gallina genera l'uovo, juglans illa paucas genuit nuces, uxor mea peperit filium, gallina gignit ovum, ce nover a fait peu de noix, ma femme a fait un enfant, la poule fait l'œnt. Fe, per esser utile, giovare, contaisi, eape-

dire , proficere , prodesse , convenir, être convenable, faire, servir; cel rimedi a fa per ti. Per importare, referre, regarder; cosa falo a voi? Fe, per dar cagione, o motivo, efficere, faire, causer, être la cause; la conversusion a fa ste alegher, la regola a fa vive un pess. Fè, per eleggere, destinare, creare, creare, legere, coopture, faire, élire; a l'a falo Cardinal; a l'a falo sö fator. Fe, per comporre, formare, facere, conficere, condere, componere, faire, conposer; je un tratat, un bel liber , un vocabulari. Fè , per disporre; cosa veusto fe d'lolì? che ne farai? quid de illo facies? qu'en feras-tu? Fè. parlandosi di commedie, e simili, vale rappresentare, agere, représenter; apeña fait 'l prim at , a s'è partisne. Fe, per affaticarsi, laborare, facere, faire, agir, travailler; vostr pare a l'a fait tant per voi. Fe, per bastare, esser a sufficienza, sufficere, satis esse, conficere, suilire. Costa stoja a fa nen un vesti. Te, per procurare, far in modo, efficere, tacher, faire en sorte. Fe, o fe d' sort ch' i pēussa otni cel inpiegh , fate , procurate ch'io possa ottener quella carica, id effice, præsta, ut munus illud assequar. tache, fais en sorte, que je puisse obtenir cette charge. Fe, per cucinare, coquinare, coquere, cuisiner; fe di pois un mnestra , e stofa . Fe , per apprestare, metter in punio, facere, parare, faire, apprêter; je disne, je sina,

apprestar il pranzo, la cena. Fe, parlandosi di stagione; fè caud, fe freid, fa caldo, fa freddo, calet, hiemat, il fait chaud, il fait froid. Fe, trattandosi de'numeri si usa per significare la somma prodotta dalla moltiplicazione di un flumero nell'altro, o dall' aggjungimento dell'uno all'altro; des volte des fan sent, des, e des fan vint . . . numerum conficere, summam facere, faire la somme, dix fois dix, font cent, dix, et dix font vingt. Fè, per vendere, esigere, vendere, exigere, vendre. D' col biribin j' ēu fait tre lire. Fè, per nascere, apparire, dicesi della notte, del giorno, oriri, naître, paroître, se faire ; fesse di , fesse neuit , sul se del di, tost ch'a se fasse neuit. Fe, o fela a un, ingannare, accoccargliela, calargiela , decipere , fallere , jouer quelque tour, attraper quelqu'un; I l'eu faila, s'i peuss feila. Fè, accenna quantità passata, parlandosi del tempo, exactum esse; sedes ani fa . . . . il y a seize ans. Fe, per addestrare, avvezzare, formare, instruere, informare, faire; fè un can da cassa, felo da trifole, felo da cassa, avvezzarlo, addestrarlo alla onccia, a cercare, trovare, indicare il luogo, ove sotterra vi si trovano tartufi. Si dice anche nen savei lo ch' fè dna persona, dna cosa . . . on n'avoir que faire d'une personne, d'une chose; non far conto, non curarsi di, aver discaro, nihili facere, ægre ferre, sibi molestum esse . . .

Fè, parlando del giuoco di carte, e simili, ove ciascuno per ordine è obbligato a mischiarle, e distribuirle ai compagni; chi stato a fe? . . . . à qui est-ce à faire? Fè; ant col pajis a fa bon vive, i viveri sono a prezzo in quel paese, vi si sta bene . . . . en ce pays-la il fait bon. Fa bel vede, fa bel vedere quella campagna, quam præclara est ad aspectum planities illa, qu'il fait beau voir cette campagne. Fa bel senti col consert, fa bell'udire quel concerto, gratissimus auribus ille est concentus, il fait bon entendre ce concert.

Fè a mond, term. de'giuocatori, e vale accordo, che si fa quando uno, benchè al di sopra, non sia sicuro di vincere, e dicesi partito, collusorum conditio, accord.

Fè andè, muovere, dar moto, movere, ciere, mouvoir. Fè andè, per indurre, persuadere, inducere, allicere, suadere, persuader, engager. Fe andè, per ispignere, eccitare, impellere, pousser. Fe andè la lite, proseguire la lite, litem insistere, prosequi, continuer, poursuivre. Fe ande via l'amor, disamorare, amorem restinguere, faire passer l'amour. Fè andè via 'l coragi, la veuia, disanimare, svogliare, far altrui perder l' animo, il coraggio, la voglia, consternere, exanimare, avocare, removere, dimovere a proposito, décourager, dégoûter, ôter l'envie, la volonté, le courage. Fe andè via un, far andar via , far partire, caca

ciare, in fugam vertere, conjicere, expellere, faire en aller, chasser. L'e ande an aria, render vano l'effetto di qualunque negozio, sventare, irritum facere, eventer. Fe ande an aria un bastion, le servele a un, far saitar in aria un bastione, le cervella ad alcuno . . . faire sauter un bastion, la cervelle à quelqu'un. Fe ande mat, far impazzire, mandar il cervello a zonzo, dementare, rendre fou. Fe ande del corp, muovere il corpo, alvum ciere, solvere, moliri dejectionem, lâcher le ventre. Fe ande 'l rest, V. Giughè'l rest. Fè andè an colera, far andar in collera, movere alicui bilem, in iram concitare, facher, irriter, courrocer. Fè andè d'garèla, per travers, fe trabuche, parlandosi di vino, far andar alla banda, tentare pedes, faire branler. Fe ande rot, fe ande per tera un negossi, un matrimoni, far andar a vuoto un trattato, un matrimonio, irritum reddere, facere,

Fe anticamra, stare nell'anticamera , aspettando udienza , obsidere admissionem, vel donec detur admissio, piquer le coffre, attendre qu'un grand donne audience.

faire avorter.

Fè aqua, term. marinaresco, e si dice di nave, in cui entra l'acqua per qualche apertura, ed anche si dice di vasi, o altra simile cosa non sana, far acqua, accipere aquam, prendre l'eau. Fe aqua, per farsi le provvisioni d'acqua dolce dai marinari, far acqua, ger une pension.

aquari, aqualum ire, prendre l'eau. Fe aqua, o fe d' aqua, orinare, far acqua, mejere, mingere, urinam reddere, uriner, pisser.

Fe arlan, dissipare le sue sostanze, scialacquare, renz suam dilapidare, dissiper son

bien, prodiguer.

Fè arveni la carn, dicesi del dare una prima cottura alia carne, quando è vicina a patire, perchè si conservi, fermar la carne, rifarla, darle una termata, leviter coquendo carnes a putredine defendere, refaire, revenir. Fe arvent un, disingannare, far useir d'inganno, far riconoscere la verità delle cose, farlo rientrar in se stesso, ad meliorem frugem deducere, errorem depellere, désabuser, faire revenir quelqu'un de ses erreurs, de ses opinions, de ses débauches. Fe arveni un, far riavere gli spiriti, il fiato, far ritornar in se, reficere, recreare, refovere, conforter, faire revenir.

Fe a so meud, fe d' soa testa, far a modo suo, a suo capriccio, genio suo indulgere, suo remigio rem gerere, agere ex lubidine, faire ses

volontés.

Fe a taston, V. Ande a taston.

Fè aut e bass com'un vēūl, far a modo suo, aver libertà d'agire, esser libero, non dipendere da alcuno, sui juris : esse, être libre.

Fè avèi na pension a un, procurar una pensione ad alcuno, parare, curare, comparare alieni pensionem, mena-

re babbia, fe ciucià, dicesi quand'altri procura di veder senza esser veduto, suole asconder la persona dietro a un muro, od altro, e cavar fuori il capo tanto che l'occhio scopra quel; ch' ci vuol vedere, tar capolino, per rimas perspice re, ex insidiis, clanculum aucupari, regarder en cachette.

Fè bancarota, fallire, decoquere, cedere foro, faire

banqueroute.

Fè bassè'l cachèt, fè bassè i' ale, far ammutolire, confondere, umiliare, rintuzzar l'orgoglio, arrogantiam confundere, compescere, rabaisser le caquet, mortifier, avilir.

Fè bau-bau, far paura ai hambini, far baco, baco, larvis territare, faire peur aux enfans, en se couvrant le vi-

sage.

Fe baudeta, suonar a festa, tintinnabula pulsare in lætitiæ argumentum, sonner le branle, carillonner.

Fè bè, far la voce della pecora, belare, balare, bêler. Pi nen podei fè bè, dicesi di chi aggravato da indisposizione si regge difficilmente sopra di se, portar i frasconi, imbecillum esse, être foible. Per esser ridotto agli estremi, al verde, ad inopiam redigi, être à la bésace, être à sec.

Fè ben la soa part, fè ben i sö afè, far bene la parte sua, far bene i suoi affari; officii sui munera exsequi, joner bien son ròlet.

Fè bela vista, comparire, far bella vista, venustum se presenter bien.

Fè blin blin, finger amore-volezza, e nel tempo istesso pensar al tradimento, dar ad intendere qualche cosa per ingannare, avere il miele in bocca, e il rasojo a cintola, mel in ore, fel in corde gerere, crocodyli lacrymæ, belies paroles, et mauvaises actions.

Fe bochin, fe pocio, far bocchin da sciorre aghetti, dicesi per ischerzo di quelle femmine, le quali, per parer belle, tengono la bocca serrata, e ridotta forzatamente più stretta dal suo naturale, nè muovono i labbri di come se gli sono accomodati allo specchio.... faire la petite bouche.

Fè bon, metter in credito, bonificare, acceptum referre, faire bon. Fè bon al gièugh, impegnar la fede, obbligarsi anche a più di quella moneta, che si vede in tavola, far buono, in ludo fidem suam obligare, faire bon. Feila boña a un, passeila, concedere, permettere, menar buono, permittere, concedere, passer, permettre.

Fe bon coi ansem, esser unito, esser d'accordo, in anicizia, inter se convenire, concordem esse, consentire, assentire, conspirare inter se,

demeurer d'accord.

Fè bon ufisi, pacificare, sedare, componere, pacifica.

Fè bon us dna cosa, far buon uso, recte uti, tirer parti-

Fè boña cera a tuit, far buon viso a tutti, mostrarsi amico, obsequentem, hilarem vultum præ se ferre, aequum, facilem, benignum se præbere, faire bon accueil.

Fè boña tavola, far buona tavola, curare cutem, recto apparatu vivere, faire bonne chere.

Fe brove, far cuocere chec chessia per lo più in acqua, lessare, aqua coquere, eliware, bouillir.

Fè butè la berta an sach, fe tast, fe stè chiet, dar in sulla voce, alicujus orationem cohibere, couper la parole.

Fe cante un, metter alcuno in un discorso, e poi in un altro, e farlo cadere a scoprire il suo debole, o il suo segreto, far cicalare, cavare i calzetti, extrahere secreta mentis ab aliquo, expiscari secreta ex aliquo, tirer le ver du nez.

Fè cap da un, far capo da uno, ad aliquem confugere, s'adresser à quelqu'un.

Fè capitel d'un , dna cosa , far capitale, rationem habere, magni facere, compter sur quelqu'un, faire état de quelqu'un, faire fond sur quelqu'un.

Fè caghè, far cacare, dejectionem moliri, movere alvum, lâcher le ventre.

Fè carn neuva, rimetter la carne, rimpolpare, carnem renovare, se reproduire, rengraisser, reprendre son enbonpoint.

Fè cas, fè stima, fè fiusa d'una persona, d'na cosa, far conto, far capitale, apprezzare, æstimare, magni facere, faire cas, estimer, en avoir bonne opinion.

cader di mano, excutere manibus, secouer de main.

Fè cera freida, far una fredda accoglienza, torvo vultu eacipere, faire mauvaise mine, glacer, son abord glace.

Fe cherpe'l cheur, fare scoppiare il cuore, mærore afficere, créver le cœur.

Fè chēuse j'euv al palet, affrittellare, ova frigere, frire des œufs.

Fe cheuse j'euv al palet, al friciolin, cuocer le nova nel burro, o nell'olio intere nella padella a guisa di frittelle, affrittellare, ova frigere, cuire des œufs pochés à la poêle, fricasser des œufs.

Fè ciair, far lume, facent ferre, éclairer. Fe ciair, intervenire in alcun fatto, senza averne utile, o interesse proprio, ma solo per servizio, e comodo altrui, servire per lucerniere, tener il lume, facem ferre, n'entrer dans quelque affaire, que pour service autrui.

Fe ciauda, non riuscire in qualche affare, cptatum exitum non obtinere, non assequi, se tromper, ne pouvoir pas reussir dans une affaire.

Fè ciuciù, jè la ciabra, far celia, jocari, illudere, railler. Fè ciuciù, per fè baboia , V.

Fe coge, abbattere, atterrare; la pienva a l'a fait cogè'l gran, la pioggia ha abbattuto le messi, pluvia fruges prostravit, la pluie a fait coucher les grains.

Fè com'a fan i ganber, cioè disimparare ciò, che si è già Fe casche d'an man, far imparato, andar all'indictro, nepam imitari, faire comme l'écrevisse.

Fe com' a fan j' aitri, far come fanno gli altri, ad aliorum exemplum se componere, se conformer aux autres.

Fe com' a fan i lader d' Bersa, or a s' berlico, or a s' veulo massesse, far come i ladri, il giorno nimici, e la notte insieme, familiariter inimicitias exercere...

Fè confesse la verità, far confessare la verità, extorquere veritatem, extorquer la vérité, l'aven d'un crime.

Fè confessè la ronfa, V. Fè cantè.

Fè cönoma, viver con risparmio, sparagnare, parcius vivere, animum parsimoniae intendere, épargner, lésiner, ménager.

Fè cont , V. Cont.

Fe contra un, opporsi ad alcuno, se alicui opponere, contra aliquem insurgere, bander contre quelqu'un.

Fè core, far partire, cacciare, mandar via, sfrattare, in fugam vertere, expellere, ejicere, chasser, faire en aller. Fè core i rat, sbergiairè i rat, appiceare il fuoco, ignem accendere, allumer le feu.

Fè d'anhrèui, d'pastroc, d'pastros, scompigliare, confondere, disordinare, ingarbugliare, perturbare, confundere, embrouiller, embarrasser. Per metaf. aggirare, avvolgere altrui, far contratti lesivi, far degli scrocchi, circumvenire, usuras vetitas exercere, duper, faire des tromperies.

Fe da procurator per un, far il procuratore, la procuragione per alcuno, alicujus negotia, lites curare, postulare, postuler.

Fè d'aqua, pissè, urinè, orinare, far acqua, mejere, mingere, urinam reddere, uriner, pisser, lâcher de l'eau. Fè d'aqua, V. Fè aqua.

Fè d'armanach, d'eastei an aria, far almanachi, far disegni in aria, hariolari, inauia meditari, in aere piscari, faire des almanachs, faire des châteaux en Espagne.

Fe d' cabale, cabalisé, macchinare, cospirare, unirsi, far cabale, nocturnus societates coire, cabaler.

Fè d'eastei an aria, V. Fè d'armanach.

Fè d' catlinète, fè d' gnögne, accarezzare, far moine, far carezze proprie di donne, e di fanciulli, blandiri, palpare, cajoler.

Fè d' cros, digiunar forzatamente, invitum jejunium agere, jeûner par force, malgré

soi.

Fè d'curcanèt, far capitomboli, far salti col capo all'ingiù, volvi in caput, in caput saltare, culbuter.

Fè d' dnè, far denari, raggrazzolare, pecuniam congerere, opes colligere, lever des deniers, faire un fagot d'argent, amasser.

Fè dè 'n bèûi a la carn, si dice del dare alle carni una prima cottura, quando sono vicine a patire, perchè si conservino, fermare, o vifare le carni, leviter coquendo carnes a putredine defendere, refai-

F E 37

re, revenir. Fè dè'n bēūi, parlandosi d'erbe, sommerger-le nell'acqua bollente, fervente aqua herbas macerare, faire amortir des herbes dans l'eau bouillante.

F. de'n guëch per tëra, stramazzare, gettare impetuosamente a terra, in maniera, che'l gettato resti shalordito, e quasi privo di sentimento, far dare uno stramazzone, prosternere, renverser, étendre sur le carreau.

Fè d'ēūi da crivela, da basalisch, fè d'ojàs, guardar con occhio torvo, torvis oculis aspicere, torvo vultu intueri, regarder de mauvais œil, avec ficrte.

Fè d'fiorët, fig. frase tratta da un certo passo di danza così chiamato, dicesi di chi per ebbrezza camminando traballa, barcollare, tentennare, vacillare, titubare, chanceler.

Fè d' fracàs, d' tapagi, d' armòr, far chiasso, romoreggiare, far romore, alrar la voce, stridorem, tumultum, murmur edere, faire du bruit, brailler.

Fè d' frödi ant' el gicugh, mariolare, dolose agere, tricher, filouter.

Fè d'gabriöle, far salti col capo all'ingiù, in caput saltare, culbuter.

Fè di cröch, contrar debiti, indebitarsi, ære alieno se constringere, æs alienum contrahere, s'endetter.

Fè di fossà da vis, lavorar le fosse per piantarvi le viti, aggrottando la terra, lasciandovela a ciglione, soggrottate, fodere, exfodere, faire

des fossés pour les vignes, et laisser la terre sur les bords pour les recouvrir.

Fè d'j'ö, maravigliarsi, demirari, obstupescere, admirari, s'étonner, être surpris.

Fè d' j' ojàs, dar seguo di disgusto, di abborrimento, di abbominazione, torvis oculis intueri, execrari, abhorrere, regarder de mauvais œil, marquer du dégoût.

Fè di pastroc, di pastiss, V.

Fè d'anbrēūi.

Fè di poi, generar pidocchi, empiersi di pidocchi, impidocchire, pediculos gignere, causer, ou donner des poux, devenir pouilleux, avoir des poux, fig. nell'erbe, e fiori, quando sono impidocchite.

Fè di sautët, saltabellare, saltiture, sautiller, chevroter.

Fè di sciöp, di crèp, scoppiettare, crepitare, crepitus edere, craqueter, éclater.

Fè diù, e diable, voce fra fare ogni sforzo possibile, nihil intentatum relinquere, summa ope niti, s'efforcer, faire jouer tous ses ressorts.

Fè d'legende, modo prove far una cicalata, o gridata nojosa, lunga, e sciocca, far un'agliata, plurimum, inepie, et moleste loqui, contendere, bavarder, parler à tort, et à travers.

Fè d'mass, far mazzi, ammassare, metter insieme, coacervare, cogere, colligere, amasser, entasser.

Fè dle masnojade, dle ragassade, far il bacchillone, far delle fanciullaggini, delle baloccaggini, delle bambinaggini, nugari, puerascere, badander, faire l'enfant, s'amuser à des choses puériles.

Tè dle gnögne, dle caresse, dle catlinète, accarezzare; far moine, far carezze, proprie di donne, e di fanciulli, blandiri, palpari, moltia verba proferre, blanditias, illecebras, palpationes facere, promulcere, caresser, cajoler,

agacer, mignarder.

Fe dle rupie, incresparsi, far grinze, si direbbe del panno, e di ogni altra cosa, che si raggrinzi, contrahi, crispari, rugare, rugas agere, se rider, se ratatiner, grimacer. Fe dle rupie, fig. increspar la fronte, e simili, frontem contrahere, os distorquere, frontem corrugare, vultum ducere, frontem caperare, exarare frontem nugis, inducere rugas fronti, froncer les sourcils, refrogner, grimacer.

Fe dle smorfie, fe la gnifa, quando con un certo gesto si mostra d'aver qualche cosa a sdegno, e a stomaco, e se ne stizzisce, arricciare il muso, il naso, le labbra, torcere il grifo, aver il grugno, indignari, naso suspendere, os distorquere, froncer les sourcils, faire la moue,

grimacer.

Fe d' macioce, d' macole, far trodi per lo più nel giuoco, mariolare, dolose agere,

tricher, filouter.

Fè d'ogn'erba fass, far di ogni erba fascio, d'ogni lana peso, non distinguere il buono dal cattivo, fas, nefasque confundere, miscere sacra profanis, quevis patrare mala, faire toutes sortes de malices, ne faire aucune distinction, vivre dissolument, en homme perdu, commettre toute sorte de méchancetés.

Fè d'plente, far doglianze, querele, querelarsi, lamenta-ri, queri, conqueri, se plain-dre.

Fè drissè i cavei, cagionare in altrui un certo commovimento di sangue con arricciamento di peli, che per lo più viene dal vedere, o dal sentire cose orribili, e spaventose, raccapricciare, horrorem incutere, faire effrayer, faire frémir d'horreur.

Fè dle rupie, far difficoltà, hærere, ambigere, nodum in scirpo quærere, hésiter, vaciller, V. Fè d'rupie.

Fè d'smorfie, Vedi Fè dle

smorfie.

Fè d'scacaröt, sghignazzare, ridere smoderatamente, smascellare, sganasciare dalle risa, cachinnari, risu disrumpi, risu emori, risu rictum deducere, ridere quidquid est domi cachinnorum, éclater de rire, rire à gorge déployée.

Fè d' tapagi, V. Fè d'fracàs. Fè d'un sant'Antoni un piston, prov. del ridurre il molto al poco, e di materia atta a far gran cosa, appena cavarne, per poco sapere, una piccola, far d'una lancia un zipolo, pro amphora urceum facere, taire d'un habit un bonnet de nuit.

Fe fagöt, affardellare, far fagotto, fardello, andarsene, partirsi, sarcinas, o vasa cottigere, plier, trousser bagage, s'enfuir, s'en aller, deloger furtivement. Fe fagöt,

corrisponde anche alle frasi: Butè la ciav sot l'uss, brusè l' pajon, dobie l' cuchèe.

Fe fala, al giuoco della palla si è mandar la palla in fallo, cioè in luogo, ove sia fallo, o altrimenti contravvenice alle regole del giuoco, crrare, falli, se tromper.

Fe fussa, provvedere, dar sesto, reggere, rimediare, sostenere, consulere, providere, sustinere, statuere, pourvoir, avoir l'œil, remédier, répa-

ver, faire face.

Fè fë replicato, ordinare alcuna cosa, costriguere a far alcuna cosa, præcipere, imperare, præscribere aliquid, cogere ad aliquid agendum, commander, ordonner.

Fè fè a sö meud, far condiscendere, in sententiam suam pertrahere aliquem, ad suum imperium flectere, convertere, amener où on plait, tourner à son gré une personne.

Fè fè largo, far fare largo, o strada fra la turba, submovere turbam, faire place.

Fè festa, non lavorare per onorare quel giorno festivo, atiem festam agere, garder la fète. Fè festa, prender riposo, cessar dal lavoro, feruari, se reposer, têter. Fè festa, gongolare, gestire, eculture, gaudere, santer de plaisir, tressaillir. Fè festa, star in ozio, star ozioso, otiari, demeurer oisif, se dandiner, perdre son temps.

Fè finta, far vista, far mostra, tingere di cc., simulare, fingere, dissimulare, felidre, dissimuler, faire sembiant

de, ec.

Fè finta, fè mostra d'ride, mostrare, far segno di ridere, sogglignare, sorridere, subridere, sourire, rire sous cape.

Fè fistolè, fè frise la carn ados, fè ggle l' sangh ados, far inorridire, raecapriciare, horrorem incutere, faire fré-

mir d'horreur.

Fè fiusa, far conto, far capitale, apprezzare, pendere, estimare, magni facere, estimer, faire cas, avoir bonne opinion.

Fè foè, far divenir rovente, come di fuoco, e dicesi propriamente del terro, e simili, arroventare, infocare, canalescere, faire rougir au reu.

Fe fonde, struggere, liquefare, dissolvere, liquare, ton-

dre, liquetier.

Fe fora, trafugare, trasportare nascosamente, ctam asportare, soustraire en cachette. Fè fora, per discacciare, depellere, chasser.

I'è fracàs, V. Fè d' fracàs. Fè frè la mula, far aspettare più del convenevole, porre a piuolo, in mora esse aticui, faire garder le mulet à quelqu'un.

Fè front, far fronte, opporsi coraggiosamente, contra niti, se tourner contre quelqu'un, lui faire face, lui tenir tète.

Fè gagiüra, fe scomessa, scommettere, sponsionem facere, pignoribus datis contendere, parier, gager.

Fe gele't saugh ados, V.

Fe sistole la carn, ec.

Fe genojeta, dicesi quando per debolezza, per soverchia paura, o per altra cagione ta-

Iuno non può reggersi in sulle gambe, non può star ritto in piedi: le ganbe a m' jan genojeta, a m' pio sot, le ginocchia piegano, non posso reggermi sulle ginocchia, labant genua, les genoux se courbent, se cambrent.

FE

Fe giaco, fe pate giù, in m. b. dicesi d'erbe, o fiori, o d'altro, languire, appassire , languescere , flaccescere , se faner, sécher, flétrir.

Fe gieu rot, fe irt, romper l'amicizia con alcuno, diventar nemico d'alcuno, romper il fuscellino, amicitice vincula abrumpere, rompre l'amitié, rompre la paille, tomber dans la disgrace de quel-

qu'un.

Fe giostre un, dar da che fare ad alcuno, metterlo alla ragione, trattarlo con asprezza, tenerlo in freno, duras alicui dare, negotium facessere alicui, in officio continere, cohibere aliquem, acriter, duriter habere, exasperare aliquem, sollicitum, et anxium habere, donner du fil à retordre, tenir de court, tailler de croupières, tourmenter, mettre l'esprit à la raison, mener tambour battant. Fè giostrè un caval, maneggiare, addestrare un cavallo, ammaestrarlo, esercitarlo, flectere, regere, domare equum, dresser un cheval, lever un cheval à cabrioles, à pesades, à courbettes.

Fe giune, far digiunare, in jejunio continere, faire jeûner.

Fe glo glo, dicesi il romoreggiare dell'acque, od altri to, gorgogliare, crepitare, murmurare, gargouiller. Fe gloglo, fè la vos del pito, imitare la voce del gallinaccio, galli indici, vel persici, vel meleagridis sonum exprimere, glougloter, exprimer le chant d'un coq d'Inde.

Fe goi, far piacere, divertire, sollazzare, render diletto, apportar gioja, oblecture, lætitiam afferre, lætitia afficere, hilarare, gaudio perfundere, réjouir, recréer, amu-

ser, égayer.

Fe gonba, incurvarsi nella lunghezza, e dicesi comunemente d'asse, o di legni non molto grossi, che agevolmente risaltano dal piano, e senza spezzarsi si piegano, o volgono dopo che sono messi in opera, imbarcare, imbiccare, curvum esse, courber.

Fe i baj, boccheggiare, muovere la bocca in morendo, extremum ducere spiritum, animam agere, os claudere, et aperire more piscium morientium, ouvrir, et fermer la bouche, comme les poissons en mourant, agoniser.

Feic bone, o fele bone, trattare con le buone, cioè con le piacevolezze, con bello, e cortese modo, affine d'ottenere qualche cosa, permulcere humaniter, leniter, comiter se gerere cum aliquo, aliquem comiter, leniter pertracture, excipere, assentari, caresser, cajoler quelqu'un.

Fcie tire suite, spaventare, atterrire, impaurire, sbigottire, terrorem alieui inferre, incutere, injicere, territare, liquidi uscenti da luogo stret- perterrere aliquene, metu afficere, formidinem injicere, effrayer, épouvanter, étonner, offaroucher, alarmer.

Fè i'ët, e i'ut, far il possibile, far ogni sforzo, nihil intentatum retinquere, summa ope niti, s'efforcer, faire jouer tous ses ressorts.

Fè i feù, in m. b. figur. simè la cà, vomitare per aver troppo bevuto, vomere, evomere, vomir, dégobiller, dégueuler. Fè i gatin, vale lo stesso.

Fè i nisson, le costure a un, feie le freghe, bastonare alcuno di santa ragione, percuoterlo, batterlo in modo, che ne appajano le lividure, berzare, vibices, et livorem verberibus imprimere, laisser des marques, comme de fouet, ou meurtrissures.

Feila a un, pièlo, accoccarla, calargliela, decipere, in fraudem compellere, circumvenire, alicui imponere, illudere, jouer quelque tour, at-

trapper quelqu'un.

Fè i pass, si dice propriamente de bambini, quando cominciano ad imparare à andare, zampettare, pedes muture, commencer à marcher. Tè i pass, i sö pass, i pass necessari, fare i suoi sforzi, procurare, ingegnarsi, industriarsi, studere, conari, fane de son mieux. Fè i sö pass, per notificare i difetti d'alcuno alla corte, dar querela, aliquem accusare, alicui diem dicere, accuser quelqu'un, former sa plainte.

Fè irt, V. Fe gieu rot.

Fe j' ultim baj, tirar le calze, morire, diem suum obi-

re, mourir, tirer ses chausses.

Fè la balada, lo scorrazzare, saltabellare, gridare, o percuotersi leggiermente, che per giuoco fanno i fanciulli, scherzare, far delle baje, ruzzare, sollucherare, frascheggiare, folleggiare, cianciare, lusitare, gestire, titillari, nugas agere, nugari, scurrari, badiner, folàtrer, batifoler, santiller.

Fè la barba, levar il pelo col rasojo, radere, radere, tondere, abradare, raser, couper le poil. Fè la barba, fig. esser superiore ad un altro in qualche cosa, præstare alicui in aliqua re, surpasser, avoir le dessus.

Fè la batuda, batter il tempo, musicum concentum moderare, cantus moderari, battre la mesure.

Fela beive, fela travonde, far ingozzare le inginrie ricevute, danni sofferti, e simili, vendicarsi, ulcisci, pœnas expetere, se venger, se faire raison, faire la boire, faire avaler les outrages, les dommages. Fela beive, dar ad intendere, dire altrui cosa falsa, ingannandolo, imponere, verba dare, persuader une chose fausse.

Fela ben, essere in buono stato, intervenirgli ben d'una cosa, prospera uti fortuna, res bono loco esse, res feliliciter, e voto cadere, être en bon état, faire bien ses affaires.

Fè la bena, stare ranniechiato, o raggricchiato, se contrahere, se tapir, se reFE Vedi pagem de 01.

coquiller, s'accroupir. Fè la bent, cominciar a sentirsi mate, chiocciare, portar i frasconi, agrescere, m de habere, commencer à être indisposé, se sentir mal.

Re la birba, palfoneggiare, hirboneggiare, vagari, errare mendicando, gueuser, mendier. Ve la birba, ingannare, trappolare, barare, rubure, far il briccone, il furfante, il guidone, il truffatore, vitam omni intemperantia adigere, fraudare, furari, faire la vie d'un coquin, d'un marand, frippon ier, voler, tromper, escroquer.

Fè la caea, la nana, la pissa, frasi insegnate dalle madri, e dalle balie ai bambini, che imparano a parlare, per essere più facile a dire caea, nana, pissa, che caghè, durmì, pissè, cacare, atoum exonerare, chier, se decharger le ventre, aller à

la selle.

Fe la ciabra, far le fischiate, far celia, dare la baja, burlare, ludos aliquem facere, jocari, siffler, railler, badiner, plaisanter.

Fè la ciovenda, chiudere di siepe, assiepare, sepire, circumdare, clorre de haies, entermer, entourer de haies.

Fe la copia dna seritura, Run obligh, fare la copia di una seritura, di un obbligo, exemplum sumere, transcribere, copier, prendre copie ec.

Te la cort, corteggiare, far corte, ancillari, alicujus gratium officiis ambire, occupare, courtiger, faire la court à qualqu'un, bonneter.

Fè la cros, dicesi di chi, non sapendo scrivere, od essendo altramente impedito, fa un segno di croce per autenticare il contenuto d'una scrittura, signo crucis signare, signer. Fè la cros, abbandonare, dar l'addio, allontanarsi da una persona, da un luogo, segregare se, relinquere, deserere, valedicere, se abalienare, abandonner, quitter, s'aliéner, se diviser ec.

Fè la crìa, V. Crìa.

Fela du gadan, fingere di esser semplice, far le cose, e mostrar di non saperle, far il fagnone, callidum esse, imperitium simulare, être fin, rusé, lime-sourde, chattemite, feindre simplicité, inexpérience, ignorance, niaiserie.

Fela da grand, farla da grande, grandeggiare, sfoggiare, far del grande, superbire, se se efferre, intumescere, lautitiæ studere, modum excedere, trancher du grand, faire le grand seigneur, coucher gros.

Fela da öm, operar virilmente, strenuam operam navare, viriliter agere, se mon-

trer homme.

Fela da segnor, V. Fela da

grand.

Fela du siussè, V. Fela ben. Fè la dita, profferire per pagamento di una cosa, che si vuol comprare, far la profferta, offerre, polliceri, faire l'offre, l'offrande, la licitation.

Fe la festa a un, truffare, ingannare, fare un sottomano, accoccargliela, eircumvenire aliquem, jouer un tour, furtim, in abdito, clanculum facta, chose faite à la dérobée, en carbelte, furtivement, en catimini.

Scongiur, lo scongiurare, scongiuramento, costrignimento, o violentamento de Demonii, scongiuro, exorcismus, exorcisme, conjuration, adjuration.

Scongiure, costriguere con mezzi per lo più leciti, e violenta e i Demonii, scongiurare, adjurare, conjurer, exorciser, adjurer, commander au nom de Dieu de dire, de faire quelque chose. Onde scongiurè un, vale procurare di costriguere i Demonii ad uscirgli di dosso, scongiurare, adjurare, exorciser.

Sconpagine, turbare la simmetria, confonder l'ordine, scompaginare, v. dell'uso it., turbare, perturbare, confundere, déranger, troubler, gâter l'ordre, la symétrie.

Sconpari, perdere di pregio, o di bellezza una cosa posta a confronto, o a paragone con un'altra, scomparire, nullius pretti, nullius momenti, nullius ponderis esse, quasi pro nihilo haberi, perdre de prix, paroître moms.

Sconponse, turbarsi, scomporsi in volto, se conturbare, se confundere, se troubler.

Sconquàs, rovina, sconquasso, guasto, perturbatio, déstruction, ruine, combustion. Bute an sconquas, V. Sconquassè.

Sconquasse, rompere, guastare, scassinare, sconquassare, quatere, concutere, quas-

sare, agitare, fracasser, abymer, briser, rompre.

Scontradon , v. pleh., sconoscente, ingrato, non ricordevole de' benefizii, ingratus, ingrat, méconnoissant, qui oublie les bienfaits.

Scontre, o scontresse, incontrare, rincontrare, occurrere, offendere, rencontrer, ou se rencontrer. Scontre mal, avvenir male, abbattersi male, infelicem exitum habere, rencontrer mal, avoir une mauvaise rencontre. Scontre, riveder il conto, rationes expendere, conferre, confronter, revoir un compte. Scontre, riscontrè, diminuire, o estinguere il debito compensando, contrappostavi cosa di valuta eguale, scontare, œs alicujus dissolvere, compensare, compenser, escompter, acquitter une dette.

Scop d'avie, scop d' famiole, moltitudine adunata insieme di pecchie, di funghi ec., sciame, examen, multitudo, essaim, grande quantité.

Scopies, scopol, v. pop., colpo dato nella parte deretana del capo con la mano aperta, scappellotto, colaphus, taloche.

Scopassagat, dicesi in m. b. per ischerno a Frate servente, torzone, frater laicus, frère lai, frère coupe-chou.

Scopasse, schiaffeggiare, dar colpi nella parte deretana dei capo con mano aperta, colaphos alicui impingere, souffleter, donner des taloches, gourmer. Scopassesse, darsi dei cappellotti, far a pugni, colaphis, pugnis certare, se. gourmer, se battre à coups de poing. Scopassè margrita, detto per isenerzo, trincare, perpotare, vino se ingurgitare, trinquer, chinquer, bu-

voter, godailler.

Scopasson, scupisson, scopton, scoplon, smorfton, sgia-flon, colpi dati colla mano aperta nella parte deretana del capo, o sul viso, o con la mano chiusa sotto la gola, o sul capo, scapezzone, sergozzone, rugiolone, ingosto, grifone, guancione, musone, punzone ec., colaphus, alapa, pugnii ictus, vehemens alapa, pugnus, taloche, gourmade, un bon coup de poing, un bon sousset, casse-museau, V. Sgrognon.

Scope, tagliare i rami agli alberi insino sul tronco, tagliare a corona, scapezzare, scapitozzare, amputare, écimer, étêter. Scopè, tagliare i rami d'un albero sino a una certa altezza, lasciandone i rami più grossi, diramare, rimondare, potare, amputare, interlucare, élaguer, éclaircir un arbre jusqu'à une certaine hauteur, en coupant une partie de ses branches, couper le menu bois, les broussailles, nettoyer de fagots à brûler.

Scopèl, strumento di ferro tagliente in cima, col quale si lavorano le pietre, e i legni, scarpello, scalprum, calum, ciseau. Scopèl a bisègle, scarpello a ugnatura, a scarpa... ciseau à onglet. Scopèl a sgorbia, scarpello a doccia ... gouge. Scopèl gròs, sisèl, scarpello da digrossare ...

ébauchoir. Scopèl, in certe Provincie del Piemonte dassi tal nome a quella sorta di misura, che presso noi chiamasi cop, V.

Scoplon, scopol, scopton,

V. Scopasson.

Scor, o secor, lúogo fatto ad uso di seccarvi frutte, o biade, seccatoja, seccatojo, ubi siccantur fruges, fructus etc., lieu propre à sécher les fruits, les blés.

Scorata, sorta di calesso...

chaise roulante.

Scorate, corate, correr in quà, e in là interrottamente, e talora per giuoco, scorrazzare, cursare, courir çà, et là, de côté, et d'autre, bat-

tre bien du pays.

Scorbut, malore, che offende spezialmente le viscere del corpo umano, che servono alla nutrizione, dependente da una straordinaria acrimonia, che guasta, e imputridisce i liquidi del medesimo corpo, scorbuto, totius vitiatio sanguinis, crurum, ac gingivarum putredo, pustularum eruptiones, labefactatio dentium, halitus gravcolentia, inflatio corporis, scorbutum, scorbut.

Scordè, torre la consonanza, contr. d'accordare, e si dice di strumenti di corde, e simili, scordare, dissonum reddere.... Scordè, in s. n., vale non accordare, dissonum esse, discorder, être discordant. Scordesse, dimenticarsi, oblivisci, oublier, perdre la mémoire.

Score, il correre, o muoversi di quelle cose, che scap-

pando dal loro ritegno, camminano troppo più velocemente di quel, che bisognerebbe, come mode, carrucole, e simili, scorrere, delabi, præterfluere, percurrere, glisser, couler. Score, trapassar con · prestezza, e velocità, percurrere, pertransire, passer vite, ou rapidement, s'écouler. Score, per andare, o venir allo 'ngiù, cadere con agevolezza, in basso, scorrere, defluere, couler, s'écouler, glisser, courir en bas. Score, per lasciarsi trasportare, scorrere, prosilire, progredi, se laisser entraîner. Score, per vedere, leggere, o narrar con prestezza, scorrere, percurrere, parcourir.

Scorenta, cagheta, fluss, cacajuola, flusso del ventre, soccorrenza, alvi fluxus, flux, cours de ventre, dévoiement.

Scoresa, il suono di quel vento, che si manda fuori per le parti di sotto, coreggia, peditum, ventris crepitus, pet, vent.

Scoriòr, che scorre, aggett. che si dà a cappio, o nodo: onde lus coriòr, nodo scorsa-jo, cioè che scorre agevolmente, e che quanto più si tira, più serra, laqueus laceus, laqueus currax, nœud coulant.

Scornè, svergognare, befare, scornare, traducere, ludos facere, tudibrio habere, attronter, déshonorer, faire honte, couvrir de honte.

Scorpion, animal terrestre, simile ad un piccolo gambero con due bocche, e lunga coda, scorpione, scorpio, scor-

pius, scorpion. Scorpion, per uno dei dodici segni del Zodiaco, scorpione, scorpio, le

scorpion.

Scorsa, parte superficiale delle piante, e degli alberi, e frutti, che serve loro quasi per pelle, buccia, scorza; se degli alberi, liber, cortex, écorce; se dei frutti, cutis, pelure, peau, coque. Scorsa d' arbra, sorta di drappo dell' Indie fatto di scorza d'albero .... mude, balassor. Scorsa metaf., dicesi dell'apparenza, e di ciò, che apparisce al di fuori, corteccia, species, l'écorce, l'apparence, le dehors. Leve lu scorsa, sple, scortecciare, scorzare, denudare cortice, delibrare, écorcer, ôter l'écorce, la croûte, écroûter.

Scorsa, scorrimento, scorsa; dè na scorsa a un liber, a na scritura, dare una scorsa a un libro, ad una scrittura, cioè leggerlo, rivedeclo con prestezza, percurrere, donner un coup d'œil, parcourir un livre. Fè na scorsa, na coradia, un girèt, far una scorribanda, o scorribandola, fare una piccola giravolta, o corsa, excurrere, faire un petit tour, une petite course.

Scorsonèra, erba nota, di grandezza, e colore non molto dissimile alla pastinaca, le cui barbe cotte s'usano il verno per insalata, sassefrica, scorzonera, tragopon hortense, salsifris, scorsonère. Scorsonèra bianca.....

con due bocche, e lunga co- Scorta, guida, conducitoda, scorpione, scorpio, scor- re, compagnia, scorta, des,

ductor, præmonstrator, escorte, guide. Scorta, per accompagnatura, che altrui si faccia per sua sicurezza, scorta, præ sidium, convoi, conduite, escorte. Scörta, per provvisione; fesse na scorta, far provvisione, sibi parare vitæ necessaria, pourvoir, se garnir de etc. Fe la scorta a un, fare la posta ad alcuno, accompagnarlo, V. Scortè Scörta, per ciò, che si rimette ad affittajuoli, o massari, scorta . . . . les objets consiés aux fermiers, ou aux colons partiaires, qu'ils doivent représenter à la fin du bail.

Scortè, fe la scorta, guidare, mostrare il cammino, fare la scorta, ducere, dedu cere, perducere, agere, præire, ducem se præbere, guider, conduire, mener, montrer le chemin. Fe la scorta, scortè, per guidare altrui con sicurtà, accompagnar con sicurezza, scortare, se comitem præbere alicui ad ejus tutelam, escorter, accompagner, convoyer, faire escorte.

Scortiè, tor via la pelle, scorticare, deglabere, pellem detrahere, écorcher, arracher, enlever la peau. Scortiè, per torre altrui rapacemente le sostanze, o distruggere colle troppe gravezze, abripere rem alienam, écorcher, exiger beaucoup, mettre beaucop d' impôts. Scortiè la gola, dicesi di cibo, o bevanda di sapor afro, che si dura fatica a inghiottire, o che è assai disgustosa, scorticar il palato, acerbum esse, pulatum deglubere, écorcher le palais,

être rude au palais. Scortie un poi per levèje la pel, dicesi a uomo di soverchia avarizia e parsimonia, che è avidissimo di guadagnare, scorticare il pidocchio per venderne la pelle, squartar lo zero, lucri cupidissimus, lucro inhíans, nimia uti parsimonia, unguiam præsegmina colligere, lésiuer, tendre un cheveu en quatre, tondre sur un œuf. Tant a val col cha ten, com col cha scortia, tanto ne va a chi tiene, quanto a chi scortica, modo di dire proverbiale, che significa, che nello stesso modo pecca, ed è punito chi fa il male, che chi lo consiglia e vi consente, agentes, et consentientes pari pæna puniuntur, autant péche celui, qui tient le sac, que celui, qui met dedans. Simile a quell' altro modo proverbiale: tant a fa mal col chi röba, com col ch' ten el sach. J'è nen pì dițisil a scortie ch' la coa, la coda è la più difficile a scorticarsi, cioè neil'ultimo sta la difficoltà, extrema quœque difficilia, rien n'est plus difficile à écorcher, que la queue, à la queue gît le venin.

Scos, dal verbo sconde, nascoso, nascosto, abditus, occultus, latens, caché. D'scos, avv. di nascosto, nascosamente, clam, abdite, latenter, en cachette, en catimini, sourdement, à la dérobée, en secret, furtivement.

Scos, cornice di pietra, su cui posano gli stipiti delle finestre, davanzale, projectura, saillie, tablette d'appui d' une senêtre.

8 C

Scosil, faudil, menagera, un pezzo di panno lino, o di altra materia, che tengono dinanzi cinto le donne, e pende loro insino sui piedi, grembiule, grembiale, ventrate, tablier; le donne di bassa condizione dicono devantier.

Scosèla, quella materia liscosa, che si trae dalla pettinatura del lino; capecchio,

tomentum, bourre.

Scosson, due pezzi di legno, che mettono in mezzo il timone della carrozza, cosciali, . . . . treuil, ou arbre d'un carrosse. Scosson, colui, il quale comincia a cavalcare un cavallo, non ancor avvezzo al freno, scozzone . . . brise-cou.

Scossone, domare, e ammaestrare i cavalli, e le altre bestie da cavalcare, scozzonare, domare, dresser, dompter un cheval. Scossone, per conciar male, rabbattuffare, prender pei capelli, coedere aliquem, capillos invadere, frapper, prendre quelqu'un aux cheveux. Scossonesse, azzuffarsi insieme, accapigliarsi, rabbullarsi, in capillos mutuo involare, se mutuo percutere, houspiller; se prendre aux cheveux, se battre, en venir aux prises.

Scossonèra, V. Scorsonèra.
Scöt, dicesi quella rata, che tocca altrui nel pagar la cena, il desinare, o simili altre spese fatte in comune; stregua, collecta, symbola, part, quote-part, portion, l'écot. Scöt, sorta di drappo sottile in lana, così detto, perchè da principio il migliore veniva dalla Scozia, scoto....

sergette. Scot, buscaja, minuzzolo leggierissimo di legno, o d'altra materia, bruscolo, festuca, fétu, brin de paille. De 'l bondi con un scot, in m. b., andarsene, partire senza che altri se ne accorga, sbicttare, clam se surripere, insalutato hospite evadere, s'en aller en cachette, à la sourdine, déguerpir. Un scot ai smia un trav, un bruscolo gli pare un trave, dicesi di chi d'ogni poco di cosa fa gran romore, festucam trabem putat, faire beaucoup de bruit pour des choses de rien.

Scote, stare ad udire con attenzione, ascoltare, audire, aurem præbere, auscultare, écouter, ouir avec attention, prêter l'oreille pour ouir. Scotesse, o scotesse trop, aver soverchia cura di sua salute, soddistare alle sue voglie, nimis indulgere sibi, valetudini servire, deservire corpori, curare pelliculam, vacare corpori, se choyer, s'écouter parler, avoir trop soin de soi-même, menager extrêmement sa santé. Nen scotesse tant, non soddisfare tanto alle sue voglie, non esser così sollecito di sua salute, a corporis obsequio, indulgentiaque discedere, ne se choyer plus tant.

Scotion, nel num. del più diconsi quelle penne, che non del tutto spuntate fuori si scorgono dentro alla pelle degli uccelli, bordoni, caules pennarum avis minorum procrescere incipientium, penna interior, canons, tuyaux, petites plumes, qui commencent

à pousser aux quseaux.

Scova, v. pop., ramassa, arbuscello, che serve per ispazzare, ed anche lo stesso strumento per tal effetto, scopa granata, scopæ, arum, ba lai. Le scove, di cui noi ci serviamo per ispazzare il pavimento delle camere sono composte di fusti di saggina, cioè di quella, che fa la spazzola, detta melia da ramasse, millium Indicum, blénoir.

SC

Scovè, v. pop., ramassè, nettare il solajo, pavimento, o simile, fregandolo colla granata, spazzare, verrere, everrere, scopis mundare, balayer. Scovè via, metaf., vale votare, evacuare, sgombrare, vacuare, deplere, nettoyer, vider, débarrasser, dégager. Scovè, per bastonare, percuotere, cædere, percutere, épousseter, frapper, battre.

Scovura, v. pop., Ramassura, immondizia, che si toglie via in ispazzando, spazzatura, scoviglia, sordes, quisquiliæ, purgamentum, balayures, ordures, épluchures.

Scrac, la materia, che si sputa, sputo, sputacchio, sputaglio, sputum, crachat.

Scrace, far forza colle fauci di trar fuori il catarro dal petto, spurgarsi, screare, cracher. Spuà, e scracià da sö pare, egli par suo padre pretto, e sputato, simillimus patri, ipsissimus, c'est son père tout craché.

Scraciàs; scracion, scata-Ron, catarro grosso, che tossendo si trae fuori dal petto, sornacchio, farfallone, gran bioccolo di catarro, ingens pituitæ rejectæ globus, sputum pituitosum, vilain crachat.

Scraeior, vaso, o cassetta per isputarvi dentro, sputacchiera, vas ad exspuendum, crachoir.

Scredite, levar il credito, screditare, infamare, convellere famam alicujus, fidem, et auctoritatem alicui derogare, décrier, ôter, ou faire perdre le crédit.

Scresi, scresinė, V. schersi, schersinė.

Scriba, scrivano, scrittore, librarius, amonuensis, écrivain, copiste. Scriba, per Nodar, V.

Scribocè, scarabocè, scrivere biasimevolmente, o inutilmente, imbrattar foglii nell' imparare a scrivere, schiccherare, scrivacchiare, scarabocchiare, conscribillare, barbouiller du papier inutilement, mal à propos, griffonner.

Scribocin, cattivo scrivano, ineptus amanuensis, un mauvais écrivain. Scribocin, per colui, che non cessa di scartabellare, d'imbrattar carta su carta, scribacchino, imbrattafoglii, impiastrafoglii, ineptus scriptor, barbouilleur de papier, paperassier.

Scritura, la cosa scritta, scrittura, scriptum, scriptum, scriptum, scriptum, écriture. Scritura d'obligh, scritto, cedola, syngrapha, cédule, billet, acte obligatoire, convention, obligation par écrit. Scritura bruta, malfitita, V. Scriturassa.

Scritural, scrivan, scrivano, scrittore, amanuensis, écrivain, copiste.

Scriturassa, scrittura malfatta, confusa, scritturaceia, ... pataraffe. Scriture, titoli, documenti... titres, pieces, papiers.

Scrivan, V. Scrituràl.

Scrivania, tavola, o tavolino da capo più alto, che da piè per uso di scrivervi sopra comodamente, e per riporvi entro le scritture, scannello, scrivania, voce dell' uso ital., scrinium, secrétaire, burgau.

Scrive, significare, ed esprimere le parole co'caratteri dell'alfabeto, scrivere, scribere, exarare, pingere verba, écrire, coucher par écrit. Scrive, per notare, notare, adnotare, signare, écrire, noter, enregistrer. Scrive al desteis, nen abrevià, scrivere in disteso, e non in cifra, scribere distincte, et non compendiario modo, écrire en toutes lettres. Scrive in margine, scrivere, notare in margine, in margine signare, émarger.

Scröch, barattiere, truffatore, scroccone, ribaldo, flagitiosus, nequam, parasitus, sycophanta, escroc, écornitieur.

Scröca-past, parassito, uomo, che per ghiottornia, e voracità eccede nella quantità, e qualità del cibo, scroccone, che cerca di mangiare a spese altrui, parasitus, écornifleur, chercher des franches lippées.

Scrochè, fare checchessia alle spese altrui, e per lo più si dice del mangiare, e bere, scroccare, parasitari, aliena vivere quadra, escroquer, écornifler. Scrochè un past, andar a mangiare in casa altrui senza

spendere, scroccare un pasto, apud aliquem cœnare, escroquer un repas, avoir une franche lippée.

Scröfola, V. Sgrola.

Scrofolaria, sorta di pianta, che nasce per lo più lungo ghi argini de' fossi, e che ha virtù mirabile per risolvere le scrofole, e guarire le morici, scrofolaria... scrofulaire.

Scröl, scossa, crollo, commotio, motus, concussio, ébranlement, secousse. Scröl, per tracollo, danno, mutamento, jactura, perte, dommage, choc.

Scrolè, socrolè, muovere, dimenando in quà, e in là, scuotere, crollare, quassare, concutere, commovere, ébranler, secouer. Scrolè la testa, scrollar il capo, caput jactare, quassare, hocher la tête, la branler.

Scrolòn, urton, abuton, urtone, corolòn, gravis impulsio, concussio, choc, heurt, secousse.

Scros, scroson, sozzo, sporco, sucido, schifoso, Vedi Schefios.

Scrosaria, schifezza, laidezza, sozzura, Vedi Schefiosaria.

Scrostè, levè la crosta, scrostare, scortecciare, scanicare, scalcinare, decorticare, crustam detrahere, écrouter, ôter la croute. Scrostè na muraja, levar la calcina da'muri, guastando lo 'ntonico, scalcinare, tectorium deradere, ôter l'enduit, le crépi d'une muraille. Scrostesse, spiccarsi dalle mura, e cader a terra gli intonicati, scanicare, decidere,

degrader un mur, in s. att., e neut. Scrostesse, V. Scher-

passesse.

Scrupol, dubbio, che perturba la mente, ed è più proprio delle cose attenenti alla coscienza, che d'altro, serupoto, scrupulus, religio, scru pule, peine, inquiétude de conscience. Scrupol, per dub bio, o sospetto assolutamen te, dubitatio, dubium, suspi cio, scrupule, doute, reste de difficulté. Scrupol, per la vigesimaquarta parte dell'on cia, scrupolo, scrupulum, scri pulum, scrupule, petit poids de vingt-quatre grains.

Scrus, romore, fracasso, scroscio, crepitus, strepitus,

sonitus, bruit, fracas.

Scrusse, o scrussi, dicesi del formare quel suono, che esce dal pan fresco, o d'altra cosa secca frangibile nel masticarla, e quello, che sa la terra, o rena, che sia in vivanda non ben lavata, scrosciare, crepitare, croquer, craquer. Fè scrussì i di, scricchiolare, o fare scricchiolare le dita, concrepare digitis, articulos infringere, faire craquer ses doigts, les jointures de ses doigts, cliqueter, claqueter. Fe scrussi i dent, V. Schersine i dent. La pi grama röda l'è senpre cola cha scrus, sempre scricchiola la peggior ruota del carro, cioè che chi ha più difetti, è sempre quegli, che più parla, semper deterior vehiculi rota perstrepit, la plus mauvaise roue du chariot fait toujours le plus de bruit. Fè scrusì j' es, quel romore, che fa co' pecore, ec.

denti in romper le ossa colui, che le mangia, il qual romore è simile a quello, che fa il ranocchio quando canta, sgranocchiare, atterere, conterere, croquer, V. Schersi, e schersinė.

Scrusse, nome add., dicesi di cosa f. gile, che abbia facto pelo, incimato, fesso, leviter fractus, fissus, fendu, fêié. Scrussi, cherpà, aperto, fesso, sdrucito, spaceato, hiscens, rimas agens, rimis fatiscens, fenda, ouvert, cravé, entr' on ert, cravasse. Scrussi, per cagionevole, maiazzato, infermiccio ec.: esse na saña scrussia, esser una conca fessa, crocchiare, aver poca sanità, infirmioris esse valetudunis, être maladif, indisposé.

Scu, arma difensiva, che tengono nel braccio manco i guerrieri; scudo, clypeus, bouclier. Scu, quell' ovato, o tondo, dove sono dipinte le insegne della famiglia; scudo, arme, insignia, stemma, écusson. Scu, dicesi anche una sorta di moneta; scudo, scu-

tatum, écu.

Scudaria, è una grande stalla, od alloggiamento pe' cavalli, provveduta di tutto il bisognevole pe' medesimi, come di mangiatoja, rastrelliera, e simili, e propriamente stalle nei palazzi de' Principi; scuderia v. dell' uso itali, equile, écurie. Scudaria, si distingue da Stala in questo, che la Scudaria serve solo per cavalli, e mule, e Stala, si dice d' un luogo per buoi, vacche, Scudè, si dice di persona nobile, che serve in Corte a' Principi, o a' Signori grandi in varii ufficii onorevoli; scudiere, armiger, magister stabuli, regii equilis, summus prajectus, Principis deductor, ecuyer.

Scudèla, vasetto cupo, che serve per lo più a mettervi entro minestre; scodella, scutella, écuelle. Scudèla, per la minestra stessa, che si mangia in iscodella, jusculum, puls, écuelle, plein une écuelle de bouillon, de potage. Ronpe le scudèle, i ciap, in m. b. im portunare, seccare, obtundere, enecare, importuner, incommoder, lanterner, fatiguer, rompre la tête.

Scudlin, dim. di Scudela, scodellino, parva scutella, petite écuelle. Scudlin, per quel piattello, che si sottopone alla tazza da caffè, o simile; scodellino, patella, soucoupe. Scudlin, parte dell' archibuso, dov'è il focone; scodellino, sulphurati fomitis receptaculum, bassinet d'un fusil. Scudlin, dicesi anche quello, in cui i giuocatori mettono i damari, o i segni, piattino, patella, petit plat. Scudlin, vasetto, di cui si servono le donne per umettare le estremità delle dita nel filare; scodellino . . . mouilloir.

Scufia, copertura del capo, fatta di panno lino, o d' altro, la quale per lo più si lega con due cordelline, nastri, o bande, che la increspano da una banda, cuffia, calantica, coiffe, coiffure, bonnet Scufia da nette, cuffia da nette.

saña, cuffia da contadina, rica, bavolet; quando diciamo Na scufia, intendiamo una donna, così Un capèl, un uomo, fæmina, mulier, une femme.

Scufiassa, pegg. di Scufia, cuffiaccia, mugna, informis calantica, villaine, ou grosse coiffe.

Scufiè, mangiare, e bere smoderatamente, e con prestezza, cuffiare, scuffiare, ligurire, vorare, bafrer, goinfrer, dévorer, tordre.

Scufieta, piccola cuffia tessuta a maglia, cuffietta v. dell' uso, reticulus, coisse de reseau.

Scufiona, o Scufion, cuffia grande, cuffione magna calantica, escoffion, grande coiffe.

Scufios, Scufiosaria, V. Schefios, Schefiosaria.

Scufiot, piccola cuffia, che si mette in capo a' hambini; cuffiotto, v. dell' uso, galericulum, calantica puerilis, béguin, têtière.

Sculatà, o culatà, percossa nel culo in cadendo, culata, culatata, culi ictus, casse-cul, coup, que l'on se donne en tombant sur son cul. Dè na sculatà, cascare, dando del culo in terra, battere una culata, anum terræ impingere, podice terram percutere, donner du cul par terre, se donner un casse-cul.

Scultor, quegli, che scolpisce, o che esercita l'arte della scultura, scultore, sculptor, sculpteur.

coiffe, coiffure, bonnet Scu- Scuma, aggregato d'infinite fia da neuit, cuffia da notte, bolle, sonagli, o gallozzoline

ripiene d'aria, che si producono nelle cose liquide o per forza di calore, o quando con forza, e vecmenza s'agitano, e si dibattono; schiuma, stumia, spuma, écume. Scuma del pionb, o d'autr metal, materia, che si separa dal piombo, e da altri metalli nelle fornaci, quando si fondono, e che insieme con esso loro scorre fuori di esse, scoria, scoria, scorie, crasse des métaux, laiter, se è del piombo, dicesi anche elette, cendrée. Scuma d'röst, agg. a uomo scaltrito, astuto, furbo in chermisi, vafer, callidus, versipellis, fin, rusé, madré, adroit, malicieux. Scuma di birbon, schiuma de' ribaldi, improborum fex, le dernier des malheureux, des coquins, des vauriens. Scuma, si prende anche per bava, spuma, bave, écume. Uni la scuma a la boca, adirarsi, irasci, ira excandescere, succensere, écumer de rage, de colère. Scuma t. de' tintori, quel crespo, che si vede galleggiare sul vagello, quand'è riposato, fioreta, schiuma, spuma, fleurie, cuivreux.

Scumè, levare, o tor via la schiuma, schiumare, spumam adimere, écumer, ôter l'écume. Scume, o fe d'scuma, fare, o generare schiuma, schiumare, spumare, écumer, faire de l'écume; parlandosi del latte . . . crêmer. Scumè, per Scafurlè V.

Scumöira, atnese da cucina ad uso di levar via la schiuma dalle cose, che si fanno cuocere, scumaruola v. dell' uso, ligula, spumatorium, cochleare criblarium, écumoire.

Scunce, bruttare, sporcare, lordare, imbrattare, fiedare, inquinare, salir, souiller, embrener, tacher, barbouiller, crotter.

Scupisson, colpo dato colla mano aperta (nel cupis) nella parte deretana del capo; scapezzone, alapa, taloche.

Scur, oscuro, tenebroso, privo di luce, senza lume, bujo, opacus, obscurus, tenebrosus, tenebricosus, caliginosus, obscur, sombre, ténébreux. Scur, per nero, aunerito, niger, denigratus, brun, noirci, noir, basané. Scur, per torbido, turbidus, turbolentus, trouble. A le scur, al bujo, obscure, in tenebris, dans l'obscurité, à tâtons. Scur com la gola del luv, cioè oscurissimo, obscurissimus, très-obscur; nel più bujo della notte, in noctis obscuro, in nocte plena, entre chien et loup. Esse a le scur d'un afe, dna facenda, esser al bujo di checchessia, non averne notizia, ignorare, n'avoir aucune connoissance de quelque chose.

Scurisse, fesse scur, fesse nāuit, abbujarsi, farsi bujo, oscurarsi, farsi notte, noctescere, insurgere tenebras, se faire nuit. Scurisse, parlandosi del tempo, farsi bujo, oscurarsi il cielo, obscurari, obnubilari, obumbrari, s'obscurcir, se troubler, se couvrir, le temps se noircit, le ciel devient obscur. La luña se scuris, fa pì nen ciair, si scura la luna, luna deficit...

Scurot, dim. di scur, scu-

retto, bujetto, subobscurus, un peu obscur, un peu sombre. Merco scurot, dicesi dal volgo a quel mercoledi, che precede il berlingaccio, e che è l'ultimo mercoledì del carnovale . . . .

Scursareal, via più corta, tragetto, scorciatoja, viæ compendium, semita, chemin de traverse, chemin plus court,

qui accourcit.

Scurse, accorciare, raccorciare, scorciare, sminuire, accortare, contrahere, imminuere, decurtare, breviare, perstringere, accourgir, raccourgir, abréger, diminuer, rendre plus court, resserrer, retrancher de la longueur. Scursè j' ale a un, indebolire alcuno, togliergli le forze, tarpar le ali, alicui pennas incidere, alicujus gratiam convellere, auctoritatem imminuere, debilitare, vires minuere, rogner les ailes à quelqu'un, retrancher de son crédit, de son pouvoir, de son autorité, de ses profits. Scursè la pitansa a un, scemare il vitto ad alcuno, alicui cibum obtruncare, obsonium imminuere, hausser le râtelier à quelqu'un, lui retrancher de son vivre, rogner l'écuelle. Scurse j' onge, in s. met. vale lo stesso, che Scursè j' ale, scurse, taje curt, abbreviare, dire in poche parole, rem in pauca conferre, brevi præcidere, paucis absolvere, sermonem contrahere, abréger, couper court, dire en peu de mots. Seurse un , dicesi in m. b. troncargli il capo colla manmaja, ora detta la guillottina, decollare, caput abscindere, co; barbalaccio, bambo, ba-

amputare, decollare, décapiter, décoller, guillotiner, V. Ghiliotinė. Scursè la strà, accorciare il cammino, uti via compendiaria, accourcir son chemin. D' invern le giornà se scurso, nel verno son più corti i giorni, dies 'angustos bruma efficit, l'hiver accourcit les jours. Scursesse, accorciarsi, contrahi, imminui, decrescere, s'accourcir, devenir plus court. Scurse j' orie, la pnassa a un caval, tagliare la coda, le orecchie ad un cavallo, caudam eguo, aures redecurtare, écourter un cheval, un chien ec., couper la quene, les oreilles,

Sde, V. Desde.

Sdesse, annighittirsi, impigrirsi, cessar dall' operazione per infingardaggine, sdarsi, torpere, pigrescere, devenir paresseux, nonchalant, s'adonner a la fainéantise , V. Desse.

Se, è una penosa sensarione cagionata da una vellicazione, o pizzico straordinario dei nervi della gola, o delle fauci, e che produce desiderio di bere, sete, sitis, soif, désir, envie, besoin de beire. Se, per simil., fu esteso anche alle cose inanimate, le quali hanno talora bisogno di umido: I prà l'an sè, sete, sitis, besoin de pluie, d'eau. Murì d' sè, aver intensissimo desiderio, o grandissimo bisogno di bere, morir di sete, affogar di sete, siti ardere, vehementi siti conflictari, magna siti exuri, torreri siti, mourir de soif.

Sebo, goffo, ignorante, scioc-

locco, minchione, midollone, baggeo, babbuasso, babhaccione, baccello, pecorone, bardus, stupidus, hebes, socors, stolidus, insulsus, ineplus, bliteus, blennus, sot, stupide, fat, niais, badaud, lourdand, nigand, butor, bûche, simple, hébété, calin, magot, matériel, malitorne, bestiole, cruche. Sebo, chiamasi in alcuni luoghi il se ber, V.

Seber, vaso di legno senza coperchio di tenuta intorno a tre mine, composto di doghe, che s'usa principalmente da' contadini per pigiarvi l'uva, e sommeggiarla prima di metterla nel tino, bigoncia, congius, bacquet. Seber, è anche vaso di legno composto di doghe, che serve a'manovali, e a' muratori per portar acqua alle fabbriche, agli ortolani per innaffiare le piante, e per altri varii usi ad altri operaj, bigoncia, mastello, congius, baquet; quello de'tintori dicesi baril; e per travasare il vino, dicesi sébile.

Sebrè, colui, che fa, o racconcia le bigonce, le barili, le secchie, le botti, e simili, bottajo, doliarius, tonnelier, layetier.

Sebreta, dimin. di seber, vaso di legno fatto a doghe come la bigoncia, e ve n' ha di varie sorte; alcune sono cerchiate di ferro, con una, o due orecchielle, altre sono immanicate in un'asta di legno più, o men lunga, e varia è la loro forma, non meno che la capacità, bigoncetta, bigoncina, doliolum, petit baquet.

Sebron, accr. di seber, bigonciona, magnus congius, un

gros baquet.

Sebrot, vaso di legno simile alla sebreta, ma un po' minore, bugliuolo, doliolum, cadus, baillotte, baile, baillot.

Seca, luogo, dove si battono le monete, zecca, officina monetalis, l'hôtel de la monnoye. Seca, animaluzzo salvatico, simile alla cimice, che s'attacca addosso a'cani, e alle volpi, e ad altri animali, e ingrossa per succiamento di sangue, zecca, ricinus, tique.

Secà, add. da sechè, seccato, siceus, arefactus, siccatus, séché, desséché, sec, aride. Secà, stufo, infastidito, stucco, satur, lassus, tadio affectus, rassasié, dégoû-

té, ennuyé.

Secabale, secant, secamiole, in m. b. e pop., mignatta, zecca, mosca culaja, increscioso, importuno, seccafistole, stucchevole, nojoso, spiacevole, molestus, gravis, importunus, odiosus, fastidiosus, morosus, fâcheux, dégoûtant, importun, ennuyeux, choquant, ravaudeur.

Secada, seccaggine, importunità, noja, fastidio, tædium, molestia, importunitas, gêne, importunité, ennui, contrainte fâcheuse, fâcherie, ravaude-

rie.

Secam, tutto ciò, che v'ha di secco sugli alberi, e sulle piante, seccume, folia sicca, ramuli arefacti, branches, et feuilles sèches, le bois mort, Secamiole, V. Secabale.

Secant , V. Secabale. Seculura, secugine, V. Se. cada.

Sech sust., tutto ciò, che v'ha di secco sugli alberi, e sulle piante, seccume, folia arida, ramuli arefacti, le bois mort, les branches, les fenilles sèches. Parlè sech, vale austeramente, ruvidamente, dure, aspere, séchement, rudement, d'une manière dure, et rebutante. Deje sech, operare, lavorare con calore, eniti, insudare operi, travailler sans relâche, agir de toutes ses forces. De sech, battere, percouotere fortemente, aspramente, con forza, aspere, fortiter cædere, percutere, frapper avec force, rudement. Di un nò sech, dir di no, negare apertamente, spiattellatamente, renuere, recusare aperte, libere, refuser, nier ouvertement, franchement, librement.

Sech add., privo d'umore, seeco, aridus, siccus, sec, aride. Sech , ciucià , magro , nungherimo, secco, segaligno, sparuto, asciutto, macer, gracilis, sec, maigre, fluet, affilé, decharné, exténué. Sech, dicesi anche d'opera stentata, o in cui apparisce soverchia, e minuta dingenza neilo stile, o nella maniera, e si dice di componimenti, pitture, sculture, e simili, secco, siccus, exilis, exsanguis, jejunus, sec, aride. Sech, si dice anche di colui, che è troppo misero, e gretto, o sofistico nelle sue operazioni, secco, aridus, pumiceus, sordidus, sec, aride, mesquin.

Rogna seca, vale minuta, che ia pochissima marcia . . . . . gale sèche. Lo stesso dicesi del vajuolo, od altri simili malori, quando sono prossimi alla guarigione, e non più fanno marcia; vairole, rossole seche. Tos seca, tos suita, si dice quando un nomo tosse senza sputare, senza trar fuori dal petto il catarro, tosse secca, tosse asciutta, tussis sicca, nihil emolliens, toux sèche. Pols sech, dicesi quando dal battere del polso si conosce che un malato ha una febbre secca, e ardente . . . . pouls sec: Fi sech, bergne seche, fichi secchi, susine secche, seccumi . . . fruits , qui ont coulé. Frute tirà al sech, confetti . . . . fruits confits, et tirés au sec. Pañ sech, pane secco, panis siccus, pain sec. Tenp sech, tempo freddo, e ascintto . . . temps sec. Coresion seca, correzione ruvida, aspra, objurgatio gravis, dura, aspera, réprimande sèche.

Sech avv., parle, risponde sech, parlare, rispondere bruscamente, loqui, respondere aspere, acerbe, parler, répondre sec. Deje sech, vale mangiare, bere, o far altra operazione con forza, gagliardia, ec., epotare, bibere, vel quidquam aliud agere vehementer, manger, boire sec, etc.

Sechè, in s. attivo, privar dell'umore, tor via l'umido, inaridire, seccare, exsiccare, arefacere, sécher, dessécher, faire sécher, tarir, rendre sec, aride. Sechè, in s. neutro, sechesse, divenir arido, inalidire, divenir secco, seccare, arefieri, arescere, siccescere, devenir sec, aride, sécher, se sécher. Fè sechè 'l fengh, far seccare il fieno, esponendolo al sole, in sole fænum exponere, ut siccescat, faire sécher le foin au soleil. Sechè, sechè le miole ec., importunare, stuccare, annojare, seccare, obtundere, enccare, molestum esse, dégoûter, importuner, ravauder, lanterner, fauguer, rompre la tête, se rendre importun.

Sechin, o schin, moneta d' oro, che ha gran corso in Venezia, e nel Levante, zecchino, nummus aureus, sé-

quin.

Secol, lo spazio di cento anni, secolo, seculum, e seclum, siècle. Secol, per il mondo, e le cose mondane. Restè al secol, per opposizione alla vita religiosa, secolo, seculum, siècle. Secol, per esagerazione, si dice altresi parlando di qualsivoglia tempo, che sembri di soverchio lungo, e cusi dicesi ad alcuno; A l'e 'a secol chi v'omo nen vedite; a l'è 'n secol ch' i v'aspetomo, è un secolo, che non v'abbiam veduto, è un secolo, che vi aspettiamo, jamdudum vos non vidimus, jamdudum vos expectamus, il y a un siècle qu'on ne vous a vu, il y a un siècle que nous vous attendons.

Secolar, quegli, che vive al secolo, e non milita sotto religione claustrale, secolare, profanus, secularis, séculier,

laique, lai.

Secolarisè, rendere secolaresco, ridurre al secolare, secolarizzare, secularem reddere, séculariser, rendre séculier. Secolarisesse, fesse secolar, tornè al secol, farsi secolare, ridursi a secolare, ad seculam redire, se séculariser, quitter l'état régulier pour se mettre au siècle.

Second add., quello, che seguita in ordine immediatamente dopo il primo; secondo, secundus, seconde, diconsi quelle, ognuna delle quali è la sessantesima parte della prima; minuti secondi, o assolutamente secondi, in forza di sust. ... secondes. La seconda volta, la seconda volta, secundo, iterum, la deuxième fois, de nouveau, de rechef.

Second avv., secondochè, conforme a che, prout, selon

que, suivant que.

Second, prep., secondo, conforme, secundum, secus, juxta, selon, suivant, conformément, relativement, comme, à proportion, en égard. Second mì, second ch' i penso, second'l mè pensè, secondo la mia opinione, secondochè io penso, juxta opinionem meam, ut mea fert opinio, suivant mon avis. Second'l solit, secondo il costume, il solito, l'usanza, juxta morem, rite, usitate, comme de coutume, à l'accoutumée, à l'ordinaire.

Secondè, seguitare, andar dietro si nel pensare, si nel parlare, come nel moto; secondare, prosequi, suivre, seconder, aider, favoriser, servir quelqu'un. Secondè un, andeje a seconda, secondare,

andar a versi, a seconda, obsequi, obsecundare, seconder, suivre le goût, le penchant de quelqu'un, condescendre, complaire, s'accommoder, se conformer au goût, au gré, à l'humeur de quelqu'un.

Second gènit, figlinolo nato immediatamente dopo il primo, e dicesi degli uomini; secondo genito, secundo loco genitus, puiné, second né, cadet.

Secondina, second part, membrane, nelle quali sta rinvolto il feto nell' utero, e che escono di corpo alle partorienti dopo l'uscita del feto, quasi un secondo parto; secondina, secundæ, arum, arrière faix, délivre.

Seda, spezie di filo prezioso, prodotto da alcuni vermi chiamati (bigit) bachi da seta, filugelli; seta, sericum, soie. Seda, per il drappo medesimo fatto di seta; seta, serica tela, étoffe de soie.

Seda d' d'obion, seta soda, ossia seta fatta di doppii, terzanella....

Sedan, sorta di drappo in lana molto fino, così detto forse dal luogo, ove si fabbrica.

Sedentari add., si dice prop. vita sedentaria, di chi siede molto, e poco s' adopra negli esercizi del corpo, vita sedentaria, vita sedentaria, sedentaria.

Sedè, quietare, sedare, sedare, appaiser, adoucir, calmer, tranquilliser, pacifier.

Seder, albero di perpetua verdura, il cui frutto, che è giallo ed odorifero, si chiama anche Seder, cedro, matus

citrea, cèdre, citronnier, Alb. malum citreum, nux cedri, citron, frutto.

Seder dla carossa, quella parte della carrozza, dove siede il cocchiere per guidare i cavalli; cassetta... siège du cocher. Seder volant, o scangnèt, terzo posto di dentro aila cassa dei legni a due luoghi, il quale è mastiettato per poterlo alzare, ed abbassare, sederino, voce dell'uso italiano.

Sçdes, nome numerale composto di sei, e dicci; sedici, sexdecim, seize. Sçdes, sorta di giuoco di carte così detto. Sçdes, in m. b. il deretano, podex, le derrière.

Sedia, sorta di carro con due ruote, sostenuto per d'avanti dal cavallo per uso di portar uomini, calesso, cisium, calèche. Sedia, diconsi nelle Chiese quei sedili di legno, che sono attorno al coro, su cui seggono i canonici, sedie del coro, sedes, sedile, sediculum, stalle.

Sednò avv., altrimenti, altramente, aliter, secus, alioquin, alio pacto, alia ratione, autrement, si non, au défaut.

Sedon, laccio, o corda fatta di setole per uso di medicare alcun malore, e spezialmente de' cavalli; setone, funis essetis, seton.

Sedràt, sorta di agrume di delicatissimo odore, cedrato, cedrus, o cedris, cédrat.

Sedüe, distorre altrui cor inganno dal bene, e tirarlo al male, sedurre, abduccre a recta via, inducere aliquem in malum, séduire, tromper, abuser, débaucher, décevoir, vibex, macula, meurtrissure.

corrompre, suborner.

Fè 'l segn dlà cros, seguare,

Sedula, tornata, sessione, adunanza d'accademie, di Magistrati, di compagnie, e simili ; congresso, sessio, conses us, seance, congrès, session.

Sega, V. Ressia.

Sign, si dice quello, che oltre all' offerir se medesimo a' sensi, dà indizio d' un' altra cosa; segno, cenno, signum, signe, indice, marque. Segn d' j'eui, cenno d' occhi, nutus, clin d'œil. Segn, quelli, che si danno cou suono di campana, di pochi tocchi, con fuochi, con tiri d'artiglieria, e simili, cenno, signum, sigue, signal. Segn, per qualuaque indizio, che si dia, per ogni piccol motto, o dimostrazione di non volere che altri faccia, signum, signe, signal. Fe segn; far cenno, accennare, significare, indicare, faire sigue. Fe segn, per fingere, mostrar di fare, simulare, præ se ferre, faire semblant de, feindre de etc. Capi a segn, dicesi di chi intende facilmente, e senza lungo discorso, minimum indicium percipere, entendre à demi-mot. Segn, per contrassegno, signum , symbolum , signe, marque, indication, signalement. Bianch segn, dicesi d'uno scritto in bianco colla firma, e sottoscrizione d'alcuna persona . . . blane seign. Segn, per vestigio, orma, vestigium, trace, vestige, piste. Segn, per termine prefisso, terminus, limes, but, terme, marque. Segn, per macchia, lividore, rossore, cicatrice,

Fè 'l segn dla cros, seguare, far il segno della croce, dextera signum crucis exprimere, vel signo crucis munire, faire le signe de la croix. Fesse 'l segn dla cros, farsi il segno della croce, segnarsi o per divozione, o per maraviglia, crucis signo se munire, stupere, se signer, faire le signe de la croix, s'étonner. Fesse segn, farsi cenno, farsi d'occhio, accennarsi, ammiccare a vicenda ... se faire signe de l'œil. Dè antel segn, colpir nel segno, dar nel bersaglio, imberciare, scopum attingere, ferire, adresser, toucher, frapper, donner, atteindre au but, ou dans le blanc. De antel segn figurativo, andvine, pigliar il nerbo della cosa, apporsi, rem acu tangere, toucher au but, saisir le point de quelque chose. Fè 'l segn, signè, sottoscrivere, firmare, subscribere, scripto chyrographum apponere, scriptum munire chirographo, signer, mettre son nom, et son paraphe au bas d'un écrit. Fe segu che d si, accennare, di si, annuere, faire signe de la tête que l'on accorde à quelqu'un ce, qu'il demande. Fè segn che d' nò, acceanare di no, abnuere, faire signe qu'on la refuse. Fè segn con la man, accennare con la mano, manu significare, faire signe de la main. A m' fa segn con j'eui, e con la testa ch'i dia nen, ch' i staga chiet, m' accenna con gli occhi, e colla testa che io taccia, nutat capite, et nictat oculis ne loquar . . . . Fesse intende con Fesse di, farsi giorno, il- lucescere, se faire jour.

Fesse doi gener con na fia, con una fighuola farsi due generi, con un dono farsi due amici, in saltu uno duos capere capros, d'une pierre faire deux coups.

Fesse fë la barba, farsi radere, operam dare tonsori, se faire raser, tondre.

Fesse fe largo, farsi far largo, farsi la strada, submovere turbam, viam sibi aperire, se faire jour.

Fesse försa, fesse violensa, farsi violenza, contenersi, se continere, se compescere, se temperare, se abstinere, se contenir, s'abstenir, se contraindre.

Fesse fort, desse 'l want, vantarsi, darsi vanto, bastar l'animo, animo valere, forti animo esse, confidere, se jactare, magna promissa præstare, se faire fort, oser, proner, se vanter.

Fesse giustisia d' soe man, farsi giustizia colle proprie mani, se vindicare, se faire

raison soi-même.

Fesse largo, farsi strada, farsi largo, viam sibi pandere,

se faire jour.

Fesse I segn dla santa Cros, farsi il segno della santa Croce, se signo Crucis signare, faire le signe de la Croix. Fesse 'l segn d' santa Cros, figur., restar ammirato, mirari, s'étonner.

Fesse mal, gunstarsi la persona, o alcun membro, percuotendo, o cadendo, o in altri si fatti modi, ludi, se

faire un mal.

Tom. I.

Fesse mal volëi, farsi odiare, odium sibi conflare, parere, odium suscipere, se faire haïr, détester, abhorrer.

Fesse na bęsbia, V. Fe na

besbià.

Fesse neuit, fesse seur, seurisse, farsi notte, advesperaseit, se faire nuit, s'obscureir.

Fesse peste, anpermude, pigliar in prestito, mutuari, emprunter.

Fesse rase , V. Fesse fe la

barba.

Fese riond, o rotond, si dice del mangiar in modo, che il corpo gonfii, e ne ritiri la pelle, cavar il corpo di grinze, impinzarsi, ventrem distendere, supra modum se implere, manger tout son soul, s'empiffrer.

Fesse shefie, V. Fesne shefie. Fesse scrupol dna cosa, tarsi scrupolo di qualche cosa, religione impediri, avoir des

scrupules.

Fesse scur, fesse nēūit, oscurarsi, farsi notte, advesperascere, se faire nuit, s'obscurcir.

Fesse smiè bon, farsi desiderare, sui expectationem facere, se faire désirer, se faire estimer, se rendre précieux.

Fesse soldà, abbracciar la milizia, militiam suscipere, en-

dosser le harnais.

Fesse sonaje, fesse burle, farsi bestare, schernire, se sibilandum præbere, risum de se dare, se faire mépriser, badiner, plaisanter, railler, se rendre le jouet de ec.

Fesse spete, V. Fe fre la

mula.

Fesse strà, farsi largo, farsi

Co

strada, viam sibi aperire, se fave jour. Fesse strà a un inpiegh, farsi strada, aprirsi una strada ad una carica, ad munus obcundum viam sibi aperire, se frayer le chemin à une charge.

Fesse tut sot, cacarsi sotto, e cerementis lectum conspurcare, lacher tout sous lui.

Fesse vede brav, fesse vede galiq, farsi vedere, mostrarsi dabbene, ghiotto, se præbere, se montrer.

Fesse un susur, tenersi un discorso di cosa incerta, buzzicare, farsene un bisbiglio, susurrare, murmurer, bourdonner.

Fesse un paira d' stival, dicesi di chi camminando nel fango s'imbratta le scarpe, e le gambe, ammelmare, infangarsi, luto se inficere, se crotter.

Fe tasi, fe stè chiët, fe bute la berta an sac, far tacere, dar in sulla voce, imporre silenzio, alicujus sermonem cohibere, silentium imponere, couper la parote, imposer silence, clorre, fermer la bouche. Fe tasi, per convincere, superare, vaincre.

Fè tasta, si dice de bambini, quando cominciano a stare in piedi da se, o di chi per debolezza di gambe contratta da lunga infermità comincia a camminare pian piano, andar a tasto, brancolare, manu tentando incedere, aller à tâtons, tâtonner.

Fè tenì 'l piss, far tener l' olio, in officio continere, compescere, cohibere, tenir en respect.

Fe testa, opporsi, far fron-

te, resistere, obluctari, s'opposer, tenir tête.

Fè tirè ant' un ciov, V. Fè

giostre.

Fè trabuchè, parlandosi di vino, far andar alla banda, tentare pedes, faire brauler.

Fe tina . . . faire le dévole. Fe tussi, far tossire, movere tussim, exciter la toux.

Fè tre part, sterzare, dividere in tre parti, trifariam separare, dividere, partager en trois.

Fè travonde a un le parole, ch' a la dit, far pentir uno delle cose dette, aliquem ad palinodiam canendam cogere, taire rentrer les paroles dans le ventre à quelqu'un.

Fè vacansa, far vacanza, cessar dal lavoro, feriari, vacare, cesser de travailler, se reposer, ne rien faire.

Fè vede parin, fe vede le stëile d' mesdì, far vedere le lucciole, recare un acerbissimo dolore, acerbis doloris morsibus aliquem afficere, acerrimos cruciatus afferre, faire voir les étoiles de jour, causer de la douleur. Fe vede 'l bianch per 'l neir , spacciar lucciole per lanterne, verbis circumducere, faire croire que des vessies sont des lanternes; dicesi anche far del bianco nero, nigrum in candida vertere, vendre du noir, en faire accroire. Fe vede'l diavol ant l'amola, dar da che fare ad alcuno, metterlo alla ragione, trattarlo aspramente, duras alieni dare, aliquem exasperare, donner da fil a retordre, tourmenter, menor tambour battant,

Fè venì röss com la brasa, fe veni i rossët, far arrossire, ruborem parere, afferre, rubedinem inducere, taire devenir rouge. Fe veni i vomit, fe vomité (parlando di medicamenti) provocare il vomito, movere vomitum, exciter le vomissement. Fe veni venia, invogliare, desiderium injicere, inciter, exciter, porter à , cc. Fe veni seugn , fè durmi, conciliare il sonno, somnum conciliare, assoupir. Fe veni mat, mandar il cervello a zonzo, far impazzare, dementare, rendre fou. Fe veni la suliva an boca, far venir gran voglia, metter a filo, far venir l'acqua sull' ugola, salivam movere, faire venir l'eau à la bouche, donner grande envie. Fè venì la senevra al nas, muover l'ira ad alcuno, far venir la mostarda al naso, iram excitare, frice impatienter quelqu'un. Fe veni la sgheusa, la saliva ciaira, dicesi ordinariamente parlando di commestibili, far venir gran desiderio, mettere a filo, far aspellar uno a man giare, che ha molto appetito, prandium, o canam plus aquo distrahere , donner l'envie. Fe veni mal al cheur, sconvolgere, voltar lo stomaco, nauseam parere, faire bondir, soulever le cour. Fè veni i cavei gris, far incanutire, canum reddere, faire grisonner. Fè 'ndè föra d' chiël, far useir de' gangheri , e.e sensu mentis, o a ratione abstrahere, abducere aliquem, aliquem de mente deficere, mettre hors de gond. Fe veni | tit tour. V. De un gir.

la rabia, far venir lo sdegno, la stizza, la collera, iranz concitare, courrocer.

Fe vire la sotola, ruzzolare, trochum circumagere, trocho ludere, faire rouler par terre la roulette. Fè virè 'l chēur, far nausca, nauscare, sconvolgere lo stomaco, fastidium, satictatem, stomachum movere, faire soulever, bondir le cœur.

Fe visa, je vista, je mostra, fe finta, far sembianza, lingere , laire semblant. Fe finta d' piorè, far vista di piangere , fletum simulare , pleurnicher. V. Fe finta.

Fe un brindes , far un brindisi, bere alla salute d'alcuno, alicui propinare, boire à quelqu'un, à la santé de quelqu'un, porter une santé.

l'è un carossin, far un monopolio, monopolium facere,

accaparer.

Fè un cont al' ingrös, computar all'ingrosso, fare staglio, per farne saldo, e quitanza, stagliare, conficere, transigere, faire une cote maltaillée.

Fe un curcanet, far capitomboli, capitombolare, in caput saltare, culbuter.

Fe un fat d' rie, far un sorriso, subridere, rire sous

cape.

Fe un frach a un, dargli buona quantità di busse, dar un buon carpiccio, magnam verberum vim impingere, immaniter cædere, rouer de coups.

Fe un gir, passeggiar alquanto, dar una volta, paullulum ambulare, faire un pe-

FE

Fe un gran cas d'una cosa da nên, far gran caso di cose piccolissime, far d'una mosca un clefante, ex cloaca arcem favere, faire d'une mouche un cléphant.

Fe un macaron, n' eror d' gramatica, far un marrone, delinquere, solweismum patrure, se méprendre, faire

un solecisme.

Fè un pacioch, na paciocà, ingarbugliare, perturbare, confundere, tripoter.

Fè un pertus, un sot ant l'aqua, far un buco nell'acqua, scopas dissolvere, actum agere,

taterem lavare....

Fè un pò tröp dl' amis, dispensesse tröp, dimesticarsi più del convenevole, familiariter agere, aggregare se, familiarius aliquo uti, se famiiiariser, se rendre familier.

Fè un sotman, coglier uno insidiosamente, accoccarla, calargliela, aliquem capere dolis, faire un mauvais tour.

Fè un tir, un torn, un trat, un truch, truffare, ingannare, maltrattare, decipere, fraudare, circumvenire, male habere, jouer une pièce, un tour.

Fè un töni, far una desinenza, o terminazione di parole, che sien vicine, o poco lontane, similiter desinere, rimer.

Fè un tu autem, un predichin, V. Fè na romansiña.

Fe voghe'l pinton, here bene, allegramente, in multum vini procedere; se mero ingurgitare, pergræcari, chopiner, boire a tire-carigot, boire comme un templier.

We vola, ter. di giuoco,

vincer tutto il danaro, che vi è sulla tavola del giuoco... nettoyer le tapis, faire vole, faire tapis net.

Fè volta fassa, far volta faccia, rivolgere la faccia, recedendo subinde convertere arma in hostem, hosti frontem obvertere, faire volte face.

Fe vomite , V. Fe veni i vo-

mit.

Fè urinè, fè pissè, far orinare, promuovere l'orina, esser diuretico, movere, ciere urinam, provoquer l'urine,

être diurétique.

Fëa, animale lanuto, la femmina del capro, pecora, ovis, brébis. Le fèc contà, 'l luv ai mangia, delle pecore annoverate mangia il lupo, dicesi di quelle cose, che si annoverano, ma non si custodiscono, lupus non curat numerum, à brébis comptées, le loup les mange.

Feiles, o feils, sorta di pianta dei boschi, felce, filix,

fougère, dryoptéride.

Fel, umor gialliccio, che sta in una vescica attaccata al fegato, fiele, fel, fiel. Fel, per la vescica stessa piena di tiele, vescica fellis, la vesicule du fiel.

Fendarola, sorta di sega

grande, serra, scie.

Fencan, v. fr. uomo, che non ha, e non vuole aver faccende, uomo ozioso, scioperrato, sfaccendato, scioperone, otiosus, desidiosus, piger, deses, fainéant, paresseux.

Fenestron dna cesa, gran finestra d'una chiesa....

vitrail.

Fer, metallo di color bigio, molto duro, ferro, ferrum, fer. Fer, o i fer, nome collettivo, che si da a tutti i ferri ad uso degli agricoltori, bottaj, fabbri, magnani, e altri artefici, instrumenta, instruments de fer, outils de fer. Fer, si dice anche in vari modi di molti arnesi, lavori di ferro, che non hanno nome proprio. Fer da frise, da maron, da riss, quello strumento de' barbieri a guisa di forbici per uso d'arriceiare le basette, la barba, e i capelli, calamistrum, fer à friser. Fer da papiöte, quel ferro anche usato dai barbieri, con cui riscaldano, e stiacciano le carte, che si fanno per arricciare i capelli, stiaccine, voce dell' uso, calamistrum, fer à friser. Fer da tope ..... fer à toupet. Fer da stire, ferro da soppressare, quello strumento, che ben riscaldato distende, e dà la salda alle biancherie, cucchiaja, soppressa, liseia, pressarium, fer, ou fer à repasser le linge. Fer da surtor, o carò, strumento di ferro più stretto, più lungo, e più grave di quello da dar la salda alle biancherie ad uso di spianare le costure, ferro da spianare, quadreilo, pressorium, carreau. Fer da caval, ciapin, quel guernimento di ferro, che si mette sotto i piè de' giumenti, solca ferrea, fer, fer de cheval. Fer, quel guernimento di ferro, che si pone alla scarpa per camminar sul diaccio, o altro . . . . . patin. Fer da causset, ago, acts, aiguille de bas, for à l

tripoter. Fer da ridò, verga di ferro, virga ferrea, tringle, fer à rideau. Fer da corior, ferro da conciar il cuojo, scalpriun, fer de corroveur. Fer da canastrei, ferro da cialde . . . . gaufrier. Fer da tachè, o sostnì la bronsa, servente . . . appuve-pot. Fer rot, ferri rotti, sferre di qualunque genere, scruta, ferrailles. Bute i fer , o bute ai fer , si dice incatenare i forzati, o gli schiavi, ed è anche castigo de' soldati, e marinaj delinquenti, metter al terro, o nei ferri, in vincula conjicere, alicujus pedes ferro compedire, compedes impingere alieui, mettre dans les fers, ou à la chaîne. Scaude i fer, animare, eccitare, excitare, incitare, animos addere, inflammare, animer, encourager. Bate'l fer, mentre ch' a l'è caud, valersi dell' occasione, operare quando l'uomo ha comodità, ferrum quum igni candet, undendum, il faut battre le fer, quand il est chaud. Avèi di fëri, esse frà, aver denari molti, pecunia abundare, être riche d'argent. Fe di fëri, accumular denari, pecuniam cogere, cumulare, accumuler de l'argent.

Fer, metallo di color bigio, molto duro, con cui si fa ogni sorta d'arme, e la maggior parte degli strumenti degli artigiani, ferro, ferrum, fer. Gionse d' fer a la cioca, giunger legne al fuoco, irritate di più una persona, che è gia assai irritata, innaspriria di più, subdere ignem, ac ma-

teriam malo, jeter de l'huile dans le feu.

Fera, mercato libero, fiera, nundinæ, emporium, foire.

Feramii, chi vende, e compra cose vecchie, ferravecchio, scrutarius, vendeur, ou cricur de vicitle feraille.

Feraost, ferragosto, calendae, o feriæ sextiles, commencement, ou fêtes d'août. Frè ost, ştare in allegria il primo giorno d'agosto, ferrare agosto, calendas sextiles celebrare, festas agere, fêter le premier d'août, faisant bonne chère.

Fçrdonè, sonar così a mal modo, e fortemente, strimpellare fortemente, inconcinniter, et fortiter pulsare, jouer mal de quelque instrument.

Ferfoi, dicesi di chi non può capir nella pelle, vispo, vivace, promtus, alacer, vi-

vidus, vif, prompt.

Ferì, percuoter con ferro, o altro insino all'effusion del sangue, ferire, ferire, blesser. A l'è mei esse ferì, ch' mört, è meglio cader dalle finestre, che dal tetto, è meglio cader dal piè, che dalla vetta, maniera proverbiale, che si usa per consigliare altrui ad eleggere de' mali, che non si posson fuggire, il manco nocivo, ex duobus malis minus est eligendum, de deux maux il faut éviter le pire.

Ferla, sottile, e giovane ramicello di pianta, germoglio, rampollo, ramusculus, surculus, rejeton de piante.

Ferleca, sherieffo, ferita, le, terra ferma, continens, squarcio, catenaccio, scirignata, cicatria, scissura, ictus usato nel Coro, canto fermo,

cæsim ductus, plaga, fractura, balafre, chinfreneau, taillade.

Ferlin, spezie di moneta antica, la quarta parte del danajo, ferlino, ferlingus, petite monnoie ancienne. Ferlin, spezie di moneta fatta di piombo, o di latta, o di altra materia stampata per lo più da una parte sola per contrassegno de' lavoranti, che si adoprano al trasporto de'materiali, che non si possono misurare; è anche un marchio, che davasi agli Ecclesiastici per conoscere che erano intervenuti all'Uffizio, e così regolare le distribuzioni minute, che lora appartenevano; prendesi anche per qualunque aitro contrassegno, tessera, symbolum, drachma operarii, mercan.

Ferloca, sorta di cuffia, che portano le fanciulle . . . .

Fërm, o frëm, senza moto, immobile, tirmus, stabilis, immotus, ferme, arrêté, immobile, tranquille, paisible. Stè fërm, star fermo, non mnoversi, quiescere, cesser, s'arrêter, être tranquille. Ferm, per sodo, duro, saldo, solidus, firmus, durus, ferme, dur. A l'a gelà fërm ..... gelu, glacie constitit, il a gelé serré. Ferm, per istabile, valido, stabilis , firmus , sur, durable. Ferm, per ostinato, 1isoluto, tenax, résolu, optmatre. Tent ferm, star saldo, in sententia constare, tenir bon. Tera ferma, agg. di terra a differenza dell'isole, terra ferma, continens, continent. Cant ferm, canto simplex canendi moders, plainchant, chant Gregorien, chant d'église. Can da ferm, da post, cane da ferma, il fermarsi, che fanno certi cani, quando trovan le quaglie, o simili, bracco da ferma, canis sistens, chien d'arrêt. Onde jerme la quaia ec., si dice del fermarsi il cane, dopo che tracciando, e fintando ha trovata, e vede la quaglia, stere, arrêler.

Ferma, fermati, siste gra-

dum, ferme, haite.

Ferme, arrestare, rattenere, fermare, retinere, detinere, cohibere, compescere, arrêter. Ferme l'uss, la fnestra, chiudere, serrare, fermare, claudere, fermer. Fermè na cosa, attaccarla, appiccarla, fermar una cosa a checchessia, affigere, colligare, attacher, arrêter. Fermè I vömit, 'I fluss, 'I saugh, fermar il vomito, la soccorrenza, il sangue, supprimere vomitum, sistere alvum, sunguinis profluvium inhibere, arrêter. Fermesse, fermarsi, fermar il passo, gradum sistere, morari, consistere, subsistere, subsidere, s'arrêter.

Ferpa, merletto, o striscia di tela messa per ornamento allo sparato delle camicie, ga-

la , strophium , jabot.

Fersaja, nome generico di ogni legume, come ceci, lenti, fave, cicerchie, e simili, civaja, legumen, légumes, toutes sortes de légumes.

Fertà, fregamento, fregatura, stropicciamento, fricatio, frictio, frottement, fri-

ction.

Fertawache, o vilan fertavacte, dicesi in m. b. per inguria ad un zotico villano, villanzone, rupico, gros ma-

nant, vilain paysan.

Ferte, si dice delle cose, che si vogliono ripulire, o nettare, strofinare, stropicciare, fregare, fricare, defricare, tergere, frotter, froisser, nettoyer, lustrer, polir, décrotter. Ferte, per fe le freghe, fregare, leggiermente stropicciare, perfricare, faire des frictions. Ferte, stropicciare una cosa per farla pulita, e beila, e morbida, ligiare, pulire, forbire, lustrare, pullare, sfregare, lavigare, expolire, polire, polir, nettover, lustrer. Fyrte un, feje ce freghe, ferteje, sopaleje le spale, in m. b. dar altru busse, zombare, verberare, cadere, frapper, battre, tapoter quelqu'un. Fertesse antern a un, andare attorno ad alcuno, accostarsegli, fregarsi attorno, accedere ad aliquem, se ad aliquem conferre, suivre quelqu'un, ètre toujours auprès. Fertesse con un provocare alcuno stacciatamente. slidarlo, audere in aliquem, lacessere aliquem confidentius, adoriri, attentare, provocare aliquem audentius, oser, se hotter à quelqu'un. Ch'a veña nen a fertesse con mi, ec.

Fertor, ferton, frocion, storcion, propriamente tanto capecelno, o stoppa, o cencio molle, che si possa tenere in mano, e a tanta quantità asciutta direbbesi batuffolo, e serve per istropicciare, o strofinare le stovigue, quando si rigovernano, nettatojo, strofinaccio, peniculum, lavette.

Fervassa, fervoña, acer. di frès; frev da caval, febbricone, febris exastuans, fievre violente, fievre de cheval.

Fgrvęta, febbretta, febbricella, febbruzza, febricula, petite fièvre, légère atteinte

de fièvre, fièvrotte.

Fervè, il nome, che si dà al secondo mese dell'anno, febbrajo, februarius, février.

Fervos, che induce, che cagiona febbre, febbricoso, febrem afferens, inducens, fièvreux, qui donne la fièvre, qui cause la fièvre.

Fesse dè paröla, fesse promete, farsi dar parola, promissum exigere, tirer paro-

le, tirer promesse.

Festa, giorno solenne, nel quale non si lavora, festa, festum, dies festus, fête, solemnité, jour de sête: Festa d'precet, festa di precetto, festa comandata, dicesi di quel giorno, in cui è vietato il lavorare a differenza di quelle, che si celebrano dalla Chiesa solamente, festum ex præce-' pto, fête fêtée. Festa, per ginbbilo, allegrezza, latitia, joie, réjouissance. Festa, per carezze, o accoglienza grata, allegra, benigna tractatio, accueil, reception gracieuse, civile, honnête. Festa, per ispettacodo, apparato, spectaculum, pompa, appuratus, magnificentia, pompe, parure, enjolivement, décoration. Fe festa, guardar la festa, astenersi dal lavorare, diem festum agere, celebrare, garder la fête, têro, prender riposo, feriari, se reposer, s'abstenir du travail. Fe la festa a un, uccidere, extremum supplicium de aliquo sumere, tuer, ôter sa vie. Artrossè, comode un per'l di dle feste, conciar uno pel di deile feste, trattarlo male, omnibus modis depexum aliquem, et exornatum dare accommoder comme il faut, recommoder de toutes pièces. A l'e nen tut'i di festa, non sempre vanno le cose secondo il suo desiderio, non semper sunt saturnalia, on n'a pas tous les jours le même bonheur. Cösa da portè i di d' festa, si dice di cosa di qualche eccellenza, res eximia, exceltens, egregia, chose mignifique, très-excellente, très belle. Festa del Corpus-Domini, festa del SS. Corpo del Signore, festum SS. Corporis Christi, Fête-Dieu. Festa d'tuti i Sant, festività d' Ognissanti, festum omnium Sanctorum, Toussaints. Festa d' san Gioan, festa di san Giovanni, festum sancti Johannis, la Saint-Jean.

Feston, specie di ricamo a disegno intagliato, che fanno le donne con l'ago ai manichini, ai fazzoletti da collo, e simili, festone, smerlatura, limbus denticulatus, feston, engrèlure. Feston, ornamento della parte esterna d'alcuna cosa, profilio, orw ornatus, hor-

dure, coniour.

Festone, far festone, taginre, o frastagliare a festone, intagliar festoni... festonner, découper en festons.

celebrare, garder la sête, seter. Fe festa, cessar dal lavo- tagliata sottilmente dal tutto, fetta, frustum, segmentum, iranche, morceau, rouelle, lèche, tronçon. Fşta d'lard, caletta di lardo, segmen lardi, caron. Fşta, o part d'mşlon, d'cossa, fetta di mellone, di zueca, frustum peponis, cucurbitae, côte de melon, de citrouille. Fşta d'pruss, d'pom, dlimon, spiechio, folliculus, tranche. Fşta, per similit. d'altre cose, frustum, bande, morceau. Fşta, per fşrleca, V. Peita fşta, fettolina, fettuccia, frustulum, petite tran-

che, petit morceau.

Feù, elemento di qualità calda, e secca, fuoco, ignis, feu. Fēū salvai, certa infermità, che viene in pelle, cagionata da umor salso, fuoco salvatico, volatica, impetiggine, lichen, feu sauvage, feu volage. Feit artificial, ogni sorta di composizione fatta con polvere, che diciamo d'archibuso, tanto per guerra, quanto per feste, fuoco artificiato, ignis artificiosus, fen d' artifice. Feu, prendesi talora per un'intera famiglia, e dicesi: Col pajis a ja disent feat, quel villaggio fa dugento fuochi, domus, familia, famille, maison, fen. Fen, per incendio, incendium, flamma, incendie. Arme da feu, armi, bocche da fuoco . . . . . armes a feu. Feu da povrit, peit fen, fuoco da vedova, ignis stipulæ, focus parum luculentus, feu de marionette, petit feu. Feu badial, bon feu, jeu da segnor, fogon, fuoco padiale, igni, luculentus, grand feu. Veu da Spagneul, Jassina a la Spagnola, il sole,

sol, le soleil, le feu des Espagnols. A peit feu, a fuoco lento, a poco, a poco, igni lento, pedetentim, à petit feu. I feu, nel num. plur. s'intendono i fuochi artificiati, fatti per allegrezza, o per solennità, ignis festivus, feu de joie. Feu d' paja, fig. cosa, che poco dura, res non dia persistens, cito peritura, transitura, flamma de stipula, feu de paille, feu d'étoupe. Bute la man antel feu, modo di giuramento per dimostrare la verità di ciò, che si è per dire, manum igni admovere, mettre la main au feu. Piè 'l feu, fig. piè la cavalaria, de an zara, adirarsi, irasci, cxcandescere ira, se mettre en colère. De feu a la miña, al canon, dar fuoco alla bombarda, figur. detrectationibus initium dare, commencer à médire. Butè tropa carn al feu, intraprendere troppe cose in una volta , uno , codemque tempore plura aggredi, entreprendre trop de choses à la lois. Buté nen la basaña vesin al feit, si veule nen cha s'evisca, non metter l'esca vicino al fuoco, ne stipulam ad ignem admoveas, ne pas mettre quelqu'un à la gueule au loup, ou du loup. Bute al feu, far cuocere, ad ignem apponere, mettre à cuire. Butè 'l feu ant na ca, seminar la discordia, irarum faces, dissidia, jurgia sercre, mettre la désunion, la discorde. Di, o fe cose d'feu, dire, o fare cose di meraviglia, miranda dicere, loqui, dire, on faire des merveitles. Avei'l leg die-

re, I feu al cul, essere in ! grandi angustie, o essere pressato istantissimamente, magnis in angustiis versari, o premi, urgeri, être impatient, inquiet, être pressé vivement. Dunt la peila casche antel feu, useir d'un pericolo, ed entrar in altro maggiore, incidit in Scyllan, cupiens vitare Carybdim, tomber de fièvre en chaudmal. Esse, o smie d'esse antel jeu, esser impaziente, omnis moræ impatientem esse, on dit d'un homme, qui est dans l' impatience, il l'a les pieds dans le leu. Fe doi feu, tre feu, vivere separato in due, tre abitazioni, locum separatum deligere, constituere, separatim degere, vivere, faire deux, trois feux, faire quartier à part, saire deux , trois lits. A la mai bogià dal canton del feu, non è mai stato fuori di casa, numquam e patriis abiit laribus, il n'a jamais bongé du coin du feu.

Fēūder, strumento di cnojo, di latta, e simile, ove si tengono i ferri da tagliare, guana, vagina, theca, gaine, étui, contelière.

Fēūdra, soppanno, fodera, tela, drappo, o altra simil materia, che si mette dalla parte di dentro dei vestimenti per difesa, o per ornamento, subtegmen, pannus subdititius, pannus subsutus, doublure. Fēūdra, per similit. si dice anche qualunque cosa posta per rintorzo. Fēudra del capel.... coifie de chapeau.

Fēuia, parte, che copre, adorna, ed è quasi chioma ver-

deggiante delle piante, foglia. folium , frons , feuille. Feuia, nei fiori son quelle parti, che fanno ghirlanda alla gemma, foglia, folium, feuille florale. Reusa d' sent feuie, rosa di cento foglie, rosa centifolia , rose à cent feuilles. Feuia, senz' altro aggiunto dicesi della foglia dei mori gelsi, della quale si nutricano i filugelli, ovvero bachi da seta, frons mori, feuille de mûrier. Fénia d'vi, pampano, pampinus, pampre. A bogia nen jeuia, ch' Idio a n'veuia, non si muove foglia, che Dio non voglia, omnia Dei nutu moventur . . . . Antel casche dle feuie, vale sul fine dell' autumo, exeunte, vel labente autumno, à la chûte des feuilles. Termolè, tranble com na fēuia, tremare come una foglia, come i pippioni, totis artubus contremiscere, metu contremiscere, trembler comme la feuille, trembler de peur. Feuia, vaso di rame piano, è stagnato di dentro, dove si cuocono torte, e simili cose, ed è anche un vaso simile di ferro, o di altro, con che si cuopre il piatto, o il tegame, ed è anche la stessa fēūia, che infocata rosola le vivande, tegghia, sartago, clibanus, artopta, tourtière.

Feui, propriamente carta da scrivere, o stampare, foglio, papyrus, charta, papier. Un feui d' carta, un foglio di carta, chartæ plagula, feuille de papier. An feui, si dice de libri della grandezza di mezzo foglio, o d'un foglio ripie-

411

gato, term. de libraj, in foglio, in folio, in-folio. Fēūi, e fēuia, dicesi anche d'oro, d'argento, di rame battuto, e ridotto a sottigliezza di foglia, foglia, bractea, folium aureum, argenteum etc., feuille d'or, d'argent, etc.

Fēuro, V. Fēuder. Fēuro, in m. b. vale paneia: Eupi'l fēuro, avèi'l fēuro pien, empier il ventre, impinzarsi, ventrem distandere, se supra modum implere, s'empiffrer,

se souler.

 $F_{\ell}$ , frutto molle, e dolce, fico, ficus, lique. Es neir, fico nero, ficus purpurea, tigne noire. Fr bianch, fico bianco,  $ficus \ cerina$  , lique blanche. Fid'autun, fico tardivo, che matura d' autunno, ficus chelydonia, figue tardive. Fi datol, lico dattero, settembrino. Fi sech, fico secco al sole, o in forno, ficus arida, carica, figue sèche. Fi, aihero, V. Fiè. Piè un sul fi, o sul fait, coglier sul fico, in fi igranti deprehendere, mendre sur le tait. Fi marinà, dicesi di quello, il quale al colore, e tenerezza par maturo, e non è, ma dalla nebbia è ridotto giallo, come se losse maturo, fico vieto, annebbiato, o afato, ficus victa, enecta, figue fanée, Hétrie. Il fico vuol aver due cose, cioè collo d'impiccate, e camicia da furfante, prov. detto così, perchè quando è ben maturo, torce il collo, e si piega, e la pelle screpola, si che ha la camicia stracciata. Fi d' India, pianta, la quale cresce senza fracto, spuntando le sue foglie le une sopra dell' altre, tonde, e molto sode, detto dal volgo frittella, e sopra di esse il frutto assat insipido di color rossiccio, armeto di spine, fico d'India, cactus epuntia . . . Si da pure lo stesso nome ad una pianta della stessa spezie, sopra di cui si raccoglie quel vermicciuolo, che si reca dall'Indie, detto cocciniglia. Fico d' India, detto anche dagli Autori nopal, volgarmente mestole, e da' Bottanici cactus cochenillifer . . . . Fi, malore, superificità di carne, detto eresta, ficus, marisca, tie. Varie sono le spezie, e i colori dei fichi, come neri, verdieei, pavonazzi, tanè, fico grassello, grassula, asinaccio, brogiotto, albo, cutignolo, fontanello, e varii altri nomi, e maniere di fichi, i quali sono tanti, e si diversi in ogni paese, che vana impresa sarebbe il voler concinare insieme i varj nomi, ed impossibile il trovare i corrispondenti delle lingue, lo stesso dicasi delle pere, delle mele, e di altri frutti.

Fia, la femmina della spezie umana relativamente al padre, e alla madre, figliuola, figlia, filia, nata, fille. Fia, si dice anche semplicemente per dinotare il sesso femminile, zitella, ragazza, bambina, puella, fille, fillette, jeune fille. Fia, si dice anche per opposizione a donna maritata, donzella, vergine, puella, fille, viergo, puella, puelle, fille, vierge. Fia da mariè, mariòira, figha nu-

bile, virgo matura viro, viripotens, qui est en âge de se
marier, fille nubile. Fia bruta, ma ricea, giovane brutta, ma ricea, puella deformis, at opulenta, belle au
coffre. Fia, dassi questo nome ad una sorta di fico di color porporino, e bianco al di
dentro, di gusto saporitissimo.

Fia ben maridà, ben arcavità, zitella ben collocata, ben maritata, digno conjuncta viro, filie bien lotie, bien mariée. Fia mal arcapità, donzella mal collocata, male nupta, savo nupta viro, filie mal

lotie.

Fià, alito, spirito, che esce dalia boeca, fiato, anima, spiritus, halitus, haleme, soufile, respiration. Fid, per mal odore, fetore, halitus gravis, anima fætida, mauvaise odeur, puanteur. Fià, per voce, favella, vox, sermo, voix, mot, parole. Fià, per forza, vigore, robur, vigueur, force. Piè fià, prender fiato, spiritum, animam ducere, respirare, respirer. Tirè'l fia, vale anche lo stesso. Piè fiit, raccorre il fiato, riaver il fiato, fig. riposarsi, prender ristoro, cessare alquanto dalle fatiche, quiescere animos, vires sumere, respirer, se reposer, avoir quelque relâche, se récréer. Tut ant un fià, tulto in un liato, uno spiritu, uno, ac continuato spiritu, sine interspiratione, tout d'une haleine, tout d'un coup. L'ultim fià, i bai, l'ultimo respiro, ultimus spiritus, le dernier soupir. Nen jene fid, non parlarne, reticere, ne dire pas, passer!

sous silence. Nen fe fià, non tiatare, nihil mulire, ue souffler pas le mot.

Fiac, floscio, fievole, snervato, stanco, stracco, lassus, fessus, debilis, languidus, imbecillis, las, fatigué, foible, harassé, épuisé, abattu, af-

foibli, lâché.

Fiaca fave, pianta carôte, narrator di fanfalucche, carotajo, menducitoquus, mendux, falsidicus, sycophanta, blatero, emballeur, hableur, menteur, lanternier, charlatan, vendeur d'orvietan, craqueur.

Fiache, ammaccare, schiacciare, fiaccare, contundere, conterere, collidere, confringere, ecacher, écraser. Fiache le costure a un, rivedere, le costule, aliquem fuste dolure, verberure, repasser quelqu'un. Fiache d'mandole, fiachene; crachene, spacciar menzogne per verità, shallare, falsa pro veris obtrudere, imponere, os alicui sublinere, habler, craquer. Fiachè le costure, V. Spianè le costure.

Fiachesse un dil, acciaccarsi, ammaccarsi, schiacciarsi un dito, digitum obtundere, mentrir un doigt, faire une mentrissure, une contusion livide à un doigt.

Fiacre, voce fr. carrozza di

affitto . . . . fiacre.

Fial, flatare, respirare, trar il fiato, respirare, exhalare, spiritum ducere, respirer, haleter.

Fiaire, spusse, avere, o spirare mal odore, mandar puzzo, feiore, gettar lezzo, putire, puzzare, fatere, putere, tetrum odorem echaine, puer, sentir mauvais.

Fiairò, che puzza, che ha cose sudice, che spirano mal odore, puzzolento, putidus, tændus, male olens, puant, qui sent mauvais. Fiairò, per isporeo, sozzo, laido, sordidus, immundus, fædus, impurus, sale, salope. Fiairò, dicesi in m. h. per ischerno a ragazzo, puerulus, marmot.

Fiama, strumento d'acciajo per cavar sangue ai cavalfi, saetta, scalpellus, flumme.

Fiama, fumo acceso, che esce dalle cose, che ardono, fiamma, flamma, flamme. Fe feu, e fiama, far ogni possibile, nihil intentatum relinquere, totis viribus eniti, faire rage, faire tout son possible. Fait a fiama, dicesi di quet drappo di color bianco, sopra di cui campeggia un rosso a foggia di fiamma, pannus flammarum ad instar intextus, etofie à flammes.

Fiamanghin, sorta di ricamo intagliato a fiamma....

espèce de broderie.

Fiamera, fiamma appresa in materia secca, e rara, onde tosto si apprende, e tosto finisce, battoria, flamma levis, fiammala, feu de paille. Fiamera, per altegrezza da fuochi, che fa il pubblico per alcuna felicità presente, o per memoria delle passate, baltoria, festus ignis, feu de joie.

Franc, quella parte del corpo, che è tra le coscie, e la costola, fianco, latus, tianc. Franc, per lato, cauto, banda, latus, pars, flanc, cote,

tille.

Fiap, fiaparin, fiapi, ap-

lis, aridus, passus, flasque, flétri, mou. Fiap. per floscio, stanco, ec. V. Fiac. Fiap, frutto di una pianta assai frequente nelle siepi simile al cirieggio, ed involto in un guscio di color fiammeggiante, il suo sapore è alquanto amaro, ed acido, solatro alicacabo, physalis alkekengi, alkekengi, coqueret.

Fiapi, divenir vizzo, appassito, avvizzire, avvizzare, languidum fieri, languescere, devenir mou, se flétric.

Fiasc, vaso ritondo per lo più di vetro col collo stretto, e senza piece, fiasco, ano-

phorum, boutcille.

Fiasche, pezzi di legno lavorato, che compongono i due lati dell'incasso del cannone, e che sono combagiati, e saldati l'uno con l'altro con frammezzi di distanza in distanza, fiasche....... flasques.

Fiaschët, dim. di fiasc, fiaschetto, parvum enophorum, petite bouteille, flacon.

Fiascheta, quella sacchetta, che portano i cacciatori, per lo più di latta, ove mettono la polvere da schioppo, fiaschetta... boite à fusil, petite bouteille plâte, flasque, fourniment.

Fiastr, figliuolo del marito, avuto da altra moglie, o dalla moglie d'altro marito, figliastro, priviginus, beau-fils, fils de son mari, ou de sa temme, d'un autre lit.

Fiastra, figliuola del marito, avuta da altra moglie, o dalla moglie d'altro marito, figliastra, privigina, belle-fille, fille d'un autre lit.

L'auna del por, dla siola, ec., dicesi l'estremità, o la parte opposta a quella, che si chiama capo, buccia, coda, fronda di porro, di cipolla, d aglio, e virema pars porri, cœpæ, allii, la queue du porrem, d'oignon, d'ail.

Fica, è una certa palificata di diverse file, e ordini di pali attraversati da lunghi legni detti reme , ben collegate ai pali stessi; queste fiche dalla parte, ove l'acqua fa impeto, si coprono di tavole, riempiendosi il vacuo tra un palo, e l'altro con pietre, gliaja, o terra. Si fanno queste tiche nei fiumi, torrenti, o rivi, e col mezzo loro si costringono le acque ad introdursi in un dato sito, o a rivolgere il corso loro. Si formano anche semplicemente con fascine, pali, e terra, palata, palafitta, argine, riparo, chiusa, pescaja, cataracta, palatio, palis, palissade, clayonnage, pilotage.

Ficanas, fichet, dicesi di chi presontuosamente s'intromette un luogo, o si mischia in affari aiteui, curiosus, curieux, furel. Fè'l ficanas ,'l fichèto, intrometiers in un luogo presontuosamente, se arroganter intrudere, fourrer son nez par tout, fourrer son nez où lon n'a que faire. V. Fichet.

Fich, voce pop. prestamente, speditamente, celeriter, expalae, vite, lestement.

Piche, mettere, o cacciare una cosa in altra con qualche violenza, figere, defigere, ficher, enfoncer, planter, clouer, faire entrer, ou faire pené- curioso, curiosus, scrutator,

trer bien avant. Fiche, o piante il ciov, star fermo nelle sue deliberazioni, in sua sententia persistere, obfirmari, avoir résolu, déterminé. Fichè'l nas, ingerirsi, intromettersi senz' esser richiesto, impacciarsi, se alicui rei immiscere, se intrudere, se inferre in aliquam rem, s'ingérer, se mêler de quelque chose, tatillonner. Fichesse sot, o anans, mettersi sotto, farsi innanzi, accostarsi, propius accedere, se mettre dessous, s'approcher. Fichesse, o fichesse drenta, cacciarsi dentro, se intrudere, so fourrer, s'enfoncer. Fichesse, vale anche intromettersi presontuosamente. Fichesse, o fichè'l nas ant'i afè d'aitr, che vale lo stesso, entrare ne'fatti d'altri, discorrere delle cose altrui, se immiscere, se inferre in aliena negotia, entrer dans les affaires d'autrui. Fichesse ant un leugh, stermesse, nascondersi, abscondere se, se cacher, s'occulter. Fichesse, cassesse, piantesse ant la testa, ant l'umor, ostinarsi, animum obsirmare, s'opiniairer, s'en heurier. Fichesse na cosa ant la memoria, fermar nella memoria, imprimere, memoriæ infigere, graver dans la mémoire. Ficheila a un, fichene, crachene, dar ad intendere, spacciar menzogne per verità, ingannare, decipere, falsa pro veris obtrudere, ctaquer, tromper.

Fichët, colui, che spia, cho rinverga, che cerca di risapere i fatti altrui, o che vi si intromette senz'esser richiesto,

415

indagator, inquisitor, furet, fureteur, V. Ficanas.

Ficia, strumento composto di due, o più anelli, e di un arpione incastrato in essi, o di altri ordigni a quelli somiglianti per uso di tener congiunte insieme le parti di qualsivoglia arnese, che si abbiano a riplegare, e volgere l'una sopra l'altra, mastictto .... fiche, contresiche, on autre pièce semblable. Ficia, o fice, due pezzi di ferro, o di altro metallo, i quali, forati da un capo, s'incastrano insieme, e stanno saldi per mezzo d'un perno, che si fa passare nei detti tori, cerniera, v. dell' uso . . . charnière.

Ficognà, nascosto, cacciato in dentro, accovacciato, la-

tens, abditus, cachè.

F.cognesse, caeciarsi dentro, nascondersi, accovacciarsi, se abscondere, se occultare, se in latebram conficere, se cacher, s'occulter.

Fidecomis, una certa ultima volonta, nella quale si da l'eredita, legato, o simile all'instituito, sotto la fede di restituita al sostituito, fedecommesso, fideicommissum, fideicommiss

Fidei, certe file di pasta fatte a somiglianza di piecoli vermi, che mangiansi cotti come le lasague, vermicelli, vermiculi esculenti, vermicelles.

Fidic, gran viscere di color rossiccio, pendente sul nero, distinto in tre, o quattro g an lohi, e collocato nel destro ipocondrio immediatamente sotto al diaframma fra il peritoneo, e la faccia anterio-

re dello stomaco, fegato, je-cur, hepar, foie.

Fielle, colui, che fa, e vende vermicelli, lasagne, maccheroni, e altri pastumi, che servono ad uso di minestra, vermicellajo, pastajo, v. dell' uso . . . . vermicellier.

Fidlin, dim. di Fidèi, V. Fiè, l'albero del fico, fica-

ja, sicus, figuier.

Fiero, crudele, feroce, ferus, savus, cruel, féroce. Fiero, per altiero, superbo, insopportabile, ferox, protervus, fier, intraitable, orgueilleux.

Fieul, term. relativo, con cui si designa il maschio dell' umana spezie riguardo al padre, ed alla madre, figliuolo, filius, natus, fils, enfant, male, garçon. Fieul d'un convent, si dicono i monaci, i frati, che vestirono l'abito della religione in quel tal convento, figliuolo, filius, fils. Fieui, dieonsi i rimessiticei, che fanno al piede gli ulivi, e gli altri frutti, figliuoli, surculi, surgeon, rejeton, scion, nouveau jet. Ficui , chiamansi quelle cipolline, che nascono attorno attorno ad una grossa, bulbulus, caven. Fieul dla galiña bianca, vale fortunato, qui utitur fortuna secunda, cui fortuna favet, heureux, fils de la poule blanche.

Figuresse, fingere, formar con l'immaginazione, immaginarsi, animo effingere, cognatione informare, se figurer, s'imaginer, se mettre dans l'esprit.

Fii , V. Fieul.

Fil, quello, che si trae fi-

lando lana, lino, canapa, e simili, filo, filum, fil. Fil, dicesi per simil. ogni cosa, che si riduca a guisa di filo. Fil d' ör, d' argent, filo d'oro, d'argento, filum aureum, argenteum, fil d'or, d'argent. Fit d' fer, filo di terro, filum ferreum, fil d'archal. 'L fil fer, nelle magone dividesi in sorterie, dette piombi dal numero uno, sino al numero nove, e da questo sino al numero trent'uno, dette passaperla. Fil tört, fil da cusì, accia ritorta per uso di cucire, refe, filum, linum, fil. Fil del cotel, del rasò, assottigliatura del taglio dei coltelli, rasoj, affilatura, acies, fil tranchant d'un couteau, etc. Fil genoveis, straforsin, fissela, cordin, cordicina, spago, funiculus, ficelle. Fil del discors, filo di ragionamento, continuazione, continens oratio, la suite, le tissu d'un discours. Fè passe a fil d'spà, uccidere, perimere, gladio interimere, égorger, passer au fil de l'épée. Teni 'l fil, procedere con ordine, ordinatim procedere, aller de fil en aiguille. Perde'l fil, perder il filo, aberrare, perdre le fil, se brouiller. Fil dla schiña, filo delle reni, la spina, spina, l'épine du dos. A fil, a dirittura, presa la metafora dai muratori, e simili, che tirano un filo per andar dirito, recta, ad lineam, en ligne droite, en droiture. Esse an fil, esser pronto, apparecchiato, lesto, in punto per far checchessia, paratum esse, être prêt. Esse an fil, es- d'une étoffe coupée, ou dé-

ser in lena, valere, vigere, être en force, en vigueur. Esse an fil, esser preso dall'ubbriachezza, temulentia madere, être ivre. Esse an fil, esser ridotto al verde, ad inopium redigi, être à sec, à la bésace. D'filo, o d'fila, per forza, forzatamente, coactim, per vim, malgré, par force. D' filo, senza replica, senza intermissione, sine intermissione, sine ulla controversia, sans relâche. D' filo, vale anche tosto, di botto, protinus, extemplo, nulla interjecta mora, d'abord. Fil grotolit, filo broccoso, filum grumulis repletum, fil noueux.

Fila, numero di cose, che l'una dietro l'altra si seguano per la medesima dirittura , o veramente camminino, o siano a un pari, fila, series, ordo, file, ligne, suite, ou rangée des choses, des personnes. D' fila, di seguito, successivamente, l'un dopo l'altro, senza intermissione, e dicesi di tempo, di cose, di persone, indesinenter, assidue, ordinatim, consécutivement, sans relâche, d'arrache-pied, tout d'un tenant, sans interruption, de suite. Chi trop tira, scianca la fila, chi troppo vuole, nulla ha, omnibus intentus, minor fit ad singula sensus, qui refuse, muse.

Filagn, taragna, ordini di viti, filari, series, ordo, va-

yons.

Filandra, fila, che spicciano da panno rotto, o stracciato, o tagliato, faldella, filamenta, fils, qui se détachent

cousue. Filandre, fila di panno lino vecchio sfilato, ove sogliono i cerusichi distendere i loro unguenti, filaccica, faldella, titivilitia, charpie.

la seta, sericum ex folliculo bombycino extrahere, educere, evolvere, lever, et dévider la soie de dessus le cocon-Filè dos, andare, trattare, sforzarsi colle huone, piace-

Filar, o firà, rete, con cui si prendono gli uccelli, ragna,

cassis, plaga, filet.

Filastrocola, o filistroca, ragionamento stucchevole per la sua lunghezza, in cui y ha ordinariamente poco di buono, filastrocca, molesta fandi prolixitudo, longue entilade de paroles, tirade, longue harangue.

Filatojė, colui, che lavora alla filatura, od al filatojo, filatojajo, sericipendius, fileur. Filatojė, colui, che torce la seta, filatojajo.... mouli-

nier.

Filator, strumento di legno da filar la lana, lino, seta, e simili, che ha una ruota, cotla quale girandola si torce il filo, filatojo, rhombus, moulin à soie. Filator, alla piemontese, è composto di forconi, e stagge, che lo reggono con nove strascichi, valico....rouet.

Filatura, l'atto, e l'arte di filar la lana, la seta, la canapa, il lino per diversi usi, filatura.... filature.

Filè, unire il tiglio, o il pelo di lino, o lana, e simile materia, torcendoli col fuso, e riducendoli in finissima sottigliezza, filare, nere, torquere fusos, trahere pensa, stamina torquere digitis, filer, faire du fil, réduire de la filasse en fil. Filè la seda, cavar la seta dai hozzoli, trarre

bombycino extrahere, educere, evolvere, lever, et dévider la soie de dessus le cocon-Filè dos, andare, trattare, sforzarsi colle buone, piacevolmente, humaniter, comiter, benigne se gerere, tractare, filer doux, se comporter avec douceur, avec modestie, avec soumission. Filè dos, per aver paura, metu angi, avoir peur. Filè gròs, non por mente ad ogni minuzia, facilem esse, minimeque morosum, ne pas regarder de près à quelque chose. Filè sutil, filar sottile, guardar ogni minuzia, difficilem esse, et morosum, prendre garde à un sou, à un denier. Filè, dicesi d'ogni cosa viscosa, che faccia fila, filare, liquescere, finere, filer, couler, courir lentement. Filene, filene su, fene na legenda, na filastrocola, far un' agliata, plurimum, inepte, et moleste loqui, bavarder. Filè, o difilè, andar alla sfilalata, alla fila, l'uno dietro l' altro, procedere, progredi singillatim, aller de suite, l'un après l'autre, et près à près. L'è pi nen 'l tenp ch' Berta filava, non è più il tempo della telicità , jam fuimus Troes , tempora illa sunt mutata, heec olim fiebant, nunc alia tempora, alios mores postulant, nous disons du temps, qu'on se mouchait sur la manche, du temps, que Berte filait, au bon vieux temps. Filè la carta, succhiellare le carte cioè guardare sfogliandole' e tirandole su a poco a po, co . . . filer les cartes. Fi-

418 1 , al ginoco della bisca, ginocare streito, o solamente la posta . . . ne mettre au jeu

précisement, que ce, qu'on est obligé d'y mettre, filer.

Filera, quella, che lavora a filare, filatrice, que net, netrix, filense, celle qui file, mandière. Filèra, donna, o zitella, che nelle manifatture in seta si occupa a trarre la seta dai bozzoli, filatrice . . . tilatrice. Filèra, o fila, rablera, rela, corteggio, seguito, cortéo, codazzo di persone, comitatus officiosus, pompa, famulatus, caterva, cortège, accompagnement, suite. Filèra, pezzo di acciajo, fatto a buchi grandi, e piccoli, per cui si fa passare l'oro, l'argento, l'ottone, che si fi-Ja, filiera, trafila . . . filière. Filèra, stromento, che serve per far viti, madrevite, cochlea, écrou, filière.

Filet, nervetto attaccato sotto la lingua, che impedisce il parlare, scilinguagnolo, uncrioglossum, filet. Filet, quella parte carnosa, che si trova melle vertebre, che sono langhesso il dorso, e allora soltanto, quando n'è stata tratta per service di eibo, filo . . . . met. Filet, una spezie d'imboccatura piccola, sottile, e spezzata, ai due estremi della quale sono attaccate due corde, che si legano alle due campanelle, che sono alle due colonne d'ogni posta de'cavalti neila staila, e servono a far tener alta la testa al cavallo, quando viene stregghiato, o altrimenti curato, frænum, filet, espèce de petite bride.

Fileur, o filor, colai, che fila, o riduce in lunghi filuzzi. E s'intende tanto del filo, che della seta, lana, cotone, budella, e altre simili cose ridotte in lunghe fila, o in filuzzi, filatore . . . fileur.

FI

Filomio, uom astuto, scaltro, bindolone, fantino, vafer, callidus, fin, rusé, narguois, patte pelue, trigaud,

fin merle, fin matois.

Filon, mariuolo, borsajuolo, tagliaborse, farinello, volpone, truffatore, fur, latro, dolosus, vafer, fraudator, filou, coquin, fripon, vaurien. Filon, giuocator di vantaggio, che fa trufferie nel giuoco, fraudator, filou. Filon, quel luogo; dove l'acqua è più profonda, e corre con maggior velocità, filone, filum præcipuum, filon.

Fitös , lavoro alla moda di filo di seta, od anche di lino

fatto a rete.

Filos, agg. a bosco, difficile a lisciare, filamentoso, fibroso, scabro, ronchioso, scaber, asper, hois rahoteux. Filos, agg. a carne, fibroso, filamentoso, fibratus, filandreux.

Filosela, o fris, nastro di fioretto, tænia, fleuret, ru-

ban de fleuret.

Filsa, più cose infilzate insieme in checchessia, him, series, ordo, un til, un cordon de choses enfilées, attachées ensemble.

Filsqua, chiamano i sarti un punto lento, con cui si mettono insieme le parti delle vesti, e che si cava poi quando sono finite a buono, dicesi anche anbastiura, punto molle.

Filtre, colar un liquido col feltro, far passare un liquore, che si vuol chiarificare per mezzo la carta, panno, e simili, feltrare, colure, filtrer.

Filtre, è lo scappare il liquore, o simili dal vaso, che lo contiene, uscendo per sottilissima fessura, trapelare, ellucre, emmare, distiller, couler, passer, pénetrer insensiblement, trassuder, dégoutter, fuir. La fiöca fondend, a filtra ant la tera, la neve struggendosi trapela, penetra nella terra, permeare, pervadere, pénétrer inscusiblement.

Filuca, nave piecola di basso bordo, che è in uso sul mediterraneo, e che va a vele, e a remi, feluca, navis curso-

ria , l'élouque.

Filiara, o fissiira, fendituri, lessura, lesso, spaceatura; se è una piecola fessura, dicesi serepolatura, hiatus, feate, renarde, ouverture; se poi è appena visibile, dicesi pelo, rima, crévasse, gerçure, felure, lezarde.

Fin , sost. fine , termine , finis , terminus , lin , bout.

Fin , add. fino , sottile, minuto, subtilis, tenuis, subtil, mine, fia, delie, menu. Fin, per di tatta bontà, in estremo grado d'eccellenza, optimus, perfectus, excellent, fin, exquis, parfait, accompli. Fin, parlandosi d'uomo vale astuto, sagace, astulus, vafer, versuius, callidas, fin, rusé, adroit. Or fin, oro fino, aurum obrizum, or ha. Argent fin , angento hno, argentum pustulatum, argoat him.

Fin, o fina, sino, insino prep., usque, jusque. Fin là, fin a là, fin a col segn, fin là, catenus , jusque-la. Fin quand a l'era masnà, fin quando era fanciullo, jam usque ab intantia, ab incunabulis, des son enfance. Fin a quand? fino a quando? quousque tandem? jusqu'à quand? Fin dal mar, infino dal mare, usque mari, depuis la mer, de la mer, jusqu'à etc. Fin a la metà, sino alla meta, ad dimidius, jusqu'à la moitié. Fin a si, fin si, fin qui, eatenus, usque huc, jusqu'ici. Fin d'anlora fin da col tenp, fin d'allora, fin da quel tempo, jam tum, depuis ce temps. Fin ades, finora, etiam nunc, usque ad hoc tempus, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette henre. Fin a tant che, fintantoche, finche, dum, donec, jusqu'à ce que, jusqu'à tant que, tandis que. Fin a l'orlo, sino all'orlo, usque ad oram, usque ad extremitatem, bord à bord.

Finage, distretto d'una giurisdizione di un territorio, distretto, ager conterminus, territorium, département, finage, district, banlieue, territoire.

Finansa, e meglio finanse, chiamausi volgarmente in It: lia le entrate, o rendite del Principe, finanze, v. dell'uso, census, vectigal, finances.

Finansie, Ministro delle finanze, finanziere, voce delle uso, publicorum vectigalium

red imptor, financier.

Finessa, qualità di ciò, che è fino, squisito, ottimo nel suo genere, isquisitezza, dilicacezza di lavoro, eccellen-21, perfectio, subtilitas, tenuitus, elegantia, diligentia, præstantia, finesse, bonté, excellence, perfection, pureté, subditté de quelque chose. Fingssa, per accoglienza, vezzi, carezze, humanitas, comitas, blanditiae, bon accueil, accueil obigeant, civil, favorable, amitié, qu'on témoigne, civilité. Finessa, per favore, grazia, atto di cortesia, gratia, beneficium, favor, studum, faveur, grace, service, plaisir, bienfait. Finessa, per accortezza, sagacità, calliditas, sagacitas, astutia, finesse, adresse.

Fini, condurre a fine, dar compimento, finire, conficere, absolvere, complere, terminer, finir, achever. Fini un, uccidere, necare, tuer. Fini, t. de pittori, condurre, o lavorare i disegni, o le pitture con estrema delicatezza, e diligenza, senzachè nè punto, nè poco si possan vedere i colpi del penuello, o della matita, finire, operi summam manum imponere, ad umbilicum opus ducere, fastigium imponere, finir. Di tal lavoro così condotto, dicon essi, ch' egli è un travai finì, o furni, finito, o fornito, cui manus extrema accessit, fini, travaillé avec soin. Finila, stè fërm, finitela . . . . tenezvous, tenez-vous en respect. Finiomo, lassomo stè, lassomo da part sti cunpiment, le sirimonie, le burle, finiamo, lasciamo da parte i complimenti, le cirimonie, le burle, i motteggj, officiis, obsequiis, jocis, dicteriis finem imponamus, trève de complimens, de cérémonies, de raillerie.

Finta, finzione, fictio, simulatio, feinte, déguisement. Fe finta, fingere, simulare, fingere, faire semblant, simuler. Finta, t. di scherma, l'accennare di tirar il colpo in un luogo, per metterlo in un altro, finta. . . feinte; onde fe na finta. Finta d'cavei, quantità di caper posticej, capelliera, caliendrum, coins, cheveux postiches, faux-cheveux.

Fiöch, massa di fili d'oro, d'argento, di seta ec., che si usa per ornamento degli abiti, baldacchini, cuscini, e simili, fiocco, nappa, lemniscus, flocon, petite tousse de soie, d'or, d'argent. Fe na cosa con i fioch, e le frange, vale con ogni maggior sontuosità, con tutta la solennità, alla grande, solemni pompa, summo apparatu, avec magnificence, avec pompe, avec grand appareil. Fioch, quei peli, che ha dietro alla tine del piede del cavallo, barbeita. . . . . .

Fioca, pioggia rappresa nell'aria men fortemente della grandine, neve, nix, neige. Fioca brossà, nevischio, nevischia, ningor gelu concretus, verglas, petite pluie, qui se glace en tombant, ou aussitôt qu'elle est tombée. Fioca, fior di latte sbattuto, capo di latte sbattuto, crema, spuma lactis, crême foueitée.

Fiöchè, il cadere, che fa la neve dal cielo, nevicare, ningit, ningebat, ninwit, neiger. Quando la neve cade dal

cielo foltamente, in abbondanza, e a fiocchi, dicesi fioccare, decidere, nivem discuti, neiger. Fiochè per simil., si estende anche ad altre cose, che vengono in gran quantità, abbondare, affluere, abonder, affluer.

Fiöchet, for di farina, friscello, simila, pollen, la pure farine, la fleur de farine.

Fiöla, picciola botte di vetro, ampolla, fiala, hoccia, phiala, fiole.

Fiolansa, i figliuoli, figliuolanza, proles, soboles, liberi, nati, lignée, les en-

fans, géniture.

Fior, germoglio, che ogni anno spicca dalle piante per abbondanza d'umore, ed è principio, e segno di frutto, o seme, d'odore, colore, e forma differente, secondo le sue spezie, fiore, flos, fleur. Fior, quella rugiada, che è sopra le frutte, avanti che siano brancicate, fiore, ros, fleur. Fior, quella specie di muffa, che produce il vino, quando è al fin della botte, fiore, flos vini, fleur de vin. Fior di gran, ciano minore, centaurea cyanus, jacea segetum, barbeau, aubifoin, bluet. Fior del pom granà, fior di melagrana, balausto, balaustium, la fleur du grenadier, du balauste. Fior d' luvion, fiore di verbasco, di tassobarbasso, thapsi barbati, aut verbasci flores, bouillon. Fior di mort, primavera, primulæ veris flores, primerole, primevère. Fior d' lait, capo di latte, flos lactis, creme. Fior d passion, nome volg. di quella pianta detta granadilia, passi-

flora carulea, crenadille, tleur de la passion. Fior, uno det quattro semi delle carte, fiore . . . trètle. Fior del caussët, dicesi quel lavoro delle calzette, che si fa per ornamento, e viene dalla noce del piede fin su a mezza gamba, mandorla delle calzette, ialvolta fiore . . . . Fior velit . amaranto, amaranthus, amaranthe, passe-velours. A fior d' tëra, rasente terra, al pari, ad telluris superficiem, à fleur de terre, rez de terre. A fior d'aqua, a fior d'acqua, alla superficie dell' acqua, ad superficiem aquæ, à fleur d'eau, au niveau.

Fiordalis, nome, che competeva ai gigli d'oro, insegna della Casa di Francia, fiordaliso, lilium, fleurs de lis.

Fiorè, pezzo di panno, che cuopre i panni sudici, che sono nel tinello del bucato, sopra del quale si versa la cenerata, ceneracciolo, pannus, charrier, torchon, qu'on met au dessus de la lessive.

Fiorët, certo passo, che si fa danzando, col muover un piede innanzi, o dietro l'altro, che sostiene intanto tutto il corpo in equilibrio, fioret~ to . . . . fleuret , coupé. Fiorët, spada senza punta, e senza taglio; con cui s'impara a tirar di spada, fioretto . . . , fleuret, épée sans pointe, et sans tranchant. Fioret, metafor, si dice di qualsivoglia cosa scelta, fioretto, flos, la sleur, l'élite, la crême, la meilleure qualité. Fiorët , zuccaro assai bianco, saccharum candidius, la fleur du sucre, le sucre rafiné. Fiorèt, sorta di filo, fatto della materia più grossa della seta, stracciato col pettine di ferro, filaticcio, fioretto, filum sericum tritum, fleuret, filoselle. Il fris (na stro) fatto della stessa materia, tania, o vitta ex serico filo trito, fleuret, ou ruban de fleuret. Fiorèt, macchia bianchiccia ritonda, che si forma sulla cornea dell'occhio, albugine, maglio, albugo, macula oculi, nubecula, albugo, taie.

Fiori, verbo, far fiori, produrre fiori, fiorire, florere, inducere se in florem, florem emittere, fleurir, pousser de la fleur, être en fleur.

Fiori, nome, pien di fiori, fiorito, florens, floridus, fleuri. Fiori, agg. a vino, si dice quello, che è al fin della hotte, che comincia ad aver il fiore, vino fiorito, vinum, quod flores habet, vin, qui a des fleurs.

Fiorin, moneta d'oro battuta nella città di Firenze, e così detta dal giglio hore, impresa di detta Città, impressovi dentro, fiorino, nummus aureus, florin d'or. Fu eziandio moneta Fiorentina d'argento, e ne furono diverse sorta, di varii pesi, e prezzi, fiorino, florenus, florin d'argent.

Fiorista, dilettante di fiori, coltivator di fiori, fiorista.... fleuriste. Fiorista, che vende fiori freschi, o colui, che fa, e vende fiori finti..... bouquetier.

Fioritura, astratto di fiorito, il fiorire, fios, fleuraison,

Faction de pousser des sleurs. Fiorton, borra di seta, di inserior qualità, che il sioretto.... pétenuche, galette de cocole. Fiorton, dicesi anche la parte migliore di checchessia, V. Fior.

Fiosca, e fisca, una delle particelle della cipolla, dell' aglio, e simili, che compongono il bulbo, presso noi però intendesi propr. dell'aglio. Fiosca, o fisca d'ai, spicchio, nucleus, folliculus, gousse. Fait a fische, spicchiuto, folliculis constans, qui a plusieurs gousses.

Fiös, quegli, che è tenuto a battesimo, così detto soltanto da chi lo tiene, figlioccio, filius lustricus, filius e fonte baptismatis susceptus, filleul.

Fiössa, quella, che è tenuta a battesimo, così detta solamente da chi la tiene, figlioccia, filia lustrica, filia e fonte baptismatis suscepta, filicule.

Firà , V. Filar.

Firma, sottoscrizione autentica dello scritto, firma, v. dell'uso . . . signature, seing, souscription. Fè la firma, butè la firma, firmè, sottoscrivere lo scritto per renderlo autentico, firmare, v. dell'uso . . . signer, 'contresigner, souscrire.

Fisca, V. Fiösca.

Fiscalege, sottilizzare, ed esaminare accuratamente, fiscaleggiare, v. dell' uso, aliquid ab aliquo diligenter exquirere, enquérir, tâcher de découvrir, tonder.

Fisch , pubblico erario , al

423 "

quale si applicano le facoltà ,! e condannagioni dei malfattori, e le credità di coloro, che muojono senza legittimo erede, fisco, fiscus, le fise, le trésor du Prince, et de l'étal.

Fissèla, cordicina composta di varii fili di canape, che serve comunemente per legare dei piccoli pieghi, o pacchetti , spago , funiculus , ficelle. Fissèla, cestella, panie ra, nappa, zanna tessuta di vinchii, fiscella, fiscella, panier, corbeille, mannequin d'osier, cucilloir.

Fissit (tranzesismo introdotto dalla moda) spezie di fazzoletto di velo, o simile, che portano le donne intorno al collo, e sulle spalle, fissu, v. dell'uso, amictorium, fichu.

Fissiera , V. Filiera.

Fit, il prezzo, che si paga dai fittajuoli della possessione, ch' essi tengono d'altrui, fitto, pretium locationis, lover. Fit, o afitament, per la possessione affittata, fitto, affitto, fundus locatus, ferme. Fit d'un pra, d'un canp, prezzo, che si paga pel fitto d'un terreno, allitto, locatio prevdii, fermage. Fit d'una ca, il prezzo, che si paga per uso di casa, o di altra abitazione, che non sia sua, pigione, pensio, lover. Cu da fit, casa a pigione, cedes conductitiæ, maison à louer. Stè a cà da fit, star a pigione, abitar casa non sua, in conductitiis redibus habitare, louer une maison.

Filavol, colui, che tiene una casa a pigione, affittuale, pigionale, pigionante, in-

quilinus, adium conductor, qui habitat in cedibus conductitiis, locataice. Fitavol, quegli, che tiene in affitto le altrui possessioni, fittajuolo, fundi conductor, colonus, fermier; e in alcuni luoghi métaver, amodiateur. Fitavol da cavai, e viture, colui, che dà in aflitto cavalli, e vetture , locator equorum , rhedarum, loueur de chevaux, et de voitures suspendues.

Fite, prender in allitto, torre a pigione, conducere, prendre à ferme, à louage.

Fite, dare a pigione, in aflitto, appigionare, locare, donner à ferme, à louage.

Fiusa, conto, capitale, fiducia, ratio, spes, fiducia, confiance, assurance. Fe fursa, far conto, far capitale, apprezzare, rationem habere, magni facere, faire cas, estimer, en avoir bonne opinion.

Fiusesse, fidarsi, confidere, niti, se fier, s'assurer.

Flacon, vaso da mettervi acque odorifere, oricanno, vasculum, flacon.

Flacie, flon, bulo, bulas, dicesi a uomo, che stia sul grande in ogni cosa, o di chi procede con più gravità, e maggior apparenza di grandezza, che non ricerca il suo essere, sputatondo, cacasodo, arcifanfano, affectatæ gravitatis homo, gravitatis jactator, thraso, ardelio, qui se tient sur son quant à soi, grave comme un Espagnol, fanfaron, hableur.

Flagiolet, sorta di piccol flauto, il cui suono è molto acuto, zufolo, zufolino, ti-

424 FL bia, fistula, arundo, flageo- jactare, gloriari, se flatter. let, chalumeau.

Ilan, spezie di tartara, fatta di fior di latte, ed altri ingredienti, scribilita, flan.

Flanbà, add. rovinato, distrutto, perso, andato in rovina, andato a male, eversus, absumtus, extinctus, dirutus,

accisus, flambé.

Flanbe, rovinare, disperdere, scialacquare: I son flanbà, i son fociù, i son pers, son rovinato, son perduto, perii, disperii, occidi, je suis flambé, je suis perdu. 'L fat sö l'è flanbà . . . res occisa est , deplorata , exhausta , flambé, perdu, dissipé.

Flanbò, sorta di candela corta, e alquanto più grossa delle comunali, candelotto, brevior, et crassior candela,

flambeau.

Flanboesa, v. pleb., albagia, boria, elatio animi, superbia, arrogantia, vanité, ambition. Flanboesa, o franboesa, spezie di mora rubiconda da far conserve, e sorbetti . . . . framboise.

Flanche, dal fr. flanquer; flanche un sgiaf, un sgiaflon, un morflon, na slepa, voci pl., sparare un bello schiaffo, colaphum, alapham impingere, flanquer, donner un bon soufflet.

Flapa, bozzolo imperfetto, difettoso, ammaccato.

Flate, lusingare, adulare, piaggiare, dare speranza, blandiri, permulcere, assentari, indulgere, obsequi, flatler. Flatesse, lusingarsi, darsi a credere, persuadersi, vantarsi, sibi in animum inducere, se

Flati, flatuosità, vento, quello propriamente, che si genera negli intestini, flato, flatus, ventosité, vents, flatuosité.

Flatuos, che fa, o genera flati, flatuoso, flatus ciens, inslans, flatueux, venteux, qui cause des vents.

Flebotomista, colui, che cava sangue, flebotomo, v. dell' uso, qui venam incidit, qui saigne, qui phléhotomise.

Flecia, arme da ferire, che si tira coll'arco, fatta d' una bacchetta sottile, lunga intorno a un braccio, che in cima ha un ferro appuntato. e da basso la cocca, con penne, colla quale s'adatta in sulla corda, freccia, saetta, sagitta, flèche, dard, javelot.

Flema, pazienza, moderazione, animi tranquillitas, lenitas, mansuetudo, flegme, patience, modération. Flema, per tardità, lentezza, tarditas, cunctatio, lenteur, tiédeur. Flema , parte acquosa , ed insipida, che la distillazione scioglie dai corpi . . . flegme. Flema, umor crudo, acqueo, escrementizio per se stesso, talor esistente, ovvero per lo più generato nel corpo, adunato in esso, flemma, pituita, *pituita*, flegme, phlegme.

Flematich, paziente, moderato, posato, che difficilmente s'adira, flemmatico, tranquillus, sedatus, flegmatique, patient, qui se possède, homme de sang froid, esprit posé, flegmatique. Flema, flemmatico, pituitosus, phlegmatique, pituiteux, qui abonde en flegme.

Flina, stizza, ira, collera, indignatio, ira, colere, courroux, depit, furie.

Flipa, pezza di Spagna di

argento.

Flon , V. Flacie.

Flos, deboie, fievole, snervato, floscio, moscio, vizzo, enervis , fiacidus , mollis , Hasque, mou, flétri, foible, sans force, sans vigueur. Fios passarin, passo, appassito, vizzo, aridus, passus, fanc, ridé.

Flota, moltitudine di navi, armata di mare, flotta, classis, flotte, armée navale.

Flüs, male, in cui con gli escrementi del ventre si manda anche fuora del sangue, ed escono con grave dolore, flusso, soccorrenza, dissenteria, intestinorum levitas, diarrhau, dyssenteria, flux de sang, dyssenterie. Flus, per moto naturale delle acque del mare verso terra, flusso, accessus, flux. Flüs, e riflüs, flusso, e rillusso, accessus, et recessus, flux et reflux, flot, marée. Flüs, e rifiüs, per simil. dicesi d'ogni altro movimento, che vada, e torni, flusso, e riflusso, fiuxio, fluxus, flux et reflux.

Flüssion, concorso di qualche umore insolito, e ingrato, discesa, scorrimento di catarro ec., flussione, fluxio, epiphora, fluxion, écoulement d'humeurs.

Flussionèra, cuffia, le cui code facendosi passare l'una sopra l'altra sotto la gola si

matich, che abbonda di flem- I fanno ascendere sopra il capo, serrateste, v. dell' uso ..... bagnolette.

> Flüt, rovinato, disperato, fuori di speranza, absumtus, accisus, ab omni spe dejectus, ruiné, désesperé, ilambé.

> Flitta, strumento musicale di fiato, ritondo, diritto, forato, e lungo intorno a un braccio, flauto, tibia, calamus, flute. Flitta, o flitte, plur., per ischerno, diconsi le gambe piccole, gracili, smilze, non proporzionate, gambe fusaruole, crura gracilia, sur s destituta, jambes de fuscau, jambes menues. Lo cha ven per stitta, va via per tanborn, ciò, che vien di male acquisto, non può durare, la bertuccia ne porta via l'acqua, male parta, male dilabuntur, ce, qui vient par la flûte s'en retourne au tambour. Filia traversèra, traversa, flauto di Allemagna . . . . .

Faitin , dim. di faita , fautino . . . . cornet d'accords, flûtet.

Frassa . . . . bromus secalinus . . . . .

Fnè, raccorre, radunare il fieno sparso nel prato, o spargerlo essendo ammucchiato, e fare altre simili operazioni. Fnè in m. h., percuotere alcuno, verberare, frapper. Ine, per uccidere, perimere, tuer. Fnè un, guadagnare ad alcuno tutto il danaro nel giuoco, omnem pecuniam alicujus ludendo lucrari, gagner tout l'argent à quelqu'un, laire tapis net, nettoyer le tapis.

Fnèra, luogo, ove si ri-

pone il fieno, fienile, fænile,

fenil, grenier à foin.

Fuestra, apertura, che si fa nella parete per dar lume alla stanza, finestra, fenestra, fenêtre, croisée. Fnestra, talvolta si dice anche della chiusura delle stesse finestre. Vedrià, e Vrera, V. Fnestra, o Fnestrin dsor di cop. Lusel, finestra sopra tetto, abbaino, impluvium, lucarne. Fnestra con i veder, o vedrià, invetriata, clathri vitrei, châssis de verre, vitre. Fnestra con la carta, con l pape, con la teila, impannata, fenestra chartacea, châssis de papier, ou de toile. Fnestra finta, la rappresentazione di una finestra, che si fa per la simmetria, finestra finta .... fenètre feinte. Fnestra, dicesi di luogo mancante nelle scritture ..... O mangè sta mnèstra, o passè per la fnestra, si dice di chi per necessità è sforzato a far una cosa, bere, o affogare, compelli ad electionem unius mali e duobus, inter sacrum, saxumque stare, boire, ou se nover.

Inestrin, fnestriña, dim. di fnestra, finestrello, finestrello, finestrino, finestrina, fenc-

stella, petite fenêtre.

Fnestron, accr. di fnestra, finestrone, lata, ingens fenestra, grande fenêtre.

Fnoi, erba aromatica, finocchio, fæniculum, marathrum, fenouil. Aquavita d' fnoi, acquavite di seme di finocchio... fenouillette.

Fö, albero alpestre, le di cui foglie sono sottili, e prestissimo imbiancano, di so-

pra generano una coccola verde, e puntita, e fa ghiande doloissime, faggio, fagus, hêtre.

Foà, rovente; infocato, divenuto rosso come di fuoco, arroventito, e dicesi propriamente del ferro, e simili, candens, rougi au feu. Talvolta si usa per caldissimo, e sovente ancora dei panni ben bene riscaldati al fuoco, caldissimi.

Foatè, sferzare, staffilare, frustare, scutica, flagris cœ-dere, loris verberare, fouetter.

Foble! foble bachët! casso! poter dla gata! poter de baco bacon! modi bassi esprimenti meraviglia, capperi! cappita! papæ! hui! nargue! ho, ho!

Foc, focia, V. Fot, fota. Focre, V. Fotre.

Fodrè, soppannare, foderare con soppanno, subsuere, doubler un habit. Fodrè, per similit., si dice anche del por checchessia sotto ad alcuna cosa per rinforzo, o per abbellimento, soppannare... revêtir, garnir.

Fodreta, sopraccoperta di panno lino, o di drappo fatto a guisa di sacchetto, nella quale si mettono i guanciali, federa del guanciale, guscio del guancialino, pulvini tegmen, lodix cervicalis, taie d'oreiller.

Foët, cordicella di canapa, o di cuojo, che è attaccata ad una bacchetta, o ad un bastone, di cui ci serviamo per castigare i cavalli, ed altri animali, sferza, frusta, staffile, scuriada, lorum, ver-

ber, flagrum, scutica, fouet,

escourgée.

Fofa, fonfon, in m. b. paura, e gran rimescolamento, ma breve, che cagiona a battimento di cuore, e frequente alitare, e soffiare, battisoffia, affanno, pavor, horror, metus, formido, anxietas, battement de cœur, palpitation, tressaillement de crainte.

Fofo, si dice ai capelli, che soprastano alla fronte, e che sono più lunghi degli altri, ciuffetto, frontis capillitium,

toupet, toupilon.

Foforò, fodero, in cui si pone la fonda della pistola, sovrafodero . . . faux-fourreau.

Fogage, provvedimento di

legna per il fuoco.

Fogagna, truppa di sgherri, lictorum turba, bande d'archers.

Foghèra, fogon, braciere,

focus, brasier.

Fogheti, si dice per ischerzo ai fuochi artificiali, ignes artificiosi, feux d'artifice.

Fogon, fogaton, accr. feu, tuoco grande, ingens focus, grand feu, beau feu, feu de reculée, bon feu, feu d'enter. Fogon , padella di ferro, o di rame, ove si mette brag a per iscaldarsi, braciere, focus, ignitabulum, brasier, une poêle de fer à tenir la braise. Fogon, lo scudellino, o quella parte dell' archibuso, dove si mette il polverino per dargli fuoco, focone, alveolus pulverarius sclopi, bassinet d'arme à feu. Fogon del canon, è il foro, per cui si comunica il fuoco alla polyere, con cui si carica, focone del cannone ..... lumière.

FO Fogos, pieno d'intento desiderio, veemente, di animo caldo, focoso, ardens, promplus, violentus, vehemens, flagrans, ad iracundiam proceeps, proprepere iracundus, ardent, prompt, vif, bilieux, fougueux, vehément.

Fojam, lavoro a foglie in pittura, scultura, oreficeria, e simili, fogliame, opus foliatum, ramage, feuillages. Satin a fojam, raso a fogliami , pannus attalicus plumatus , satin à ramage. Fojam , per quantità di foglie, fogliame, foliorum multitudo, feuillage.

Fojè, andar cercando in luogo riposto, cercar nelle sacche d'alcuno, frugare, pratentare, inquirere, explorare, fouiller, fouiller dans les poches.

Fojët, dimin. di feit, foglietto, chartula, pagella, feuillet, feuille da papier, rôle. Fojët d'avis, o sempl. fo-. jët, dicesi di foglio, o lettera, ove sieno scritte cose nuove, o avvisi, foglietto d'avviso, gazzetta, litera nuncia, rerum gestarum libellus, diarium , ephemeris , gazette. Fojët, söla, ciapa, suolo, che si mette ai talloni, solum, semelle.

Fojeta, certa misura di liquidi, foglietta, cotyla, feuillette, chopin. Per diminut. di fēūia, foglietta, exiguum fo-

lium, petite feuille.

Foin, e fovin, animale rapace simile alla donnola, e della grandezza d'un gatto, il suo pelo nereggia nel rosso, ed è bianco sotto la gola, faina, martes, fouine. Foin, per similit. si dice a ragazzo vivace, che non può capir nella pelle. Eui da join, occhi vivaci, furbetti . . . . . œil de fouine. Tirè d' pet da fovin, fr. volg. aver gran paura, summa formidine affici, artubus omnibus ex metu contremiscere, trembler de peur.

FO

Fojöt, fojotin, vaso di terra, per uso di cuocer vivande, tegame, tegamino, testa, testula, casserole de terre, petite casserole de terre.

Fol, sciocco, scimunito. stolidus, socors, sot, fou. Föl folii, folitro, folastrii, föl com na mica, folle, pazzo, stolto, sciocco, scimunito, stultus, demens, insulsus, levis, stolidus, baro, socors, sot, niais, nigaud, fou, fat, balourd, stupide, insensé, étourdi. Föl, o mat, carta de'tarocchi, e minchiate, che è figura di conto, la quale si conta con ogni carta, e con ogni numero, e non può ammazzare, nè esser ammazzata. Chi è föl, beiv al bot, poco, o nulla ha il pazzo, chi pecora si fa, il lupo se la mangia, nimia simplicitas, facile dolis opprimitur, qui se fait brébis, le loup la mange. Fe 'l föl per nen paghè la sal, far il pazzo a tempo, e luogo, usar finzione, rusticum esse te simulas, quum sis malus, contrefaire, simuler, déguiser, feindre.

Föla, furfa, calca, moltitudine di persone, folla, turba, frequentia, concursus, foule, presse, multitude de persomes, qui s'entrepoussent.

Fola, edifizio, gli ordigni del quale mossi per forza di acqua assodano'i panni lani. gualchiera, officina fullonica, moulin à foulon, foule, foulerie.

Folairà, fanfaluca, favole, fandonie, chiacchere vane, commenta, nuga, campa, gerræ, sornettes, vetilles, lanterneries, chansons, coquesigrues, fables, bourdes. Folairà; per follia, pazzia, goffaggine, insania, amentia, insulsitas, ineptia, extravagauce, sottise, lourderie, balourdise.

Folastru, folitro, folfolu, V. Fabiöch.

Folè, t. de'cappellaj, premere il feltro col rolletto, o bastone, bagnandolo, e maneggiandolo per condensare il pelo, follare . . . . fouler des chapeaux. Folè, sodare i panni, cogere, fouler des draps, les façonner à la foule.

Folèt, uomo robusto, fiero, folleito, ferus homo, homme sier, robuste, un lutin. Fè'l folèt, far il folletto .... lutiner. Folèt, o spirit folèt, spiriti aerei, che secondo il popolare pregiudizio si divertono senza fare alcun male, spirito folletto, spiritus aereus, esprit follet, follet, farfadet.

Fomna, nome generico della femmina della spezie umana, donna, femmina, mulier, foemina, femme. Fomna, si dice propr. di quella, che abbia avuto marito, moglie, uxor, femme. Mort d'fomna, dolor d' gomo passo prest, doglia di moglie morta dura insino alla porta; per denotare, che il duolo della moglie morta passa presto, il duol della moglie,

è come il duol del gomito, | uxoris mortue funus non comitatur mariti aolor, douleur de coude, douleur de mari. Ne somna, ne teila van nen guardà al ciair dla candeila, ne femmina, ne tela a lume di candela; cioè queste cose debbonsi attentamente osservare di giorno, de gemmis, de tineta murice, lana consule, de jacie, corporibusque diem, il ne faut prendre ni femme, ni toile à la chandeile. Fomna da pöch, sensa riputasion, fearminuccia, pettegola, vilis femella, peronneile.

Fonna, cha porta le braje, donna, che porta le brache, i calzoni, ch'ella in casa
ha più padronanza del marito,
conjue, qua regit virum, femme, qui porte le haut-dechausses. Lassesse comandè,
lassesse mnè per el nas da la
fomna, lasciarsi menar pel naso dalla moglie, qui servit uxori, uxorius, homme, dont la
femme porte le haut-de-chausses, qui se laisse gouverner
par sa femme.

Fomnin, donnina, femminetta, detto per vaghezza, venusta mulier, femella, jolie,

petite femme.

Fomnite, donna di spirito minore di quel, che converrebbe al suo naturale, donnicciuola, muliercula, femmellette, caillette. Fomnite, per donna di statura assai piccola, femminuccia, femella, petite femme.

Fond, profondità, la parte inferiore di checchessia, e per lo più di cose concave, ton-

do, fundus, pars ima, imum, le fond, l'endroit, le plus bas d'une chose creuse, cul creux, renfoncement. Fond d'un foss, d'un fium, fondo d'una fossa, d'un finne, imum solum scrobis, fiuminis, lit d'un fossé, d'une rivière. Fond, per luogo concavo, locus cavus, lieu profond, creux. Fond d' una stöfa; cola stöfa a la un bel fond, campo, fondo . . . fend. Andè a fond, sommergersi, demergi, couler à fond, couler bas. De fond, si dice dei naviglii, quando si fermano sull'ancora, dar fondo..... jeter l'ancre, donner fond. De fond, approdare in un porto, in una rada . . . prendre fond, mouiller dans un port, dans une rade. Andè a fond, pesche a fond, saper bene, saper minutamente, saper la quintessenza d'una cosa, scoprirne la pretta verità, scopum attingere, rem acu tangere, scite, penitusque callere, savoir, posséder une chose à fond , l'approfondir. Dala sima al fond, dalla cima al fondo, dal principio al fine, dall'a alla zeta, a calce ad carceres, penitus, omnino, de fond en comble, entièrement. Fond, significa anche il centro, la parte interna, o rinculata, centrum, fond. Fond, per l'essenziale, il punto, il capo principale, caput, fond.

Fonda, arnese di legno coperto di cuojo, fatto a guaina, che serve per mettervi entro la pistola, fonda della pistola.... fourreau du

pistolet.

Fondaria, luogo, ove si

funderie.

Fonde, struggere, e liquefare i metalli nrediante il fuoco, fondere, metalla liquare, liquefacere, fondre, faire fondre, jeter en sonte les métaux. Fonde, o fe fonde, dissipire, mandar a male, prodigaleggiare, dilapidare, dispergere, obligurire bona, gaspiller, dissiper, prodiguer son bien, le dilapider, manger. Fonde, in s. n. slaive, struggersi, liquefarsi, liquefieri, se liquefier, se fondre, devenir fluide.

Fondè, cavar la fossa sino al sodo, o sia pancone, e riempirla di materia da murare, fondare, fundamenta ponere, jacere, fonder, jeter les fondemens d'un edifice. Fondesse, aver fiducia, speranza, assicurarsi, niti, confidere, spem suum ponere, collocare, se fonder, s'appuver, mettre, fonder son espérance en queique chose. Fondesse, speculare addentro, approfondirsi in qualche scienza, in qualche arte, impiegare l'inichetto fissamente nella contemplazione delle cose, speculari, contemplari, meditari, aliquid seite, penitusque callere, pénétrer bien avant, creuser dans le fond de quelque chose, savoir, posséder une chose à fond.

Fondeur, colui, che fonde, sonditore, fusor, fondeur.

Fondi, beni stabili, beni immobili, capitali, res non moventes, possessiones, fundi, prædia, tonds, biens-fonds, Enmeubles, capitaux.

Fondich, bottega, ove si

fonde, fonderia, fusorium, I vendono a ritaglio panni, e drappi, fondaco, taberna, boutique de marchand de drap, ou drapier. Fondich, per magazzino per le vettovaglie, fondaco, cella promtuaria, magasin de vivres, de provisions de bouche, magasin de denrées. Fondich, per bottega, ove si yendono droghe, cioè ingredienti medicinali, e per tingere, e spezialmente aromati, fondaco di droghe, taberna pharmacorum, et aromatum, boutique de droguiste, boutique des drogues, droguerie.

> Fondichè, droghiere, aromatum mercator, droguiste,

vendeur de drogues.

Fondo, somma considerabile di danaro destinato per qualche uso, fondo di danaro, pecuniæ vis, copia, fonds. Fondo, il capitale di un bene, fundus, le capital d'un bien. Fondo, e soe dipendense, il fondo, e le sue dipendenze . . . les fonds, et les très-fonds.

Fondrium, superfluità, e parte più grossa, e peggiore, e quasi escremento di cose liquide, e viscose, feccia, fondata, fondigliuolo, fex, crassamentum, dépôt, sédiment, téces, lie. Fondrium, se di vino, feccia, posatura, floces, lie du vin; se di olio, morchia, amurca, amurgue, mare d'olives. Fond, fondriums del goblot, avanzo dei vino, che occupa il fondo del bicchiere, calaccino, centellino, sorbillum, le reste, ou le viu, qui reste au fond d'un verre-

Fondy, fos, liquefatto, fu-

so, squagliato, strutto, fu- distanza, ed è il contra io di sus, solutus, liquefactus, li- drenta, o drint, o divito, foras, foris, certra, ishu.

Fongà, addiet. da fonghè, parlando degli occhi; cai fongà, occhi aliossati, incavati, oculi concavi, yeux enfoncés dans la tète.

Fonghè, calcare, premere; fonghè la panada, premere, caicare la panada, pultem panariam calcare, premere, comprimer, presser, enfoncer la panade. Fonghè, in s. n. dicesi di terreno pantanoso, sotio del quale stagnando le acque, per difetto di scolamento, il piede sionda, s'infanga, e con difficoltà si trae fuori; fonghè ant la buria, ant la pauda, ammeimare, limo mergi, s'embourber. Tal sortà di terreno dicesi in fr. fondrière.

Fons, bolè, spezie di pianta spugnosa, è senza radice, prodotta per soprabbondante unidita, e calor di sole in certi luoghi della terra, e in alcuni alberi, e siccome diverse sono le spezie, così hanno anche diversi nomi, e altri servono per cibo, e altri per altri usi, fungo, fungus, boletus, champignon.

Fontaña, fonte, fontana, fons, fontaine, source, eau vive qui sort de terre. Fontaña dle stoma de toma de lo stomaco... le creux de l'estomac.

Fontanèla, cauterio, cauterium, fonticule, cautère.

Fontignan, vino ecceliente della Linguadocca, frontignano . . . vin frontignan.

Föra, prep. e avv. di luogo, che nota separamento, e

drenta, o drint, o circuto. foras , foris , extra , dehan . hors de. Fora che, e reit .... fuorche, præter, præt excepté, excepté que, hormes, si non. Föra di dent, francamente, liberamente, aperte, libere, ouvertement, sans balancer. Föraman, loutano dall' abitato, fuor di mano, devius, loin, éloigné, qui n'est pas à la portée, détourné hors de la portée. Föra d' pericol, fuori di pericolo; extra periculum, à labri. Föra d' meud, fuor di modo, fuor di misura, oltre modo, oltre misura, eccessivamente, valde, vehementer, mirum in modum, immodice, immoderate, extra modum, à toute outrance, jusqu'à l'excès. Fora d' proposit, fuor di proposito, abs re, mal à propos. Fora d' tenp, fuor di tempo, intempestive, hors de saison, à contre-temps. Föra d'us, fuori dell'uso, insolenter, præter morem, hors d'usage. Föra d' strà, lontano dalla comunale, e battuta via, devius, écarté, hors du chemin, loin du grand chemin. Esse fora, tiresse fora, surtine d'un anbreui, esser fuori, liberarsi, uscire da qualche intrigo, difficili, implicato negotio solutum esse, evadere, se eximere, être hors d'embarras, hors d'intrigue. Andè föra, andar fuori della città, o della terra murata, extra urbem prodire, ruri excedere, aller dehors, sortir de la ville. Al d'fora, o per d'fora, esteriormenie, extrinsecus, extéricurement, en deliors. Anfora

per andarè, V. Fesse anfora.
Forage, vettovaglia, foraggio, pabulum, commeatio,
fourrage. Foragè, andè al forage, andar a foraggio, o
per foraggio, pabulari, pabu-

per foraggio, pabulari, pabulatum prodire, fourrager, aller au fourrage, à la picorée.

Forata, utensile di spezieria, ed è un vaso di rame, o d'ottone bucherato di molti piccoli fori, colatojo, colum, couloir, passoire.

Forate, forare con ispessi, e piccoli fori, foracchiare,

perforare, percer.

Forca, baston lungo intorno a tre braccia, che ha in cima due, o tre rami, detti rebbj, che s'aguzzano, e piegano alquanto ; s' adopera per metter insieme, e rammontare paglia, o simili cose, forca, mergæ, furca, bidens, tridens, tourche. Forca, asta, in cima alla quale è sitto un ferro a due rebbj (dent), e serve per prendere paglia, fieno, letame, e simili, forchetto, pastinum bidens, fourchette, fourche à deux dents. Forca, per patibolo, dove s' impiccano i malfattori, forca, infelix arbor, infelix lignum, patibulum, gabalus, crux, furca; gibet, potence, fourches patibulaires. Fe la forca a un, ingannare con doppiezza, con astuzia, soppiantare, dar il gambetto, far una cavalletta, supplantare, decipere, astute, subdole faltere aliquem, tromper, jouer quelque tour à quelqu'un. Forca, dicesi ad uomo per inginria, forca, furcifer, pendard, fripon, vaurien,

escroc, homme de sac et de corde. Va ans la forca, modo di maledire, va alle forche, abi in malam crucem, abi directe, va te faire pendre, va, que le diable t'emporte.

Forcà, tanta paglia, o fieno, o altro, quanta sostiene, e leva in un tratto una forca, forcata, manipulus,

fourchée.

Forcetina, piccolo strumento d'argento, o d'altro metallo con più rebbii (dent), col quale s'infilza la vivanda per pulitezza, forchetta, forciua,

fuscinula, fourchette.

Forcheta, stromento di ferro simile alla forcelina, ma più lungo, e più grosso, comunemente a due rebbii, il quale si adopera per trar fuori dalle grandi pignatte la carne, forchetta, e forchetto, furcula, fourchette.

Forcura, parte del corpo umano, dove finisce il busto, e comincian le cosce, dalla similitudine della forca della strada, forcata, forcatura, inforcatura, crurum divaricatio, l'ouverture des cuisses, des

jambes.

Forcu, che ha forma di forca, o rebbii, come la forca, forcuto, bifidus, bifiurcus, fourchu. Fe l'erbo forcu, si dice lo star ritto col capo in terra, e coi piedi all' aria discosti l'uno dall'altro a guissa di forca, far quercia, inversis pedibus, cruribus divaricatis stare, faire l'arbre fourchu.

Forè, pugnere leggiermente con cosa acuta, o appuntata, pugnere, pungere, fizz

rè, per far un buco, succhiellare, forar col succhiello, terebrare, percer, trouer, faire des trous , tarauder. Forè, passar oltre, penetrare addentro, penetrare, percer, pénétrer en dedans. Forè, offender altrui, mordendo con detti, trafiggere, offendere, pungere, lædere, piquer, choquer, offenser de paroles. Fore, ailliggere, commuovere, travagliare, molestare, addogliare, affligere, ve.vare, tourmenter , affliger. Forè la neuit, passar la notte, pernoctare, noctem perpetim pernoctare, trahere, ducere noctem, noctem pervigilare, passer la nuit. Forè da na part a l'autra, traforare, transfodere, perforare, percer à jour.

Forè, colui, che va avanti a preparar i quartieri, foriere, hospitiorum designator,

fourrier.

Forèt, ferro aguzzo, con cui si foran le botti per assaggiarle, spillo, terebra, gibelet. Forèt, per qualunque stromento per forare, foratojo, terebra, tarière, perçoir, vrille, foret.

Forèt, strumento, di cui i formaggiaj si servono per prendere l'assaggio del cacio; sgor-

018 . . . .

Forfa, escrementi secchi, e bianchi del capo, forfora, porrigo, crasse de la tête.

Forfes, sorta di forbici da cimar il pelo delle stoffe, for-

c.ps, foret.

Forgè, dare la forma al ferro, o altro metallo per mezzo del fuoco, e del martel-

Tom. I.

dicare, lancinare, piquer. Forè, per far un buco, succhiellare, forar col succhiello, terebrare, percer, trouer,
faire des trous, tarauder. Folo, fabbricare alla fueina,
battere il ferro a caldo, ferrum candens cudere, forger,
Forgè, per ficcare, cacciare,
introdurre, V. Forgionè.

Forgia, fornello inserviente all'uso de'magnani, marescalchi, orefici, e simili operaj,

fucina . . . forge.

Forgionè, cacciare, ficcare, introdurre, defigere, intrudere, inducere, impellere, introducere, injicere, inferre, enfoncer, pousser ded us, introduire, faire entrer. Pergionè I feu, stuzzicare, frugacchiare il fuoco, muovere i tizzoni del fuoco colle molle, e disordinargli... tourgonner.

Forì, sorta di tela grossa, o di panno d'accia, e bambagia, di cui si fanno le tende, i materassi, capezzali, bisacce, e simili, traliccio.

federa . . . . coutil.

Foric, ragazzo, che serve ai muratori, portando calce, mattoni, e simili cose, bardotto...aide à maçon, manœuvre.

Forlan, formiga, volpone, astuto, callidus, vafer, fin, rusé, chattemite.

ruse, chattennice

Forlaña, sorta di ballo allegro . . . . forlane.

Forlin , V. Ferlin.

Forma, regola, stile, norma, formula, norma, formula, norma, forma, forma, forma, per maniera, guisa, modo, forma, ratio, modus, institutum, manière, façon. Forma, modello di legno, su cui si fanno i cappelli, forma, forma, forme, modèle. Forma da caliè, modello di legno, su cui formasi la scarpa,

forma de calzolaj, museicula, modulus sutorum, forme de cordonnier. Forma da sartor, stromento di legno a foggia di cappello, il quale serve per ispianare i giri delle maniche, e la pistagna da collo, forma, forma, forme. Forma d' grivera, d' formag, forma di cacio, dicesi un pezzo di cacio in figura circolare, meta lactis, forme de fromage. Forma da stivaj, arnese di legno, che serve per allargare gli stivali . . . . embouchoir. Forma, dicesi di quella cosa sia di gesso, o di terra, o di cera, o di zolfo, o di altra materia, nella quale si gettano o metalli, o gesso, o cera, o altra cosa per fare statue, o altro lavoro di rilievo, for-.na, modulus, moule.

Formag, latte di pecora, di capra, di vacca, o di bufola, e simili, rappigliato insieme, e premuto, cacio, caseus, fromage. Tonbè'l formag sui macaron, cascar il cacio sui maccheroni, prov. dicesi quando accade qualche cosa inaspettata, e che torna appunto in acconcio, tempori, opportune aliquid obvenire, réussir, ve-

nir tout à souhait.

Formagè, che fa, e vende cacio, formaggiajo, cacciajuolo, casearius, fromager, faiseur de fromage.

Formagëra, arnese di legno, che si soppone alla grattugia per grattarvi il formag-

gio.

Formagià, spolverizzato col cacio, caciato, casirato, casco conditus, assaisonné.

Formalisèsse, offendersi,

scandalizzarsi, aver a male, excandescere, offendi, in contumeliam accipere, se formaliser.

Formenton, nel Piem. chiamasi il grano saraceno, detto da' Bottanici grano nero di Tartaria, che è una sorta di frumento minuto, triangolare, e nero, detto anche fagopiro, polygonum fagopyrum, une espèce de blé.

Forment, grano, frumento, triticum, frumentum, ble,

froment.

Formeta, colui, che fa, e vende forme da scarpe . . . . formier.

Formiga, V. Forlan.

Forn, luogo di figura quasi ritonda, e con apertura dinanzi per uso di cuocere il pano, forno, furnus, clibanus, four. Forn da pastissaria, spezie di tegghia per lo più di ferro, con coperchio a guisa di campana, per uso di cuocervi entro frutte, pasticcerie, e simili, fornello poriatile, forno da pasticci, fornacula, clibanus, tourtière. Forn da pastiss, specie di forno somigliante a quello, in cui si fa cuocere il pane, ma molto più piccolo, ad uso dei pasticcieri, e delle cucine dei Grandi, forno, clibanus, four. Quand't povr'om veul cheuse, 'l forn casca, a cenci va fuoco, le disgrazie ricadono sempre sopra i poveri, infortunia obruunt pauperes, le feu va aux hailions, aux pauvres vont les maineurs.

Fornà, tanto pane, o altra materia, quanta può in una volta capire il forno, infor-

une fornée, tout ce, qu'on peut faire cuire en une fois dans un four.

Formasa, editizio murato, o cavato a guisa di pozzo colla bocca da piede, e a modo di forno, nel quale si cuocono calcina, e lavori di terra, ed in alcuni di foggia diversa vi si fondono vetei, e metalli, fornace, fornar . four. Fornasa da mon, fornace da mat toni, fornax lateraria, four à briques. Fornasa da caussiña, fornace da calcina, fornax calcaria, four à chaux, chaufour. Fornasa da veder, fornace da vetri, fornax vitraria, four de verrerie. Fornasa da ole, tupin, fornace da stoviglie, da vasellame di terra, fornax vasorum, four de poterie. Fornasa da fondeur, fornace da fondere, fornax fusoria, fonderie, chauffe.

Fornasè, chi fa, ed esercità l'arte di cuocere nella fornace, per calcina, e lavoro di terra da fabbriche; fornaciajo, calcarius, celui, qui a soin de la fournaise. Fornase da mon, fornaciajo da mattoni, laterarius, briquetier. Fornase da cop, fornaciajo da tegole, imbricarius, tuilier. Fornase da caussiña, operajo, che fa la calcina; fornaciajo, calcarius, chaufournier.

Fornè, quegli, che fa pane, e lo cuoce; fornajo, pistor, panifex, artocopus, fournier, boulanger.

Fornera, moglie del fornajo; fornaja, pistrix, fournière, boulangère.

Fornel, apertura, o vano,

nata, quantum capit furnus, I che per entro le muraglie della casa si lascia sopra i luoghi, dove si fa il fuoco, acciocchè il fumo per essa portandosi alla sommità della casa, n'esca fuori; cammino, caminus, focus, cheminée, âtre, foyer. Fornel a la Prussiaña, piccolo camarino di latta molto basso innanzi, e col tubo ristretto . . . prussienne, ou cheminée à la prussienne.

Fornelet, dim. di fornel, fornelietto, fornacida, petit four, fournern. Fornelet, specie di piccol forno ad uso delle filature dei bozzoli . . .

Forniment da let, arnese, col quale si fascia, e si chiude il letto a guisa di tenda; cortinaggio; conopæum, tour de lit, courtine, rideau, bonne grace.

Fornitura, fornimento, guarnitura, ornamento, fregiatura , ornatus , ornamentum , fourniture, garniture.

Forò, specie d'abito da fanciallo, così detto forse dal fr. fourreau.

Forse sì, forse no, forse si, forse no . . . peut être qu'oui, peut être que non.

Forsos, che ha forza, forzoso, validus, robustus, fort, robuste, vigoureux.

Fort, che ha fortezza, gagliardo, possente di forze, forte, valens, validus, robustus, fortis, fort, robuste, vigoureux, corpulent, nerveux, membru. Fort, per qualità, sapore d'aceto, ed agrumi, come di cipolle, agli, scalogni, radici, ed anche del pepe; forte, acidus, acer, acris, aigre, fort, piquant. Fort, agg. a vino, vale generoso, vinum generosum, multarum virium, vin fort, qui a de la vigueur. Fort, agget. anche a vino, vale, che ha preso la qualità d'aceto, forte, acidum, mordax, acre, aigri, fort, qui est aigre.

FO

Fort sost., edifizio di fortificazione, posto fiancheggiato per guardare un passo, un sito; forte, fortezza, propugnaculum, castellum, agger, arx, un fort, une forteresse, un château. Fort, il nervo migliore, il fior delle forze, robur virium, le fort, le nerf, Je mieux, la fleur, l'endroit le plus fort d'une chose.

Fort avv., fortemente, gagliardamente, forte, valde, bene, vehementer, magnopere, maximopere, impense, admodum, egregie, summopere, fortement, avec force, vigueur, véhémence, beaucoup, extrêmement. Durmi fort, dormir profondamente, arcte, graviter dormire, dormir d'un profond sommeil. Dè fort, dè sech, ferir forte, percuoter forte, crudelmente, fieramente, crudeliter, immaniter verberare, cædere, percutere, frapper durement, fièrement. Andè fort, vale andar con prestezza, velociter, celeriter progredi, procedere, ire, aller vîte, marcher de bon pas. Parlè fort, parlar ad alta voce, elata voce loqui, dicere, parler à haute voix.

Fortin, dim. di fort sost., fortino, parvum propugnaculum, munitio fossee excurrens, redoute, petit fort.

Fortuña, disposizione della

provvidenza di Dio, fortuna, fortuna, fors, sors, casus, fortune, destin, sort. Fortuna, avvenimento buono, e felice, fortuna, ventura, fortuna, sors, bonheur, prospérité. Sfortuna, avvenimento cattivo, miseria, disgrazia, sors adversa, malheur, accident sinistre. Avèi fortuna, esse fortunà . . . fortunæ muneribus auctum esse, fortunatum esse, attacher un clou à la roue de la fortune. Val pi un onsa d' fortuña, ch' una lira d' savei, val più un'oncia di fortuna, che una libbra di sapere, gutta fortunce pro dolio sapientice, bonheur, passe mérite.

Fortunà, avventurato, felice, fortunato, che ha buona fortuna, felix, fortunatus, bienheureux, qui a du bonheur, fortuné. Fortunà com un bastard, com un cherpà, fortunatissimo, felicissimus, très-heureux. Fortunà com i can an cesa, disgraziato, ærumnosus, infelix, malheureux.

Forura, ferita, che fa la punta, trafittura, puntura, punctus, piqure, blessure.

Fos, strutto, liquefatto, fuso, squagliato, fusus, solutus, liquefactus, liquefie, fondu, dissous. Fos fig., disperso, dissipatus, dispersus, dissipé, dispersé.

Foson, crescenza, aumento, affluenza, profitto, accretio, auctus, augmentum,

foison.

Fosonant, abbondante, copioso , affluens , copiosus , abondant, copieux, fécond, plein.

F R 43

Fosonè, crescer in quantità, aumentare, augescere, amplificari, foisonner.

Föss, spazio di terreno cavato in lungo, che serve per lo più a ricever acque, e vallar campi; fosso, fossa, cavea, fovea, fossa, fosse, large fosse. Föss dla sità, fossa d'una città, agger, fossa, les fossés d'une ville. Föss di canp, fossi intorno ai campi per portar via le acque, fossatelli, elices, sulci aquarii, sillon pour l'écoulement des eaux, rigole.

Fössa, sepoltura, fossa, sepolcro, sepulcrum, fovea sepulcralis, fosse, tombeau. Con i pè ant la fössa, dicesi di vecchio vicino a morire, senex capularis, senex acherunticus, un vicillard, qui est sur le bord de la fosse.

Fossà, V. Föss. Fossà da vì, fossa per piantar viti, fossa, cavea, scrobs, fosse.

Fot, v. bassa, stizza, sdegno, bile, cruccio, ira, bilis, indignatio, dépit, fâcherie, chagrin.

Fota, v. b., errore, difetto, mancamento, fallo, erratum, menda, defaut, faute, erreur. Fota, per istizza, sdegno, V. Fot.

Fotre, v. b., interjezione, che nota il dispetto, la stizza.

Fote, foth ec., voci basse, ed oscene, che non giova spiegare a chi non le intende, fottere, fottuto, futuere, fututus....

Fotrighet, V. Cojonet.

Fotù, v. b., fritto, rovinato, spiantato, inapia pressus, flambé, fondu.

Fra, preposizione, fra, tra, inter, intra, dans, en, parmi. Fra éût di, fra otto giorni, intra dies octo, ad diem octavum, à huitaine. Fra mi, e mi, fra me stesso, mecum ipse, à part moi. Fra poch, fra poco, fra breve, or ora, brevi, mox, tout à l'heure, dans peu. Fra 'l di, tra il levare, e tramontare del sole, inter solis ortun, et occasum, entre deux soleils. Fratant, intanto, interim, interea, en attendant.

Fra, uomo di chiostro, e di religione, frate, frater, moine. Fra capussin, frate cappuccino, frater cappuccinus, un capucin. Fra socolant, fra del caviot, frate zoccolante . . . . . un recolet. Fra d' san Fransesch, o Francescan, frate francescano, frater franciscanus, un cordelier. Fra agustinian, agostiniano, frater ordinis s. Augustini, un augustin. Fra duminican, frate dell'ordine di san Domenico, frater ordinis prædicatorum, un jacobin, de l'ordre des prédicateurs. Fra carmelitan, frate carmelitano , frater carmelita, un carme. Fra dla redension di sciav, religioso della redenzione del riscatto . . . . un maturin. Fra Paulot, o d'san Fransesch d'Paula, frate minimo, ordinis minimorum. frater, un frère minime. Fra dl'eremo, romito, camaldolese, eremita, un hermite. Fra dle scole pie, scolopio, scholarum piarum frater, un religieux des écoles pieuses, ou écolatre. Fra Gioan, frate Giovanni, frater Johannes, frère Jean.

Frà, graticola di ferro, che si mette alle finestre, interrata, grata, cancelli, o clathri ferrei, grille de fer, travée de grilles, treillis.

Frà, add. di frè, ferrato, ferro munitus, ferré. Aqua, o vin frà, acqua, o vino ferrato, acqua, o vino, in cui sia stato spento ferro infuocato... eau ferrée, vin ferré.

Fracassè, verbo, metter a rovina, rompere in molti pezzi in un tratto, fracassare, confringere, conquassare, elidere, obterere, perfringere, briser, rompre, casser, mettre en morceaux.

Fracassè, nome, V. Bra-

jassè, nome.

Frach, sorta d'abito in uso da non molto tempo in quà. Fè'n frach, dar buona quantità di busse, dar un buon carpiccio, magnam verberum vim impingere, immaniter cœdere, rouer de coups.

Fradlàstr, fratello dal canto di padre, o dal canto di madre, il fratello da canto di padre, frater uno patre, alia matre, fière de père, frère consanguin; fratello dal canto di madre, frater ex codem utero, frère de mère, frère utérin, che si dice anche fratello uterino.

Fradlesse'n pò tröp, fè un pò tròp dl'amis con un, dispensesse lröp, affratellarsi, dimesticarsi di troppo, alicujus consuetudine abuti, s'émanciper.

Framenta, moltitudine di strumenti di ferro da lavorare, e metter in opera, ferreria, massa di ferramenti, fer-

ramenta, orum, ferremens, outils de fer, ferrailles, quantité de fers.

Franch, moneta di Francia del valore di venti soldi, fran-

co . . . . franc.

Franch, add. libero, franco, liber, libre, franc. Franch, ardito, coraggioso, intrepido, intropidus, audens, vaillant, courageux, hardi. Franch, sincero, schietto, leale, ingenuo, ingenuus, sincerus, integer, candidus, apertus, simplex, sincère, candide, loyal, qui dit ce, qu'il pense. Franch, esente, immunis, franc, exempt de toutes charges. Franch d' port, si dice delle lettere, involti, ec. quando sono francate da chi le manda, franco di porto .... franc de port. Franch de iaja, dicevasi quel padre di famiglia, il quale aveva dodici figliuoli viventi, ond' era immune dal pagare la taglia, ed altre imposte al Principe, franco di taglia, immunis a solvendis vectigalibus, tributis, franc de taille, des imposi-

Franch, avv. francamente, liberamente, apertamente, risolutamente, con franchezza, libere, audacter, audentius, ouvertement, résolument, sans déguiser, sans biaiser. Franch, e nët, vale lo stesso.

Franchessa, ardimento, bravura, libertà, auaucia, libertas, hardiesse, liberté. Franchessa, sincerità, lealtà, ingenuitas, sinceritas, candeur, tranchise, intégrité, sincérite.

Franchi, far franco, esente, francare, liberare, assi-

eurare, immunem reddere, liberare, servare, tueri, unmunitate donare, liberer, affranchir, exempter, delivrer. Franchi le litere, franchie d' posta, o d'port, esentare dal franco delia posta chi riceve una lettera, pagando colui, che la manda, francare le lettere, solvere pro litera-

Franclin, sorta di piccolo cammino, che prese il nome dal signor Frankfin, che ne

rum missione, affranchir les

fu l'inventore.

lettres.

Franc-mason, franzesismo, con cui alcuni denominano quei moderni settarii, che diconsiliberi muratori... franc-maçons.

Franda, fionda, frombola,

funda, fronde.

Frandè, lanciare, scagliare pietre colla frombola, lapides funditare, fronder. Frandè, dicesi anche di tutto ciò,
che si getta con violenza, scagliare, lanciare, gettar addosso, jacere, vibrare, projicere, excutere, abjicere, lancer, jeter, tirer, lâcher, fronder. Frandè, andè frandant,
camminare con passo assai veloce, con estrema velocità,
properare, currere, marcher
de bon pas, aller de vîtesse.

Frandiëül, giovinotto vigoroso, e disinvolto, puer vividus, alacer, vigens, un beau jeune, un jeune frais, et dis-

posé, vif, robuste.

Frandina, sorta di stoffa leggiera, il cui ordito è di seta, e la trama è di lana, di fioretto, o di bambagia... ferrandine.

Franèla, sorta di drappo di lana, flanella.... flanelle.

Françton, spezie di flanclla grossa, è molto larga, che si fabbrica in più luoghi deila Francia, bajetta...bayette.

Frangè, contornare con frangia, ornare di frangia, laciniis circumornare, fimbriis præ-

texere, iranger.

Frangia, feltuccia intrecciata di fili di lana, o di seta, o di altro, da cui pendono piccoli fili, e serve d'ornamento, di guarnimento di abiti, d'addobbi ec., frangia, cerro, balzana, lacinia, fimbria, frange. Frangia, fig. si dice di ciò, che di falso, o di favoloso si aggiunge alla narrazione del vero, frangia, commentum, de la broderie. Con i fiòch, e le frange, V. Fiòch.

Frangoi, uccelletto della grossezza d'una passera, ma di penne più vaghe, fringuello, fringilla, pinson. Piè d' frangoi, d' grive, patir freddo, frige-

re, algere, grelotter.

Frapè, da frapper, muovere, commuovere, toccare, ferire, stordire, stupefare, obundere, stupefacere, frapper. Frapè, giuntare, ingannare, avviluppare con parole, frappare, decipere, fallere, dolis capere, tromper, duper. Frapè, percuotere, battere, verberare, cædere, percutere, frapper, donner des coups.

Frasari, raccolta di frasi, libro, che istruisce intorno alle buone frasi, frasario, t. filologico . . . . recueil de

phrases.

Frusca, ramucel frouzulo

per lo più d'alberi boscherecci, frasca, ramulus, feuillage, branchages, broussailles. Frasche, nel num. pl. chiacchiere, vanità, baje, bagaitelle, nugæ, gerræ, niaiseries, badineries, sornettes. Frasca, faravosca, dicesi ad uomo leggiero, senza fermezza, frasca, nugator, nebulo, homo levis, homme léger, badin, éventé, étourdi. Frasca, dicesi anche a giovane di poco giudizio, frasca, falimbello, levis, fréluquet. Frasca, dicesi più comunemente a donne vane, leggiere, simili alla frasca per la loro yanità, e leggierezza, fraschetta, femella, femina levis, femmelette, semme éventée, étourdie.

Frascà, capannuccia di ginestra, scope, o altro, che s'usa fare pei bachi da seta, frasca. Frascà, tetto, o pergola di frasche, come si pratica sovente davanti alle osterie di campagna, fatto per comodità di chi vuole star a bere, e mangiare all'aria, frascato, umbraculum, locus frondibus tectus, ramée, berceau de feuillages, feuillée.

Frasèla, legno ragioso, o altra materia atta ad abbruciare, e far lume, faccella, faccellina, facula, tæda, petit flambeau. Frasèla d'canavēūi, fascetto di cannelli accesi per far lume, o per appiccare il fuoco, facula, fasciculus festucarum, faisceau de chenevottes, petit flambeau.

Fras, pegg. di ferro, ferraccio, ferrum, du mauvais fer, du vieux fer.

Frasso, albero noto, la cui

ombra fuggono i serpi; onde Plinio suppose, che se dentro a un cerchio di foglie di quest' albero sia posto il fuoco, è un serpe; il serpe per non dar nelle foglie si getta nel fuoco, frassino, fraxinus, frene.

Frata, colei, che porta abito di religione, stando al secolo, pinzochera, simpulatrix, bigote.

Frataria, detto per una specie di disprezzo, frateria, fratres, moinerie.

Fratas, frate grassotto, paffuto, carnacciuto, fratacchione... gros moine.

Fratè, mercante da ferro.... marchand de fer, acier.

Fratin, dim. di fra, si usa per amorevolezza, fratino, fraticello, fraterculus, jeune, ou petit moine, moinillon. Fratin, sorta di fungo...

Fratism, voce moderna, e sprezzativa, e vale stato, e qualità di frate, e l'aggregato. di tutti i frati; moltitudine di frati, fratismo..... moinerie.

Fraton, accr. di fra, fratone... un grand moine, un gros moine. Fraton, per frate cattivo, frataccio... mauvais moine.

Fraula da frau v. alemanna, moglie d'un soldato alemanno.

Frè, artefice, che maneggia, o lavora il ferro, ferrajo, faber ferrarius, taillandier, forgeron. Frè per Sarajè. V. Frè al num. plur., spesa, costo, dispendio, sumtus, impensa, frais, dépense. Frè, la spesa, che si fa nel

giuoco del bigliardo (truch) ed in altri giuochi . . . frais.

Fre, verbo, munir di ferro, ferrare, ferro munire, ferrer, garnir de fer. Fre un caval, bateje i ciapin, ferrare un cavallo, equo soleas inducere, ferrer un cheval. Frè la mula, prov., star aspettando, far mula di Medico, opperiri, præstolari , expectare , garder le mulet. Fre 'l mal, fre la rogna, appiccare, o contrarre il male, la rogna, morbum, scabiem contrahere, communicare, s'attirer, ou communiquer le mal, la gale. Fresse, appicearsi, parlando de' mali contagiosi, invadere, incessere, adoriri, se répandre, se communiquer. Mal ch' as fera, male attaccatticcio, morbo contagioso, contagium, morbus contagiosus, contagion. Fre ost, ferrar agosto, star in allegria il primo giorno di agosto, calendas sextiles celebrare, festas agere, fêter le premier d'août, faisant bonne chère.

Fredüra, qual si sia fatto, o detto senza spirito, o vivezza, ineptite, fadaise, sottise, frivolité, futilité, niaiserie, ineptie, bagatelle, pointe, calembourg, turlupinade.

Frega, lo stropicciamento, che si la colla palma della mano sopra qualche parte dell' ammalato per divertirne gli umori, fregagione, fricatus, friction, frottage. Fè le freghe, stropicciar colla palma della mano qualche parte dell' ammalato, far le fregagioni, fricare, perfricare, faire des frictions, frotter doucement,

avec un linge , avec les mains.

Fregadina, pcita ferta, leggier fregamento, fregatina, fregagioneella, frictio remissa, modica, et lenis, unctio modica, une petite frottée, friction légère, frottement doux.

Freglie, fregare, stropicciar leggiermente, fricare, frotter doucement. Fè le freghe, V. per dar busse, verberare, frap-

per, battre, tapoter.

Freid, sost. una delle prime qualità propria del tatto, il suo proprio effetto si è raffreddare, il suo contrario è calore, freddo, frigus, froid. Termole, tranble d'freid, battere la borra, contremiscere frigore, transir de froid, trembler de froid, frissonner. Butc freid, ricever taluno con volto serio, con volto più grave dell' ordinario, serietatem, gravitatem præ se ferre, battie froid. Bate freid, o esse freid, ricevere una proposizione in una maniera, che fa vedere, che uno non è disposto ad accettarla, ad approvarla, improbare, battre froid.

Freid, add. di qualità, e natura fredda, freddo, frigidus, algidus, froid. Fe un freid, uccidere, perimere, tuer. Venì freid, arfreide, divenir freddo, freddare, frigescere, se refroidir, devenir froid. Nen lassè venì freid, nen lassè arfreide n'afe, non lasciare freddare una cosa, farla con celerità, indesinenter operari, ve laisser point refroidir. Fe freid, far freddo, hiemare, faire froid. Freid, agg. a uomo, vale pigro, lento, agiato, disappassionato, e simili, piger . iners,

443 tardas, segnis, frigidus, froid, lent, paresseux, tiède, indiffirent, landier. Dene na cauda, e na freida, V. Caud. Predicator freid, discors freid, oratore, che non muove, ragionamento incolto . . . orateur froid, qui ne touche point ses auditeurs, discours plat, qui n'a point d'agrément. A sangh freid, a sangue freddo, postquam deferbuit æstus, de sang troid, de dessein prémédité.

Freidolent, che sente freddo, freddoso, freddoloso, frigidus, algidus, froidureux, fort sensible au froid, sujet à avoir froid.

Freidoliña, sorta di pianta bulbosa, che nasce nei prati circa la metà dell' autunno, colchico, colchicum autumnale, colchique.

Fresa, collaretto di seta, o di tela molto fina increspato a guisa di lattughe, o di cannoncini, che anticamente portavasi per ornamento attorno al collo, gorgiera, collare alla Spagnuola, collare, ornamentum gutturis, fraise, gorgerette, collerette. Fresa, quel merletto di mossolina, o di altra tela fina, che si mette per ornamento allo sparato della camicia . . . fraise. Fresa, il manico del trapano; dicesi pure fresa quel pezzo del trapano, che serve per dilatare i buchi.

Fresch, sost. freddo temperato e piacevole, fresco, frigus amabile, frais agréable. Pièl fresch, prender il fresco, captare frigus, prendre le frais, se tenir au frais.

Fresch, add., che ha in se freschezza, natura, e qualità fresca, fresco, frigidus, subfrigidus . . . Fresch, contr. di passarin, fresco, virescens, frais, verd. Fresch, contr. di stantis, fresco; euv fresch, uova fresche, ova recentia, œufs frais. Fresch, pan fresch, contr. di arsetà, pane fresco, panis mollis, novus, recens, pain tendre, frais. Fresch, ton fresch, che non è secco, o salato, fresco, recens, frais, qui n'a point été salé. Fresch, non affaticato; trope fresche, gente fresca, soldatesca non affaticata, vividus, troupes fraiches. Mi ston fresch, ti t' stà fresch, dicesi famigliarmente, e significa, che io, ed altri non è per aver quel, ch' ei vorrebbe, perbelle equidem mecum, vel tecum agitur, me voilà, ou te voilà pas mal, me voilà, ou te voilà bien accommodé. Dipinse a fresch, dipingere sopra l'intonaco non rasciutto, dipingere a fresco, udo tectorio colores inducere, peindre à fresque. Grass, e tresch, rigoglioso, di buona cera, frescoccio, vegetus, frais, qui a de l'embonpoint, un bon teint. D' fresch, di poco, recentemente, novellamente, poco avanti, poco fa, di fresco, nuper, novissime, fraichement, nouvellement, récemment, tout frais, tout de nouveau, depuis peu.

Fret, nome, che si da in generale a qualunque piccolo stromento di ferro, che non abbia nome proprio, come pure a qualunque piccolo ferro adoperato in manifatture, ferretto, ferrino, ferruzzo, minutum ferrum, vel ferramentum, ferret, petit fer, petit instrument de fer.

Frèv, calda intemperie di tutto il corpo, febbre, febris, fièvre. Frèv scarlatina, spezie di febbre maligna, che rende molto rosseggiante la cute, scarlattina . . . écarlatine, ou fièvre scarlatine. Frèv da caval; fervassa, fervoña, febbricone, febris excestuans, grosse fièvre. Ferveta, febbretta, febricula, fièvrotte, petite fièvre. Frèv del vailet, tremore dopo essere satollo, dappocaggine, poltroneria, ignavia, inertia, fièvre de veau. Free tersaña, quartaña, o al plurale frev terse, frev quarte, febbre terzana, quartana, febris tertiana, quartana, febris intervallata bidan medio, febris quadrimi circuitus, fièvre tierce, quarte. Frèv mortal, febbre cassale, cioè ultima, che ammazza, febris lethalis, fievre mortelle. Lygni alla free, l'accesso della febbre, accessus, accessio febris, accès de la fièvre.

Fricandò, fetta di coscia di vitello imbottita di lardo, e fatta cuocere nel burro, braccinola, carnis frustulum, fricandeau; forse potrebbesi anche dire stufa pica.

Fricassà, sorta di vivanda fatta di cose minuzzate, e cotte nella padella, fricassea, minutal, fricassée, galimafrée. Fricassà d' polastr, fricassea di polli . . . . gibelotte.

Fricassà, intendesi comunemente per l'intestino delle vitolle, agneili, ed altri ani-

mali ridotto in vivanda . . . . fricassée de fressures, d'entrailles de veau.

Friceul, e friceu, vivanda di pasta quasi liquida, fritta nella padella, fritella, artolaganus, beignet. Friceul, libro vecchio, e cattivo.....bouquin.

Friciolè, colui che fa commercio di libri vecchi...bouquiniste. Friciolè, o friciolista, in m. b. colui, che cerca libri vecchi...bouquineur.

Friciolè, cuocere checchessia in padella con olio, burro, e simili, friggere, frigere, frire.

Friciole, quel romore, o fragore, che fa il pesce, o la frittura nella padella, mentre si frigge, sfriggolare, frigere, frime, frémir.

Fricielet, uova, o altre cose fritte nella padella, frittura, res frictee, friture.

Frige, o frise, vale cominciar a bollire a secco, e si dice anche del bollire dell' olio ec., friggere, bullire, frémir.

Friplė, dare sberleffi, percuotere aspramente, cadere, immaniter verberare, balafrer. Friplė, per stracciare, lacerare, logorare, discindere, lacerare, conterere, déchirer, lacerer, consumer, friper.

Fripon, v. fr., barattiere, briccone, guidone, truffatore, fraudator, impudens, perditus, nequam, flagitiosus, furcifer, fripon, fourbe, qui n'a ni honneur, ni foi, ni probité, coquin, vaurien, maroufle, maraud.

FR

Friponaria, azione da fripon, baratteria, trufferia, frode, fraus, dotus, friponnerie, filouterie, tricherie.

Fripone, truffare, barattare, aggirare, fraudare, decipere, friponner, escroquer, derober.

Fris, guarnizione, fornitura a guisa di lista per ornare vesti, o arnesi, fregio, instita, tænia, garniture, bordure, Fris semplic., o fris d' fioret, nastro di filaticcio, vitta ex filo serico trito, fleuret, ruban de fleuret, de filoselle. Fris d' laña, nastro di lana, vitta lanea, tissu de laine. Fris, per quelle pitture, o semplici colori, che ricorrono intorno alle mura delle camere, fregio . . . . . lambris, bordure. Fris, per quel membro d'architettura tra l'architrave, e la cornice, fregio, zophorus, frise.

Frisa, panno, o drappo nero, con cui si usa coprire la
bara nel portare i morti alla
sepoltura, coltrice, pannus
niger loculum tegens, drap
mortuaire, poële. Frisa, voce
cont. piccola porzione, briciola, mica, frustulum, miette.
Caval d'frisa, V. Caval.

Frise, o frige, quel rumor de'liquidi, quando cominciano a bollire, gorgogliare, murmura edere, frémir.

Frisè, arricciare, increspare, innanellare i capegli, far ricci, crispare, intorquere crines, friser, crêper, anneler, boucler. Frisè, intrecciar i piedi per far capriuole, trinciare, pedibus micare, cabrioler, faire des cabrioles. Frison, sorta di drappo ... frison, v. dell' uso.

Frisotè, far ricci minuti, innanellare fitto, crincs in cincinnos flectere, boucler, frisotter.

Frisotin, colui, che arriccia i capelli, che acconcia il capo alle donne, acconciatore di capelli, ciniflo, cinerarius, coiffeur.

Frisotina, colei, che arriccia i capelli, che acconcia il capo alle donne, acconciatrice, cosmeta, ornatrix, coiffeuse.

Frisson, tremore, che viene avanti la febbre, ribrezzo, brivido, capriccio, rigor, tremor, frisson.

Frisira, innanellamento, increspamento, arricciamento de' capegli, ricciaja, increspatura de' capegli, plicatura crinium, cincinni, orum, frisure.

Frit, add. da friggere, fricus, frixus, frit. Frit, rovinato, perduto; I son frit, son rovinato, son perduto, actum est de me, je suis frit, je suis ruiné, ce n'est fait de moi.

Frità, vivanda d'uova dibattute, e fritte nella padella, pesce d'uovo, frittata, placenta ex ovis, omelette. Frità verda, uova dibattute con foglie di bieta, prezzemolo, ed altre erbe odorose trite minutamente, e fritte nella padella, frittata verde, pesce d'uovo, placenta ex ovis, et herbis, omelette. Frità rognosa, si dice quella, in cui colle uova dibattute sono mescolati pezzetti di presciutto, o di

carne secca, frittata cogli zoccoli . . . . omelette au jambon. Folte la frità, rivoltar la frittata, e sententia recedere, changer d'avis. Voltè la frità, vale anche cangiar discorso, sermonis filum abrumpere, sermonem divertere. lenverser un discours.

Fritim, fritura, cose fritte, res frictæ, choses mittes, friture. Fritura, è anche il pesee piccolo, che si frigge, frittura, pisciculi minuti fricti, triture, des petits poissons frits. Fritura, per sottigliume di carnaggi, come cervella, granelli, o simili soliti a friggersi, frittura.... marinade.

Frocè v. b. , V. Fertè.

Froi, strumento di ferro lungo, e tondo, il quale ficcandosi dentro a certi anelli confitti nelle imposte dell'uscio le tien congiunte, e serrate, ha un manico dall' un de' lati bucato, e schiacciato, nel quale è il boncinello, che è quel ferro forato in punta atto a ricevere la stanghetta della toppa, chiavistello, catenaccio, pessulus, cadenas, verrou. Froi piat, sorta di catenaccio, paletto , pessulus , targette.

Froje, bute'l froi, serrare, chiudere con chiavistello, metter il catenaccio, inchiavistellare, incatenacciare, pessulo, repagulo occludere, termer, clorre avec le verrou, avec le cadenas, verrouiller, ca-

Frojera, pezzo di ferro bucato, in cui entra il chiavistello della servatura di una porta, bocchetta della stan-l

denasser.

ghetta . . . gache. Frojera, ierro fitto nel saliscendo, che riceve la stanghetta della serratura, nasello . . . men-

tonnet d'un loquet.

Fröla, sorta di picciol frutto, primaticcio, rosso, odoroso, e di un gusto gratissimo, che cresce da una pianterella per coltura nei giardini, o naturalmente nei boschi, ed altri luoghi ombrosi, e ve ne sono di più specie, come bianche, rosse, moscadelle, magiostre; fragola, fraga , orum , fraise. Fröle d'marina, o fröle d' natal (albero) corbezzolo, arbutus, unedo, arbousier. Fröle d' marina , o fröle d' natal (frutto) corbezzola, arbutum, arbouse.

Frolè la cicolata, girare, muover in giro, frullare il cioccolatte, v. dell' uso . . . .

Frolo, che facilmente si rompe, e dicesi propriamente del pane picciolo, quando nel morderlo, e masticarlo si sminuzza facilmente, friabilis, friable. Frölo, agg. a carne da mangiare, tenero, frollo, maceratus, tener, tendre.

Frolon, sorta di fragola più grossa delle comuni, magiostra, fraga major, capron.

Frolor, arnese di legno per disfare, e sbattere il cioccolatte, mulinello, turbo, bâton à chocolat.

Fronsi, verbo, fè d' pieghe, increspare, raggrinzare, piegare, crispare, contrahere, froncer, rider, plisser, crêper.

Fronsi, add., increspato, crispatus, froncé, plissé.

Frontal, quella parte della briglia, che è sotto gli orec-

chi del cavallo, e passa per la fronte, e per esso passa la testiera, la sguancia, ed il soggolo, frontale, frontale, frontail, fronteau, têtière de cheval, chanfrein. Frontal, e purabol, guancialetto a guisa di cerchio formato con alcuni nastri al capo de' bambini per riparo delle percosse del capo, cercine, circulus, arcus, bourreset , bourlet.

Frotola, baja, favola, carota, frottola, nugæ, gerræ, sornette, fable, billevesée.

Frussada, o flussada, sorta di giuoco, frussi, frusso, primiera . . . . flux. Frussada, o flussada, una parte di detto giuoco, ed è quando le quattro carte, che si danno, sono del medesimo seme, frus-St . . . . flux.

Frust, add. logoro, quasi consumato, e si dice più comunemente di panni, usu attritus, exhaustus, obsoletus, usé, vieux. Frust, dicesi anche di persona molto avanzata in età, e consumata dalle gravi fatiche sofferte, laboribus attritus, labore pressus, fatigué. Midaja frusta, consumà, börgna, medaglia consumata, ove non si discerne più la leggenda, e l'impronta . . . . médaille fruste, esfacée, et dont la legende ne peut être, que difheilement déchiffrée.

Frusta, castigo, che si dà ai malfattori, scopa, frusta, justigatio, verberatio, le fouet, in fustigation. D' la frusta, dare la frusta, che è una spezie di castigo infame, che avviene, quando dalla Giustizia si frustano i malfattori, vir- fruetus, fruit. Fruta, nei con-

gis cædere, verberare, fustiger, fouetter, donner le fouet.

Frustana, o frustane, fustagno, e frustagno, sorta di tela bambagina, che da una parte appare spinata, tela xilina, pannus xilinus, futaine.

Frustanie, che lavora di frustagno, tessitore, textor, tis-

serand.

Frusta pianèle, frusta cadreghe, si dice colui, che giornalmente va in una casa, o bottega, e non vi spende mai un soldo, o non vi porta utile alcuno, frustamattoni . . . . un homme, qui est à charge à une maison, qui fréquente une maison, pour laquelle il n'est bon à rien.

Frustè, consumare per uso troppo frequente, per vecchiezza, per l'andar degli anni, logorare, terere, consumere, user, consumer, user les habits. Frustè, per de la

frusta, V. Frusta.

Frut, il parto degli alberi, e di alcune erbe, frutto, fructus, fruit. Frut, per utile, giovamento, profitto, fructus, utilitas, commodum, emolumentum, utilité, profit, avantage, fruit. Frut, per interesse, merito, che si ritrae da' danari prestati, usura, focnus, intérêt, profit. Fruti al plur., sono le rendite d'un podere, d'un benefizio, d'una carica, entrata, rendita, profitto annuale, fructus, census, fruit, rente, les revenus d' une terre, d'un bénéfice, d'une charge. Frut, si prende anche per prole, proles, enfans.

Fruta, frutta, e frutto,

viti s'intende lo stesso, che il messo delle frutte, l'ultimo servito della mensa, pospasto, bellaria secunda mensa, le fruit, le dessert, tout ce, qu'on sert au dernier service de la table.

Frutarêul, o frutè, colui, che fa professione di vender le frutte, fruttajuolo, propola fructuarius, fructuum venditor,

pomarius, fruitier.

Frutarola, rivendugliola, che vende, o traffica frutte, legumi, erbe, e simili, trecca, copa, mulier esculenta vendens, revendeuse, herbière, fruitière, vendeuse d'herbes, de fruits.

Frutè, verbo, far frutto, render frutto, fruttare, fructum ferre, creare, edere, fructifier, germer. Frutè, metaf.
produrre, giovare, gignere,
creare, prodesse, juvare, produire, rendre, être utile, avantageux, profitable, valoir.

Frutèra, colei, che fa professione di vendere le frutte, fruttajuola.....fruitière.

Fu, dicesi di coloro, che sono morti, fu, defunto, o defunta, più memoria, felicis recordationis, defunctus, defunctu, feu, feue.

Fuga d' stanse, ordine di stanze in fila, riscontro di stanze colle porte in dirittura, continua cubicula, enfilade de chambres. D fuga, avv. di seguito, indesimenter, assidue, sans relache, d'arrache-pied, tout d'un tenant. D' fuga, per velocemente, celeviter, vite.

Fum, vapore, che esala da materie, che abbruciano, o

che sono calde, fumo, e fummo, jumus, fumée. Fum, per ogni vapore, ed esalazione, vapor, halitus, vapeur, exhalaison. Fum, per superbia, fasto, vanagloria, albagia, alterigia, boria, superbia, fastus, jactantia, fumee, vent, vanité; onde avèi d' fum, vale aver superbia , albagia, magnos spiritus habere, superbire, se se efferre, intumescere, être un glorieux, plein de vanité, rempli de trop bonne opinion de soi-même. Ande 'n fum , svanire , evanescere, s'en aller en fumée. Un fum, un minimo che, niente, nihil fere, nequidquam, un rien. I fum, o i fumet, vapori , che manda lo stoniaco al cerebro, fummea..... fumees. Motoben d'fum, e poch rost, cioè molta apparenza, e poca sostanza, species sæpe fallit, beaucoup de fumée et peu de rôti. Om pien d'fum , cha l'a d'fum , uomo altiero, superbo, che presume di se più, che alla sua condizione non parrebbe si richiedesse, uomo fummoso, superbus, gloriosus, inflatus, elatus, tumidus, orgueilleux, vain, glorieux, altier, superbe, bouffi d'orgueil. Fum, o i fum, quel vapore, prodotto dalla crapula, che si dice salire al capo, vapor, fumée, vapeur. Tisson, cha fa fum, legnuzzo, o carbon mal cotto, che per non esser interamente affocato tra l'altra bragia, dà famo, fumajuolo, lignum, aut carbo fumans, fumeron. Fè fum, fummicare, far fummo,

fumum emittere, fumer, jeter de la fumée.

Fumaria, sorta d'erba amarissima, che cresce comunemente ne' campi, e talora per le muraglie, fummosterno, fumaria officinatis, capnos, capnon, pes gallinaceus, fumeterre, coridale, fiel de terre. Ella è un'erba molto salutevole, specialmente per puri-

ficare il sangue.

Fume, far fummo, fummare, fummicare, fumum emittere, fumer, jeter de la fumée. Fumè, per simil. dicesi dell'effetto dell'ira, del furore; la testa ai fuma, ella gli fuma, cioè l'ira gli esala per esser accesa, egli sfuma, sbuffa, è in collera, fumat nasus, iras spirat, le feu lui sorte des yeux, il est enflammé de colère, la tête lui fume. Fumè, dicesi anche dell' aspettare lungo tempo, opperiri, præstolari, garder le mulei. Fumë, si prende oggidì parlando di chi prende tabacco in fumo, trarre col mezzo della pipa per bocca il famo del tabacco, o di altra cosa combustibile, pipare, fistula tabachum haurire, fumer.

Fumèla, quell'animale, che concorre alla generazione col maschio; femmina, femina, matrix, femelle. Fumèla, usasi volg. per donna, mulier, femme. Fumèla, si dice anche volg. e per ischerzo in cambio di mogiie, uxor, femme. Fumèla, per simil. in alcuni arnesi chiamasi quello, che a guisa della femmina ne riceve un altro in se, come nello stru-

mento della vite la parte vota della chiocciola, che riceve la vite, dicesi fumèla, femmina . . . . . écrou. Parlando di bandelle ( parpajon dle fnestre) dicesi fumèla quella, che vota riceve l' ago della compagna, o dell'arpione, femmina . . . . . . . . . . . . crapaudine, chardonnet. Fumèla nei crocèt, dicesi quella maglietta, ove entra il ganghero posto ai vestiti per affibbiargli: femminella . . . . porte d'agrafe. Onde il poles, ch' è il maschio, dicesi arpione, cardo, pivot. La vervela, ch' è la femmina, dicesi bandella, lamina ferrea, penture, pente. Il crocèt maschio dicesi arpioncino, ganghero, parvus uncus, agrafe. Il crocèt femmina dicesi maglietta, o femminella, anulus, porte d'agrafe.

Fument, medicamento composto di vari semplici, il quale reiteratamente scaldato, e applicato alla parte offesa ha virtù di corroborarla, e di mitigare il dolore, fomento, fomentazione, fomentum, fomentation, remède pour adoucir, fortifier, résoudre. Fè i fument, fomentare, applicare il fomento, fovere, fomentum adhibere, fomenter, fortifier par le moyen de quelque re-

mède.

Fumèria, fumo, fumus, fumée. Fumèria, segno, contrassegno, cenno fatto col fumo, fummata, signum fumo datum, fumée.

Fumèt, stizza, bile, collera, sdegno, ira, bilis, indignatio, colère, sourrous,

F U

pori, che manda lo stomaco al cerebro, fummea, vapor, fumé's. Fumet, fior di fuina, friscelio, pollen, folle fa-Time.

Fumista, colui, che sa levare il fummo ai cammini, colui, che sa far in mais, che i cammini non fumino, . . . . lumiste.

Fumlam, dicesi in m. b. il sesso femminile, le femmine, le donne, femminiera, se cus fæmineus, muliebris, mulieres, fæminæ, les femmes.

Fundin, di costum, modi, e animo femminile, delicato, lezioso, effeminato, contrario di virile, effæminatus, mollis, delicatas, enemné,

delicat, mouache.

Furb, astuto, accorto, scaltrito, calladas, sagar, tin, adroit, rase. Furb com Griboja, cha sterm wa i dne an sacorit ai autri, fr. popolare, dicesi a uom semplice, soro, senza malizia, rudis, simplex, imperitus, bon, bomisse, simple, facile, crédule, sans malice.

Furbacion, furböt, cattivello, cattivuzzo, viziatello, furbetto, dicesi in ischerzo, e per vezzi, improbalus, fri-

ponneau.

Furfa, folla, calca, turba,

ameursus, foale, presse.

Farion, lunga pertica con un ferco in cinna, che serve ai panattieri per ismuovere, e rassettare il bosco, e la bragia nel forno, forchetto, rut walum, fourgon.

Farmia, insetto, che vive il verno sotterra, formica,

Tom. I.

dépit , bouderie. Fumet , i va- ! formica , fourmi. Ande at pass dla furmia, ca minar pian piano, fentamente, camininar come la formica, tento gradu procedere, movere formicinum gradun, marcher à pas de cortae, de foarmi.

Farmie, mucchio di formiene, e il luogo, dov' elle si radunano, formicajo, formicolajo, formicarum agmen, o aidus, fourmitiere. Furmie, per simil. gran quantità di caecchessia, formicolajo, vis, comia, fourmilière, multitude.

Farmiole, si dice di cosa, che sia numerosa, e spessa a guisa delle formiche, formicare, formicarum ad instar esse, fourmiller, abonder.

Furmion , acer. di furmia , formicone, magna formica,

une grosse fourmi.

Furni, provvedere, munire, apparare, instruere, pourvoir, herer, fournir. Furni, per guarnire, adornare, ornare, commune, garnir, orner. Furni, per terminare, finire, tralasciare, desistere, cessare, desistere, proeterire, absolvere, conficere, cesser, fimir, terminer.

Farniment, ciò, che fa di bisoguo altrui per qualche particolar impresa, fornimento, o natus, apparatus, instrumentum, supellex, fournitere, garniture, provision. Furniment da let, fornimento da ieno, cubilis ornamentum, housse de lit. Furniment da caval, tutti gli arnesi, che servono per bardare il cavallo ad uso del cavalcare, bardainra, stragula, phalere, caparaçons, burdes, et autres

ornemens des chevaux. Furniment du caval, parlandosi dei cavalli da tiro dicesi di tutto ciò, che serve per attaccarli alla carrozza, carrette cc., come sono le tirelle, brache, reggipetto, reggitirelle, groppiera, riscontri, e simili... harnois, poitrail, coltier, et tout le reste, qui sert à atteler des chevaux de carosse, ou de charrette.

Furti, v. pl. sostenere pertinacemente la sua opinione, ostinarsi nella sua opinione, asserire costantemente, asserere, asseverare, affirmare, se obfirmare, affirmer, assurer, protester, s'entêter.

Furvaja, menoma parte di checchessia, scamuzzolo, frustum, frustulum, brin, petit morceau de quelque chose. Furvaja, minuzzolo, che casca dalle cose, che si mangiano, briciola, mica, frustulum, chapelure, miette.

Fus, strumento di legno, lungo comunemente intorno a un palmo, diritto, tornito, e corpacciuto nel mezzo, sottile nelle punte, nelle quali ha un poco di capo, che si chiama cocca, al quale s'accoppia il filo, acciocchè torcendosi non isguscii, fuso, Jusus, fuseau. Fus dla roda del rovet, quel pezzo di legno, o d'aitra materia, che dal mozzo della ruota ( bot ) ove è impostato, partendosi, regge, e collega il cerchio esteriore, razzo, radius, rais, on rayon d'une roue. Fus, dicesi pure di quelle cavicchie delle ruote da molino, per le quali vengono ad incontrarsi per la comunicazione del movimento . . . . . Fus , strumento musicale da corda. Aut com un fus , soprannome di disprezzo , uomo di piccola statura , nano , pumilio , pumulus , nain, bambouche. Fus, per fasto , butè sul fus , V.

Fusà, fuso pieno . . . . . fusée. Fusà, quantità grande di checchessia, fucinata, magna vis, multitudo, numerus, une grande quantité, un grand nombre. Fusà, lunghezza di ragionamento, filattera, prolixus sermo, molesta fandi prolixitudo, discours à perte de vue, légende.

Fusè, che fa le fusa, fusajo, fusorum artifex, torneur,

faiseur de fuseaux.

Fusèra, caudeliere, dove si pongono le quindici candele negli Uffizii della Settimana Santa, saetta, candelabrum, herse. Fusèra, strumento di legno triangolare, in cui si conficcano i fusi, fusara, v. dell'uso.

Fuseta, sorta di fuoco lavorato, che scorre, ardendo per l'aria, e si usa comunemente in occasione di feste d'allegrezza, razzo... fusée.

Fuscia, fuoco artifiziato, consistente in una guaina di carta in forma cilindrica riempiuta d'una composizione di certi ingredienti combustibili, la quale, essendo legata ad un bastoncello, ascende nell'aria ad un'altezza notabile, ed ivi crepa, rocchetta, razzo, nitrato, pulvere sartus tubulus missilis, fusée, fusée à jeter en Pair.

Fusii, archibus, sciopeta,

maneggiabile da un uomo, arcobuso, archibugio, fucile, ballista ignea, arquebuse, fusil. Fusii da tavolass, archibuso per tirar al bersaglio, ballista ignea, arquebuse but-

Fusilie, verbo, V. Archibuse.

Fisiliè, soldato armato di fu- ria, forge.

strumento bellico da ferire, e cile, miles ballista ignea armatus, fusilier.

> Fusina, luogo, ove si fonde il ferro, quando è tratto dalla miniera, ed ove si mette in barra, o in verghe, fucina . . . . forge. Fusina, si dice anche della bottega di un manescalco, di un fabbro ferrajo, fueina, officina ferra-

GA

GA

Tabamond', truffatore, in- parole, contesa, tafferugia, e gannatore, bushaccone, deceptor, fraudator, versipellis, fripon, trompeur, filou, im-

posteur.

Gabas, o cabas, piccolo cesto di paglia, o di giunco pieghevole, che si usa per portar carne, o altri commestibili, cestello, cistula, petit pinier. Gabas, o cubas, tavola, su cui i muratori pongono la calcina per servir-

Gabavilan, sorta di pera, e di pruna, che sebbene matura, conserva però il color verdognolo, e sembra acerba.

Gabè, ingannare, giuntare, gabbare, decipere, falle-

re, tromper, duper.

Gabela, quella porzione, che si paga al comune delle cose, che si comprano, o si vendono, o di quelle, che si conducono, e si trasportano, gabella, vectigal, donanc, entrée, droit. Quella del sale dicesi gabelle. Gabela, tenzone, contrasto, quistione, combattimento, e per lo più di talleruglio, rixa, jurgium, contentio, chamaillis, bagarre, dispute. Gabela, agg. a uomo vale rissoso, jurgiosus, litigiosus, rixosus, hargneux,

liligieux, chicaniera

Gabia, strumento per uso di rinchiudere uccelli vivi, composto di regoletti di legno, detti staggi, e di vimini, o fili di ferro, detti grettole, gabbia, cavea, cage, volière. Gabia, si dice d'ogni altra cosa iatta a similitudine di gabbia per rinchiudervi per lo più animali, come quella, che usano i pollajuoli per rinchiudere il pollame, vivarium, cavea, cage, panier. Gabia, per tessuto di fili di ferro, di cui si servono le crestaje per tener in sesto le cuffie, gabbia . . . . . carcasse, Gabia, per prigione, carcer, prison. Gabia, per donna sfacciata, e ardita, civetta, femina impudens, frontis perfrictæ, coquette, etrontée.

Gabion, gabbia tessuta di

vimini per rinchiudere animamali, per lo più ad uso dei pollajuoli, vivarium, cavea, volière, panier. Gabion, per macchina intessuta di vinchi, o salci, e ripiena di sassi, o terra per riparo dei fiumi, e dei cannoni, gabbione, viminea lorica, lorica ex cratibus, gabion.

Gabieta, dim. di gabia, sfacciatella, civettuzza, subimpudens, petite coquette.

Gabinèt, stanza intima, gabinetto, penetrale, zotheca, conclave, cabinet, boudoir,

bouge.

Gablè, che riscuote le ga-Belle , gabelliere , publicanus, douanier, commis aux bureaux; parlandosi di sale, V. Gablot.

Guble, verbo, questionare, contendere, contrastare, riwari, altercari, disputer.

Gablos, tacagnos, rissoso, litigiosus, rixosus, chicamier,

hargneux.

Gablot, salinè, salatè, persona destinata per distribuire il sale, gabelliere del sale

. . . . gabeleur.

Gabriöla, salto di un ballerino, che si alza da terra con agilità, capriola.... cabriole. Gabriola, per salto col capo all'ingiù, capitombolo, in caput saltatio, culbute.

Gabriole, sorta di vettura leggiera a due ruote, biroceio, biroccino . . . cabrio-

let, phaéton.

Gabriolè, v. fr., spezie di eocchio guidato senza cocchiere, e da chi sta seduto, sterzo . . . cabriolet, phaéton.

Gabus, add. caparbio, te-

stereccio, ostinato, pertinax, pervicax, pugnax, cerebrosus, capito, opiniâtre, entêté, mutin, retif. Gabus, agg. a una sorta di cavolo; coi gabus, cavolo cappuccio, brassica capitata, chou cabu, chou pommé.

Gacin, colui, che serve al muratore, portandogli le materie per murare, garzone, manovale, lavorante, bardotto, gerulus materiarius, aide-maçon, manœuvre.

Gadan, uomo scaltro, astuto, ma che si finge semplice, e che fa le cose, o mostra di non saperle, fagnone, callidus, vafer, fin, rusé. V. Fagnan.

Gage, o gagi, luogo del comune, ove si presta col pegno, presto, prestanza.... lieu public, où l'on prête sur

gages.

Gageta, quel ferretto nell' armi da fuoco, che toccandosi la scattare il fucile, grilletto . . . . détente, gachette.

Gagiura, patto, che si dee vincere, o perdere nel giuoeo sotto qualche determinata condizione, e il pegno, che si è scommesso, scommessa, pignus, sponsio, gageur e. Sostni gagiura, sostener l'impegno, ficcar il chiodo, star fermo, durare, continuare, proseguire, persistere, tenersi alla prova; star forte al martello, in sua sententia persistere, obfirmari; in proposito se obfirmare, in eadem sententia perstare, permanere, perseverare, soutenir la gageure, persister, persévérer dans une entreprise, dans une opinion, où l'on s'est une fois engagé.

ria, molto avido delle ghiande , gazza , o gazzera , ghiandaja, pica glandaria, geai.

Gajafa, o gajöfa, in m. b. forse dal t. Lombardo gaglioffa, che significa bocca, gola, os, guttur, bouche, gorge.

Gajard, robusto, possente, gagliardo, fortis, robustus, validus, fort, robuste, vigoureux, membru. Umor gajard, cervello bizzarro, gagliardo, veemente, altiero, animus difficilis, morosus, humeur bizarre, fantasque, bourrue, difficile, fâcheuse, esprit capricieux, pointilleux.

Gajöf, briccone, manigoldo, galeone, gagliosfo, nebulo, furcifer, facinorosus, galefrier, méchant, vaurien, pervers. Gajöf, prendesi volgarmente per uomo goffo, sciocco, semplice, materiale, fatuus, excors, socors, stipes, sot, fat, badaud, nigaud, magot.

Gaità d' chēur, v. plebea, allegria, festino, sollazzo, gajezza, giulività di cuore, festivitas, lætitia, hilaritas, gaudium, animi relaxatio, gaieté, joie, amusement, ébat.

Gal, il maschio della gallina, gallo, gallus, coq, le

mâle de la poule.

Gala, ornamento, abbellimento, ornatus, ornamentum, ornement, parure, habit de gale. Gala, sfoggio, lautitia, luxus, faste, pompe, magnificence. Gala, chiamano i ragazzi quella palla di legno, la quale, giuocando, spingono con un bistone alquanto

Gai, uccello di piuma va- detto ghero, palla, globus ligneus, balle. Andè, o stè a gala, andore, o stare sull' acqua a guisa di galla, che è leggierissima , galleggiare , innatare aquæ , fluitare , supernatare, flotter, nager sur l'eau. Gala, escremento, ovvero parto non legittimo d'alcuni alberi da ghiande di forma somigliante a pallottola, gallozza, galla, noix de galle, pomme de chêne. Gala, certa gallozzola di grandezza di una ciriegia, prodotta dalla quercia, la quale entra in alcune tinture, e anche nell' inchiostro, galluzza, galla minor, noix de galle, casse-nolle.

Galafertie, v. fr. saccardello, guidone, uomo vile, dappoco, pelapiedi, scalzacane, scalzagatti, mascalzone, homuncio, homo vilis, homo nihili, vacerra, furcifer, galefretier, poiloux, gredin. Galafertie, prendesi comunemente per mangione, leccardo, ghiotto, ghiottone, parassito, che scrocca i pranzi, helluo 🛊 comedo, edax, lurco, popino, glouton, goulu, friand.

écornificur.

Galan, da galant fr., cicisbeo, zerbino, damerino, nepotulus, politulus, dameret,

galant, coquet.

Galant'om, uomo dabbene, virtuoso, onorato, galantuomo, bonce fidei homo, vir probatæ fidei, probus, honestus, galant-homme, honnête homme, vertueux, homme de bien, le Roi des hommes.

Galaria, loggia, galleria, porticus , galerie. Galaria , curvo dall' un de'capi da essi | stanza da passeggiare, e dove

GA

si tengono pitture, statue, ed altre cose di pregio, galleria, piniera, tablinum, pina cothe-

ca, galerie.

Galarin, vaso di rame, o di altro metallo, in cui si conserva acqua per lavarsi le mani, fontana . . . . fontaine. Galarin del lavaman, cannella dove cola l'acqua . . . . robinet.

Galaverna, brina, che viene sui rami delle piante, sull' erbe, ed altri luoghi in tempo d'inverno, brinata, uredo, pruina, gélée blanche, givre.

Galèra, nave di remo di forma lunga per uso di guerreggiare ; adoprasi tal sorta di nave per lo più sul Mediterraneo, e raramente sull'Oceano, galea, galera, triremis, galère. Galèra, si prénde anche per la pena di coloro, che sono condannati a remigare sopra le galec; onde bute, o mande an galèra, condannare a remare, ad triremes damnare, condamner, envoyer aux galères. Galèra, vaso grande di stagno, o di legno, con cerchii di ferro, ed un manico per servirsi a trarre gran quantità di vino in una volta, brocca, hydria, lagena, broc.

Galerin, o galarin, pugnà d'spì, manipolo, manata di spighe, manipulus spicarum,

poignée d'épis.

Galët, dim. di gal, galletto, parvus gallus, petit coq, cochet. Fè'l galèt, rallegrarsi soverchiamente, galluzzare, gestire, exultare, lætitia efferri, tressaillir de joie.

Galeta, biscotto, galetta,

panis nauticus, galette. Galeta, bozzolo del filugello, bombycis utriculus, cocon de ver à soye.

Galēūs , V. Balēūs.

Galiña, uccello dimestico. e noto, che è la femmina del gallo, gallina, gallina, poule. Galiña naña tosor pola, gallina mugellese ha cent'anm, e mostra un mese, si dice m m. proverb. di chi mostra meno anni di quelli, che ha, hoc dicitur in contumeliam vetulæ juvenem se fingentis, vel mentientis, paraître plus joune, que l'on n'est. Galiña d' Seneca canta ben, e raspa mal, dir bene, ed operar male, bona prædicare, mala peragere, dicta factis non respondere, faire comme le coq, qui chante bien, et gratte mal, il prêche, et parle bien, et fait des mauvaises œuvres. A l'è mei un ēuv anchēiii ch'una galiña doman, meglio è fringuello in man, che tordo in tasca, prov. significante, assai più valere una cosa piccola, che si possegga, di quel, che vaglia una gcande, che non s'abbia, ma solamente si speri, præsentem mulge, quid fugientem insequeris? un tiens vaut mieux, que deux tu l' auras. Fii dla galiña bianca, gioja dla mare, si dice quando uno è più ben veduto degli altri, il cucco della mamma, albæ gallinæ filius, liberorum is, quem mater plus deperit, matris delicatulus, lé mignon, le benjamin, le plus aimé de sa maman. La prima galiña che canta a l'è cola, cha l'a fait l'eur, la gallina,

che schiamazza, è quella, che ha fatto l'uovo, cioè chi troppo s'affatica per iscusarsi, per lo più si scopre colpevole, chi si scusa senz' esser accusato, fa chiaro il suo peccato, qui se ingerit pro suspecto habetur, excusatio non petita, fit accusatio manifesta, qui s'excuse sans être interrogé, découvre son crime. Galiña naña, gallina nana, gallina pumila, poule naine. Galiña Faraoña, sorta particolare di gallina, che c'è venuta di Barberia, gallina di Faraone . . . poule de Barbarie, pintade.

Galinè, polì, galinèra, luogo, ove si tengono i polli, pollajo, gallinarium, poullailler, basse-cour. Galinè, add. amante, innamorato, zerbino, vano, drudo, amasius, damoiseau, galant, coquet, dameret, muguet, celui, qui s'attache à plaire aux dames.

Galiot, quegli, che rema, o voga in galea, galeotto, remex, galérien, forçat, condamné aux galères, esclave sur les galères. Per noi estendesi anche a significare quegli, che è condannato in cittadella, o castello, forzato... forçat.

Galitole, salodre, o salidole, specie di fungo, boletus cantharellus, espèce de cham-

pignon.

Galon, fianco, latus, fianco Galon, sorta di guarnigione d'oro, d'argento, di seta tessuta a guisa di nastro, gallone, trina, spinetta, passamano, merletto d'oro, d'argento, di seta, teenia aurea, argentea, serica, tissu, ou galon d'or, d'argent, de so-

ie, bordé, passement, crevet, galon de livrée.

Galonè, verbo, ornar con galloni, gallonare, tænia aurea, argentea etc. exornare, galonner, passementer, chamarrer de passemens.

Galöp, il galoppare, galoppo, gradarius cursus, galop. D' galöp, vale correndo con velocità, di galoppo, a galoppo; onde andè d'galöp,

V. Galopè.

Galopè, il correre dei cavalli, andar di galoppo, e dicesi anche del cavaliere, che fa andar di galoppo il destriero, su cui cavalca, galoppare, currere gradatim, galoper, aller le galop. Galopè, per correr velocemente, pervolare, courir avec grande vîtesse, voler.

Galopin, fante, servitoruccio, famulus, servulus, ga-

lopin.

Galössa, sorta di soprascarpa ad uso di mantenere asciutto il piede dal fango, ed umido delle strade . . . . galoche. V. Clach.

Galücio, dicono i fanciulli ai quattro spicchi di noce uniti insieme, e cavati intieri dal loro guscio, noce, nux, noix, cerneau.

Galüp, golù, goliard, ghiotto, leccardo, helluo, tureo,
goulu, gourmand. Galüp com
na söma, com na leca, assai
ghiotto, ghiottone, gulosus,
popino, gouliafre, hafreur,
goinire.

Galuparia, galupum, ghiottornia, leccume, cosa ghiotta, leccornia, scitamenta, orum, morceau friand, bon morceau. Caluparia, per golosità, ingluvies, aviditas, gula, gour-

mandise, friandise.

Gamèl, animal quadrupede, che ha il collo, e le gambe assai lunghe, la testa piccola, corte le orecchie, ed una specie di gobba sul dosso, cammello, camelus, chancau.

Gamèla, sorta di scodella di legno ad uso dei marinaj, e dei soldati, che sono in un vascello, o altra nave, gavetta... gamelle. Gamsla, dicesi dal volgo per ischerzo ad una scodella molto grande, o alla minestra stessa, che vi si contiene, magna, vel ampla scutella, une grande écueile, une écuellée de soupe, de potage, etc.

Gamlöt, drappo di lana, e di seta, cambellotto, ciambellotto, cammellino . . . ca-

melot.

Gamral, tela bianca, e fina, e fatta di lino, che un tempo non si fabbricaya se non a Cambray. . . . . cambresine, toile de cambray.

Ganussa, mascella, ganascia, maxilla, machoire, ganache. Ganusse, t. di varii artisti, le botche d'una morsa, ganasce, . . . machoires.

Ganassà, il mordere, morso, morsus, morsure. Ganassà, parte ferita col morso, morso, pars morsu lacera, la marque faite en mordant. Ganassà, per quella quantità di cibo, che si spicea in una volta coi denti, morso, morsus, morceau, bouchée.

male dal ginocchio al piè, na ganba da lion, esser veloce gamba, cras, tibia, jambe, nel camminare, cruribus va-

Ganba storta, sira, faita a ipsilon, a sivignöla ec., gamba storia, o bilie, crura obtorta, distorta, jambes tortues. Ganba dsà, gunba dlà, a cavalcioni, diductis cruribus, à chevauchons. Ganba del boton , gambo , picciuolo , attaccamento del bottone', pediculus, queue du bouton. Ganba dla fior, dl'erba, gambo, stelo, caulis, calamus, tige de seur. Ganba del spi, gambo del grano, e delle altre piante simili, fusto, culmus, le tuyau du blé, qui soutient l'épi. Polpiss dla ganba, la parte deretana, e più carnosa della gamba, polpaccio, polpa della gamba, sura, gras de jambe. Canba del p, del q, gambo, asta delle lettere, crus, pediculus, jambage, queue. Lamentesse d' ganba saña, ruzzare, scherzare in briglia, dolersi di gamha sana, cioè rannnaricarsi senza ragione, immerito conqueri, se plaindre sans sujet, crier famine sur un tas de blé. Fè ganba, riprender le forze, vires recipere, reprendre vigueur. Sentisse ben an ganba, sentirsi bene, esser gagliardo, bene valere, se porter très-bien, à merveille, être vigoureux. Dela a ganbe, fuggire, in fugam se conjicere, solum vertere, s'en aller, fuir. Andè a ganbe levà, cader in malvagio stato, pessum abire, ruiner. Manuè a ganbe levà, rovinar alcuno interamente, funditus perdere, ruiner, perdre quelqu'un. Avei na ganba da lion, esser veloce

lere, être vîte à la course, avoir de bonnes jambes, aller bien à pied. Beive ben per avei boña ganba, her bene prima di mettersi in viaggio per far buona gamba... faire jambes de vin. Fè'l pass second la ganba, misurarsi, suo se modulo, ac pede metiri, se mesurer, se règler. Fè passè

sot ganba , V.

Gunba d' bösch, instrumento, che serve in vece di gamba, a coloro, che l'hanno manca, o stroppiata, schiaccia, gralla, jambe de bois. Ganbe d' mosche, dicesi di scrittura troppo minuta, occhi di pulce . . . . pieds de mouche. As peul nen core, e fe la bela ganba, as peul nen cante, e porte la cros, modi proverbiali, esprimenti, che mentre si fa una cosa, non è possibile di farne altre nel medesimo tempo, hic esse, et illic simul nullus potest, on ne saurait sonner les cloches, et aller à la procession.

Ganbà, percossa di gamba nello stinco, stincata, gambata, tibiæ, o cruris ictus, coup, qu'on se donne sur l'os de la jambe, coup de jambe.

Ganbass, quella parte dello strumento detto vite, che si inserisce nella chiocciola, ma-

stio . . . . taraud.

Ganber, animale acquatico, gambero, cammarus, écrevisse. Fè com a fa'l ganber, far come il gambero, dar addietro, nepum imitari, aller à reculons comme les écrevisses.

Ganbon, che ha gambe corte, e grosse, cui breria, et solida, compactaque crura,

qui a de bons gros piliers, de grosses jambes courtes, et ramassées. Ganbon, dicesi anche a chi ha le gambe gonfie per qualche malore, gambe ulcerose, cui crura sunt ulcerosa, jambes ulcérées, couvertes d' ulcères, de plaies.

Gantoss, ganbossa, v. usate per ischerzo a uomo, o donna storpiata, mancus, mutilus, estropié, estropiée. Ganbos, dicesi anche a chi ha le gambe molto grosse, o piagate.

Ganbössa, pezzo di legno curvato, che forma parte del circolo d'una ruota di carro, carrozza, quarto d'una ruota,

· · · · jante.

Ganbù, che ha lunghe gambo, gambuto, longis prœditus cruribus, qui a des jambes longues, et grêles.

Gancio, merzano, voce de disprezzo, mediator, entre-metteur. Per ruffiano, leno, maquereau. Per colui, che prezzolato induce sulle frontiere i soldati a fuggire iu attro Stato...mango, onis, maquignon.

Gangai, carta, o cencio arrotolato, che serve per formar il gomitolo, anima del go-

mitolo, v. dell'uso.

Gansa, cordoneino di seta, d'oro, d'argento, trina, cappietto, funiculus, resticula, ganse. Gansa del copel, asola, cappietto del bottore del cappello, taniola, gansa du bouton du chapean. Camse, cordoneini attaccati agli abiti, in cui entrano i bottoni, asola, cappietto, taniodos, ganses d'nabit.

Gara, concorrenza ostinata, competenza, gara, contentio, certamen, amulatio, dépat, dispute, émulation, contention. A gara, avv., a gara, certatim, à l'envi, à qui mieux, mieux, à qui l'emportera. Andè a gara, andar a gara, contendere, cemulare, contester, entrer, ou entrer en concurrence. Gara, o ghër, si usa da noi per avvertir alcuno, che si ritiri per lasciar passar qualcuno, o per qualche attra cosa, bada, guarda, badate, guardate...gare. Gara chi tocca, guai a chi tocca, zara all'avanzo, quibus id contigerit, ipsi videant, tant pis pour celui, que cela touche, regarde, gare. Gara, o ghër, voce, cue debbesi profferire altamente, prima di sparare l'arcobuso da chi tira ai bersaglio . . . . gare.

Garabug, quistione di molte persone in confuso, tafferugia, tafferuglio, tumultus, turba, chamaillis, bagarre, mèlée, dispute, grabuge.

Garamon, sorta di carattere da stampa, garamone...

petit romain.

Garamoncin, sorta di carattere per la stampa, garamoncino . . . . gaillarde.

Garansa, erba, con cui si tingono lane, e si conciano le pelli, robbia, rubia, garance.

Garant, colui, che entra mallevadore, ma per lo più si dice delle potenze, che in un trattato di pace, o altro s'impegnano di farne mantenere

læ ad globulos vestis recipien - | l'esecuzione , garante volgar: it. . . . . garant.

> Guranti, difendere, proteggere, salvare, guarentire, tutari, defendere, tueri, protegere, garantir, défendre, protéger, sauver, garder, conserver.

> Garantia, o garansia, salvezza, franchiggia, ditesa, protezione, promessa, guarentigia, defensio, tutela, prœsidium, garantie, assurance, défense, protection, appui, soutien, caution, cautionnement, sauve-garde.

> Garauda, sorta di calzare di feltro, che si porta per riparare le gambe dai freddo, calzerotto, e calfarotto, tibialia lanea, ocreæ e panno coactili contra frigus, bottes faites de feutre, pour se parer du froid, gros has de laine.

> Garavela, caussinas, rottame di fabbrica, fasciume, calcinaccio, rudus, congeries laterculorum, lapillorum attritorum, piâtras, gravois.

> Garbeña, vuoto in un albero.

Garbin, truogolo, abbeveratojo, ed è un vaso per lo più di figura quadrangolare, che serve a tenervi entro il mangiare per li polli, e per porci, talora a tenervi acqua per abbeverare animali, e per diversi altri usi, e questo per lo più è di pietra, o di muragiia, aquarium, auge, abreuvoir. Se è per lavare, dicesi lavoir. Se per ispegnere calcina, fosse.

Gardabi, veste, che si porta di sopra per custodire li sopposti abiti, guarnacca, guarnaccia, toga, robe de chambre, simarre.

Gardamèita, garion, gardion, gariot, garsamèla, canale membranoso, per dove passa il cibo, strozza, strozzule, gorgozzule, gor

ge, gosier.

Gardanfan, paniè, sottana di tela cerchiata da alcune funicelle, che la tengono intirizzata, e l'usavano le gentildonne, perchè loro tenesse le vesti sospese, e gonfie, e non impedisse loro il cammino, guardinfante, faldiglia...panier, bouffantes.

Gardion , o garion, V. Gar-

damèila.

Garèla, V. Andè d'garèla. Garèt, quella parte, e nerbo a piè della polpa della gamba, che si congiunge col calcagno, garetto, suffrago, jarret. Garèt de scarpe, o de stivaj, calcagno di scarpe, o de
stivali . . . talon des souliers, ou des bottes. Dicesi
garèt, quando il calcagno è
tatto di cuojo, ma quando è
fatto di legno, dicesì talon.

Garga, dicesi per ischerzo a donna sciatta, scomposta, sconcia negli abiti, e nella persona, femella inculta, inconcinna, degigandée, mal-accoutrée. Garga, per merctrice, scortum, coureuse, bagasse. Garga, per sempl. tarda nell'operare, neghittosa, infingarda, pigra, ignava, pigra, paresseuse, nonchalante.

Gargarit, poltroneria, desidia, ignavia, fainéantise. Gargaria, dicesi anche volg. uma febbre leggierissima, febbricciuola, febbruzza, febricula, fièvrotte.

Gargarisè, risciacquarsi la canna della gola con gargarismo, detto dal suono, che si fa, ritenendolo ch'ei non passi allo stomaco, gargarizzare, gargarizare, gargariser-

Gargarism, acqua artificiata, con la quale l'uomo si gargarizza, e talora l'atto stesso del gargarizzarsi, gargarismo, gargarismatium, gargarisme.

Gargass, pegg. di gargh, poltronaccio, ignavissimus,

grand paresseux.

Gargh, pigher, poltrone, dappoco, pigro, codardo, deses, piger, ignavus, poltron, fainéant, paresseux. Gargh com na trèdia, com un poi, v. pleb. per esprimere la somma poltroneria di taluno, poltronaccio, ignavissimus, pigerrimus, pagnote.

Gargon , V. Gargass.

Gargota, osteria da mal tempo, bettola, caupona, taberna, diversorium, cabaret; taverne, guinguette, cabaret borgne.

Gariadent, sottile, e piccolo fuscello, o simile strumento, con cui si cava il cibo rimaso fra denti, stecco, stuzzicadenti, dentelliere, dentiscalpium, cure-dent.

Garia orie, piccolo strumento d'avorio, o di altra materia, col quale si nettano gli orecchi, stuzzicorecchi, auriscalpium, cure-oreille.

Gariè, stuzzicare, frugacchiare leggiermente con alcuna cosa appuntata, scalpere, piquer. Gariè, per iscavare, effedere, creuser, fouir. Gariè, procurar di sapere, cercar d'intendere, audar investigando i segreti altrui, frugare, explorare, épier, fureter.

Guiesse i dent con na piùma, nettar i denti, stuzzicarli con una penna, scalpere dentes penna, spina dentes per/odere, monder les dents avec une plume, se nettover les dents, se curer les dents. Gariesse le orie, nettare, stuzzicare gli orecchi, scalpere, emundare aures, se curer les oreilles.

Garii, la sostanza racchiusa, che ha la noce nell'interno dei suoi tramezzi, gariglio, spiechio, nucleus, cerneau. Garii dla ciav, quella parte della chiave, che serve ad aprire le serrature, ingegno .... panneton d'une clef. Piè sul garii, il far checchessia per l'appunto, coglierla, rem acu tangere, frapper au but. Piè sul garii, sul fait, sul maron, coglier all'improvviso, coglier sul fatto, aliquem deprehendere, surprendre, prendre sur le fait. Sul garli, vale anche opportunamente, tempestive, tempori, opportune, à point, à propos.

Garion , V. Gardion.

Garita, piccolo ridotto sui baluardi d'una fortezza, o in qualunque altro luogo, dentro del quale la sentinella si rifugia per ripararsi-dalle ingiurie del tempo, casino, casotto da sentinella, specula, casa excubiarum, guérite.

Garöfo, pianta, e fior gentile della spezie delle viole, che ha l'odor dell'aromato, detto garöfo antregh, garofa-

no, carrophyllon, ceillet. Garröfo antregh, frutto aromatico di color rosso tanè, che ha la figura di un chiovo, e che ci capita dalle Molucche, garofano, carrophyllon, girofle, clou de girofle. Garöjo d'singh feai, per ischerzo, uno schiaffo, colaphus, souffet.

Garofolin, garofin . . . . . dianthus carthusianorum . . .

Garotè, fermar per forza, arrestare alcuno, in aliquem manus injicere, aliquem deprehendere, arrêter, saisir

quelqu'un.

Garsa, drappo di seta cruda, gommata, e molto rada, velo, pannus bombycinus, tenuis, ventus textitis, crêpe, voite, garse. Garsa, fornitura di fiio a merletti, garza, bigherino.... sorte de dentette de fil. Garsa neira, velo da lutto.... crêpe. Garse, o carde, arnese formato di una croce di legno, guarnita di cardi da garzare, garzello, t. de' lanajuoli.

Garsè, t. de'lanajuoli, dare al panno varii tratti di cardo per trarne il pelo, accotonare, carminare, carder, friser

des étoties.

Garson, giovinetto, e dicesi propriamente di chi è in età dai sette ai quattordici anni, garzone, adolescens, puer, garçon, enfant. Garson, per colui, che va a stare con altri per lavorare, garzone, famulus, minister, garzone, valet. Garson d'botèga, garzone di bottega, famulus, garçon de boutique, courtaud. Garson mulinè, garzone di mugnajo.... chasse-mulet.

Carson da meist da bösch, marangone, famulus lignarii, compagnon menuisier. Garson da murador, V. Gacin. Garson, per lavorant, V.

Gartie, i due pezzi di enojo, che circondano il tallone della scarpa, quartiere....

quartier de souher.

Gurun, caicagaetto . . . .

petit talon.

Garv, sollo, non assodato, non calcato, mollis, mou, flasque, qui n'est pas serré, foule, ou pressé, souple.

Gartiss, sorta di elisire, così detto dal nome del suo inven-

tore . . . garus.

Gurzēūl, testa ricciuta della pianta detta dissacco (cardon) questa si adopera dai pannajuoli per cardare i panni, e le berrette per trarne fuori il peio, dipsacum fullonum, labrum veneris, o venereum, cardon à carder, verge à berger, chardon à bonnetier.

Gascon, millantatore, vantatore, vanaglorioso, arcifanfano, appaltone, bubbolone, gracchione, gontiamagoli, elatus, gloriosus, jactator, vaniloquus, ardetio, vanus ostentator, frivolus jactator, gascon, hableur, fanfaron. Gascon, prendesi anche per motteggiatore, beffardo, dileggiatore, derisor, irrisor, nugator, moqueur, railleur, goguenard.

Gasconada, millanteria, jattanza, vanto temerario di cosa improbabile, esagerazione, jactantia, ostentatio, habterie, gasconnade. E' derivata questa voce da Guasconi, popolo della Francia molto incangaco alle millanterie; per dileggiamento, befia, motteggio, irrisio, jocus, sanna, moquerie, raillerie.

Gasconè, vantarsi, millantarsi, se jactare, gloriari, se ostentare, habler, gasconner, mentir avec hardiesse. Per corbellare, minchionare, beffare, illudere, irridere, ludos aliquem facere, railler, goguenader, se moquer.

Gasè (dal tr. agacer) eccitare, stimolare, aizzare, provocare, soileticare, incitare, istigare, irritare, stimulare, urgere, impellere, divexure,

agacer, picoter.

Gaseta, foglio d'avvisi; ebbe tal nome da una certa moneta, con che si comprava tal foglio d'avvisi, gazzetta, ephemeris, rerum gestarum diarium, literæ nunciæ, gazette.

Gasetie, colui, che scrive le gazzette, gazzettiere, voce dell'uso . . . . gazettier.

Gasetin, dimin. di gaseta, picciola, e brieve gazzetta, gazzettino, voce dell'uso, in homa bollettino, literæ nunciæ, gazetin, bulletin.

Gasia, albero, il cui fiore bianco spira un soave odore, gaggia, acacia, cassie. Gasia, sorta di fiore di color giallo, e di gratissimo odore, e dicesi anche l'arboscello, che la produce; questa pianta dal Linneo vien detta Mimosa Farnesiana, perchè fiori la prima volta in Roma nell'orto del Cardinal Farnese, portatavi dall'isola di s. Domingo.

Gasojè, dicesi degli uccellini, garrire, garrire, gazouiller, gringotter. Gasoje, cinguettare, balbutire, insulse loque, bégayer, babiller.

Gat, animale noto, il quale si tiene nelle case per la particolar nimicizia, ch' egli ha coi topi, acciocchè gli uccida, gatto, feles, ærulus, chat. Gat, o gaton, agg. a uomo, vale astuto, accorto, cautus, versutus, fin merle, rusé, vieux renard. Quand ai son nen i gat, i rat balo, dove non vi son gatte, i topi vi ballano, si dice quando la brigata non ha intorno coloro, di chi ella ha paura, onde si da buon temro, tralasciando quel, che le conviene fare, ovium nulla utilitas, si pastor absit, quand le maître n'y est pas, où met tout par écuelles. Gat maimon, spezie di scimia, che ha la coda, gatto mammone, cercophithecus, guenon, marmot. Avei n'eui a la padela, l'autr at gat, proceder cautamente, attente sibi casere, avoir l'œil au guet. Musica di gat, musica anrabià, musica, in cui le voci sono discordi, e stridenti, musica di gatto, musica arrabbiata . . . musique de chat. Gat, stromento di ferro con tre punte per raschiare al di dentro un cannone nuovo, e per tastare se vi siano vani . . . . chat, recloir à gratter le long de l' ame d'une pièce de cannon nouvellement foudu pour le rendre plus uni, et pour examiner s'il n'y a point des defauts.

Gata, la femmina del gatto, mucia, museia, gatta, feles, chatte. Fè la gata morta, tinger d'esser soro, far

la gatta di Masino, che chiudeva gli occhi, per non veder passare i topi, connivere, simulare, faire la chattemitte, faire l'âne pour avoir du chardon, faire le niais de Sologne. Gata morbana, gaton, gat d' refetöri, uomo, che fa il semplice, e non lo è, gattone, gatta di Masino, lepus dormiens, chattemitte. Gata, verme, che rode le viti, asnro, convolvulus, vercoquin, liset, coupe-bourgeon, chenille de vigne. Gata, per ogni sorta di verme, che rode principalmente la verdura, bruco, baco, eruca, campe, brucus, chenille. Gata dla nos, dia ninsöla, del sales ec., quelle pine a guisa di lunghi vermicelli, che pendono dai rami delle noci, delle avellane, dei salcii, e simili, mignoii, nucumenta, orum, fleurs des noyers, des noisetiers, ou coudriers, des saules etc., chats, chatons.

Gatafrust, franda, strumento fatto di una funicella, nel mezzo della quale è una piccola rete, dove si mette il sasso per iscagliare, frombola, fionda, funda, fronde.

Gatarola, pertus del gat, buca, che si fa all'imposta dell'uscio, acciocchè il gatto possa passare, gattajuola, felis aditus, transitus, foramen, chatière.

Gatas, pegg. di gat, gattone, feles mugna, gros, et mauvais chat.

Gatie, stuzzieare altrui leggiermente in alcune parti del corpo, che toccate incitano a ridere, e a squittire, dileticare, solleticare, titillare, chatouiller. Gatie, far si, che altri dica cio, che non direbbe, grattar il corpo alla cicata, dire per far dire, verbis arcana alicujus expiscari, parler pour faire parler. Le man a m' gatio, a m' sansio de ce., le mani mi pizzicano di ce., manus pruriunt, les mains me démangent.

Gatti, solietico, titillatto, chatoni lement. Catii, per metai, si dice di cosa, che faccia ridere, o dia gusto, e piacere, solletico... chose réjouissante, plaisanterie, amusement. Gatti, veso, gigèt, grillo, ticchio, ghiribizzo, capriccio, pensier fantastico, libido, cupiditas, prolubium, tic, caprice, bizzarrerie, grippe.

Gatin, dim. di gat, figliuolo della gatta, mucino, feles
exigua, catulus felis, petit
chat, chaton. Fè i gatin, vomitare pel soverchio vino bevuto, vomere, dégobiller, vonir, dégueuler. Mare pietosa
fa i gatin orbo, madre pietosa fa la figliuola tignosa, e
vale, che la soverchia doicezza spesso nuoce, familiaris
dominus fattum nutrat servum,
trop de complaisance gâte les
enfans.

Gatiña dla nos, V. Gata dla nos. Gatiño, diconsi quei bachi da seta, che intristiti per malattia non lavorano, e non si conducono a far il bozzolo, vacche... vers malades.

Gation, descrica, ferretto, che toccando i fa scattare le arme da fuoco, grilletto....

Gatorba, o catorba, sorta di giuoco fanciallesco, gatta orba, gattorbola ( Veneroni ) ludus puerorum se se occulentium, mutuoque inquirentium, vel ludus quo obligatis oculis quis alios quærit, colinmaillaid', ou cligne mussette; in ital. si dice anche mosca cieca, o capo a niscondere, mosca cieca quando uno dei compagni va cercando gli altri con gli occhi bendati, colin mailfard; e capo a niscondere, quando uno dei giuocatori tiene gli occhi chiusi, o sta altrove rivolto, mentre gli altri nascondonsi in varii luoghi, e questi debbe egli cercare, e rattenere . . . . cligne-mussette.

Gava, buca, fossa, che si far cavando, cava, cavea, fosse. Gava, si dice anche a quei luoghi, donde si cavano i metalli, e le pietre, cava, fodina, latomice, mine de métal, carrière de pierres. Gava da töse, cava della lavagna... ardoisière. Gava d' sabha, cava di sabhione... sabhère. Gava del marmo... marbrière. Gava da carbon, fossa da carbone, carbonaja... charbonnière, faulde. Gava del gess, cava del gesso...

platrière.

Gavabala, tirabala, stromento, che s'usa per cavare la palla dall'arcobuso, cavapalle, instrumentum ad extrahendum glandes e sclopo, tire-balle.

Gavabora, strumento di ferro, che s'usa per estrarie lo zatto, o simili dall'archibuso, cavastracci tire-Lourre; Gavident, colui, che prezzolato civa altrui i denti, ca-vadenti, dentiducus, dentiste. Gavadent, stromento per ca-var i denti, cane, cavadenti, dentharpaga, davier.

Cavadent, esse busiard com' un gavadent, mentire come un cavadenti, ampliter mentiri, mentir comme un ar-

racheur des dents.

Gavas, tumore duro, ritondo, o bislungo, talvolta inequale, che viene alia gola, senza cagionar dolore, o cangiamento di colore alla pelle, prodotto ordinariamente da cattiva qualità delle acque, garao, spongiosus gula tumor, suruma, ganglion, goître. Gavas, per gosè, gorsa, sempl. gola, strozza, guttur, gosier, gorge. Gavas, o gose, ripostiglio a guisa di vescica, che hanno gii uccelli appie del collo, dove si ferma loro il cibo, che beccano, e di quivi a poco a poco si distribuisce al ventriglio, gozzo, jugulum, ingluvies, jabot, poche. Gavas, dicesi a cai ha gozzo, gozzuto, strumosus, goîtreux, qui a une loupe à la gorge.

Gavasà, gavas pien, raunamento di materia nel gozzo, gozzaja, collectio materiæ in gutture, un plein jabot.

caudineta, gozzoviglia, stravicco, compotatio, convivium, epulæ, crapula, gogaille, délanche, bafre, rejouissance cons un repas.

Cave, levare la cosa dond' clia si trova, cavare, educere, trahere, cripere, ôter, ther, lever, retirer, enlever. Cave sangh, cavar sangue,

venam incidere, saigner, ouvrir la veine. Gavè d' sangh da na rava, tentar d'avere quello, che non si può, aquam e pumice postulare, tirer de l'huile d'an mur. Gave na scala, un gabinèt, trovare il luogo per una scala, per un gabinetto, senza guastare il diseguo principale . . . . . menager un escalier, un cabinet dans un bâtiment, faire en sorte qu'il s'y trouve une place pour faire un escalier, un cabinet, sans gâter le dessein principal. Gave 'l sim, monse, trarre più frutto, che si puo, senza aver riguardo al mantenimento, sfruttare, emungere, épuiser. Gave lverm, 'l passarot, 'l costrut, fe confessè la ronta, si dice quando con istratagemmi, e circuizione di parole si procura di cavar altrui di bocca ciò, che si vuol sapere, scalzare, scovare il sentimento d'alcuno, trargli di bocca quello, ch' ei non direbbe, cavar i calzetti, alicujus arcana, secreta expiscari, mentis secreta extrahere ab aliquo, tirer le ver du nez. Cave na cosa con le tnaje, far dir altrui una cosa per forza, aliquidabaliquo extorquere, vi extrahere secreta, arracher de la bouche. Gave'l cuni, cavar la bietta, sbiettare, cuneum evellere, ôter, lacher les cheviiles, les coins. Gave un da volda, ottener il congedo ad un soldato, farlo licenziare, missionem oblinere, dégager un soldat, obtenir son congé. Gave j' eui, sgridar aspramente, rampoguare con minaccie, du-

riter objurgare, reprendre aigrement. Gwesse d'aubreui, gavesse dna comission roga :sa, tiresne fora, trust antipaccio, aliqua re se se e epedire se dégiger, se deherrer. Gwesse i so caprissi, sod lisfar all' appetito, geni indalgre, se sussaire, contenier son envie. Gwesse j'eui, dicesi di dae, o più adirati, che si vorrebbero the il miggior in ile possibile, in se se invicem perpetus seevire, in oculos involure, s'arracher le blanc des yeux. Gweslo dui ēūi, avanzar tempo col veghar più del consueto, plus requo vigilure, prendre sur son sommeil, dérober quelques heures à son sommeil, pour faire quelque chose. Givesse la masera dal mostas, scoprire il suo sentimento già tenuto nascoso, non fiager più, parlar chiaro, libere personam deponere, ôter le misque, se lever le misque. Givè un dant la fanga, figur. sollevar uno ne' suoi affiri, aliquem molestia educere, munus auviliatrices præbere, tirer quelqu'un de la bone, lui donner du secours. Gavesne bin, gavesne mal, riuscir bene, o male, bonum, aut malum exitum contingere alicui, réussir bien, ou mai.

Gavèi, pezzo lavorato, e curvato, che forma parte del circolo della ruota di un carro, d'una carrozza, e simili, quarto... jante.

Gavessè, V. Agavessè.

Gaveta, matassina di corde di minugia, e simili, gavetta, mataxa chordarimi misicarum, paquet de cordes de musique.

Gavia, vaso di terra cotta di grande concavità, e di larguissima bocca, conca.... auge, cuve de terre.

G wiöt, dim. di gavia, mastello, bacino, pelvis, cuvette.

Gwöta, sorta d'aria musicale, e'l ballo istesso, che si fa al suono d'essa . . . . gavotte.

Gizon d'Olanda, o fen d'Olanda, sorta d'erba minutissima, che produce fiorellini di color porporino, statice,

statice, gazon.

Geladina, vivanda fatta con brodo, nel quale siano stati cotti piedi, capo, e cotenne di porco, od altra carne viscosa, e infusovi dentro aceto, o vino, e poi rappreso, e congelato; e si fa auche di brodo di pesce; gelatina, jus concretum, gelée. Geladiña, per semplice brodo rappreso, gelatina, jus concretum, suc de viande congelé, et clarifié. Geladina, per conserva, o sugo di alcuni frutti cotti col zucchero, gelatina, bellaria, gelée.

Gelè, dicesi del rappigliarsi il brodo, il sego ec., rassegare, coire, conglutinari, congelare, se figer, se coaguler. Gelè, divenir freddo, o gelato, gelare, gelu cogi, durari, concrescere, consistere, geler, glacer, durcir par le

froid.

Gelos, travagliato da gelosia, geloso, suspiciosus, jaloux. Afe gelos, negozio geloso, da trattarsi con gran cautela, negotium asferens sollicitudi-

Tom. I.

nem, jaloux, deileat, dangereux, difficile, épineux, chatoulleux, qu'il faut traiter avec grande circonspection. Strument gelos, dlicà, stromento geloso, caute, et diligenter contrectandum, instrument dangereux, qu'il faut manier avec précaution.

Gelosia, passione, o travaglio d'animo degli amanti per timore, ch' altri non goda la cosa da loro amata, gelosia, suspicio, zelotypia, jalousie. Gelosia, figur. si trasferisce ad altri sospetti, suspicio, soupçon , crainte , omnrage , inquiétude, défiance. Gelosia, arnese composto di regoli sottili di legno, disposti in modo, che l'acqua, e il sole non possono penetrare per le finestre nelle stanze, e per essi si può vedere, e non esser veduto, gelosia, transenna, cancelli, fenestræ cancellatæ, impluvium, abat-jour, on abajour; in Italia dicesi con voce moderna persiana, derivata dal francese persienne.

Gęlotè, gelar poco, gelar

superficialmente.

Gem, gemito, pianto, gemitus, luctus, gémissement,

cri, pleurs, regrets.

Gema, nome di tutte le pietre preziose in universale, gemma, gemma, lapillas, pierre précieuse. Gema, per l'occhio della vite, o simili, gemma, gemma, oculus, tumens gemma, oculus gemmans, bourgeon, mamelon, bouton.

Geme, o gemi, pianamente lagrimare, e piangere, gemere, gemere, ingemere, gémir,

se plaindre.

Gemela, sorta di fiore, nycthantes sambac....

Gena, v. fr., affanno, fastidio, noja, incomodo, disagio, molestia, tædium, incommodum, sollicitudo, gêne, mal-aise, sujetion.

Genant, incomodo, molesto, gravis, molestus, incommodus, génant, incommode,

facheux.

Gendarm, voce fr., che è come chi direbbe gente d'arme, soldati distribuiti in compagnie d'ordinanza, senza entrar nel corpo de' Reggimenti, e comandati dai loro Capitani, e Luogotenenti, miles, gendarme.

Gendarmeria, corpo militare dei gendarmi, soldatesca, militia, milites, copiæ, gen-

darmerie.

Genè, porre in soggezione, dar noja, inquietare, angere, molestiam afficere, vexare, gêner, ennuyer, causer de la peine, de la sujétion. Genè, impedire i muovimenti del corpo, molestare, molestiam afferre, incommodum parere, gêner, causer quelque incommodité.

Genè, nome di mese, che è secondo la Chiesa capo dell' anno, gennajo, januarius, janvier.

Geneiver, frutice odoroso, che getta gran quantità di rami, guerniti di foglie piccole, strette, fatte in punta, dure, spinose, e sempre verdi, le sue coccole son come quelle dell'ellera, ma di un gusto aromatico, di cui se ne fa la conserva, ginepro, juniperus, genièvre, genévrier.

G E 46

Graña d' geneiver, coccola di ginepro, ginepra, bacca juniperi, bare, graine de geneiver.

Gener , marito della figliuola riguardo ai di lei genitori ,

genero, gener, gendre.

General, agg. del Capitano, o Comandante dell'esercito intiero, che anche assolutamente si dice Generale in forza di sost., Generale d'armita, imperator, e cercituum imperator, Général d'armée, Capitaine, Chef d'armée. G.neral d'edvalurer, Generale di cavalleria, equitum magister, præjectus, Général de cavalerie. General d' fantaria, Generale dell' infanteria, pedestrium copiarum ductor, General d'infanterie. General d' artajaria, Generale dell'artigliera, quegli, che comanda al treno, termentis bellicis prafe tus, Général d'artillerie, Grand-Wattre d'artillerie. General, prendest anche per capo d'una Religione, Generale de frati, Propositus Generalis, Général d'un ordre, Chei d'ordre religieux. General d' finanse, Genarale delle finan-10. ararii tribunus . . . .

Generalissim, primo Comandante d'armata, Generalissimo, summus imperator, Généralissime, Chef d'armée, celui, qui commande même aux

Gé iéraux.

Geneuria, ribaldaglia, ciurmaglia, quisquilire populi, je e civitatis, canaille, vermine,

gueusaille.

Genevrina, sorta di cappello, che si usa dalle donne, specialmente ne' riaggi per ri-

pararsi dal sole, fatto di cartone, o di altra materia, e per lo più foderato di seta all' uso di Ginevra....capeline.

Genich, o genit, puro, schietto, non mischiato, pretto, merus, purus, pur, sans mé-

lange.

Genio, inclinazione d'animo, affetto, genio, studium, voluntas, génie, inclination, disposition, penchant, gout, esprit. Ande a genio, piacere, aggradire, placere, arridere, agréer, plaire, contenter, être au gré. Dè untel genio, compiacere, obsequi, morem gerere, être complaisant, déférer, complaire. Genio, l'arte dell' ingegnere, l' architettura militare . . . . génie, l'art de fortilier, d'atlaquer, de désendre une place, un camp, un poste.

Genipi, o ginipi, sorta di erba, genipi, v. dell'uso, absudhyum a pinum, artemisia

glacialis . . . . .

Genoi, la piegatura, che è tra la gamba, e la coscia, ginocchio, genu, genou.

Genojera, ginocchio d'uno stivale, ginocchiello, genualia, genouillère. Genojera, o genojere, quei panni lini, che mettonsi per pulizia intorno alle cosee da chi cavalca con gli stivali, cosciali, coscialetti, femoralia, cuissart, tassettes.

Gensaña, pianta, che getta molti fusti diritti, e sodi, le sue foglie sono simili a quelle della piantaggine, la radice è di color gialliccio, amarissima, e giovevole a varia mali. Dicesi ritrovata da Genzio Re dell'Illiria, da cui prese il nome; ve n'ha di diverse sorte, che si distinguono sol da' Bottanici, genziana, gen-

tiana, gentiane.

Gent, moltitudine d'uomini, gente, popolo, gentes, les gens. Bassa gent, gente bassa, minuta gente, di schiatta ignobile, infimo, obscuro loco natus, vili genere, abjecto genere, gens de peu, de néant, sans aveu, de petites gens, gens du commun, de basse extraction, le menu peuple.

Gentaja, gente vile, e abbietta, gentame, pessimum genus hominum, gens vilis, abjecta, sex civitatis, infima fex populi, quisquilia, sordes, et fex urbis, popellus, imi subselii homines, canaille, multitude de gueux, vermine, engeance, la populace, la lie du peuple, gueusaille, racaille.

Gentil, nobile, grazioso, cortese, gentile, nobilis, venustus, generosus, comis, humanus, gentil, joli, mignon, agréable, gracieux. Gentil, dlicà, gentile di complessione, gracilis, imbecillus, délicat de complexion. Gentil, per quel popolo, che innanzi la venuta di Gesù Cristo adorava gli Idoli, gentile, Deorum cultor, paganus, gentilis, ethnieus, gentil, païen, idolâtre.

Gentilöm, nomo nobile, gentiluomo, vir nobilis, nobili genere natus, gentilhomme, homme noble. Gentilöm d'boca, gentiluomo di bocca · · · · gentilhomme de bouche. Gentilom d'eamera, gen-

tiluomo di camera . . . gentilhomme de la chambre.

Geranio, sorta di pianta di più spezie, che ha le foglie come quelle dell'anemone, geranio, geranium, bec de grue, bec de cicogne.

Gerb, luogo sterile, incolto, sterilis, infacundus, incultus, inculte, désert, ari-

de, infructueux.

Gerba, fascio di grano tagliato, covone, manipulus,

gerbe.

Gerbè, catasta di covoni di formento, di segala, d' avena, coperta di paglia lunga, che serve di riparo dalla pioggia, pagliajo, bica, mucchio, colmo di paglia . . . gerbiè-

re, moule.

Gergh, parlar oscuro, furbesco, che non s'intende, se non fra quelli, che son convenuti tra loro de' significati delle parole metaforiche, o inventate a capriccio, gergo, verba arbitraria, translatæ locutiones, cenigma, obscura loquendi ratio, argot, jargon. Parlè an gergh, parlar gergone, obscure, figurate loqui, parler l'argot, jargonner.

Gergon , lingua corrotta , parlar oscuro, V. Gergh. Gergon, sorta di diamante gialliccio, giargone . . . jargon.

Gerta, vaso grande di terra, in cui si serba l'olio, orcio, urceus, orca, pot à huile.

Geroglifich, o giroglifich, tratteggio di penna, intrecciatura di linee fatte con la penna , ed ogni altro lavoro fatto in simil guisa; ghirigoro .... grille, cadeau, trait de plu-

Gesia, o cesa, tempio dei Cristiani, chiesa, templum, ædes sacra, fanum, église, temple consacré à Dieu. Mangeria I bin d' set cese, consumerebbe il ben di sette chiese, dicesi in m. b. di qualsivoglia grandissimo scialacquatore, ganeo, et profligator, il dissiperoit les plus grands biens. Sant an cesa, diavo ant ca, dicesi di chi nella chiesa finge divozione, e in casa mette sossopra la famiglia col suo bisbetico umore, ipocrita, probitatis simulator, hypocrita, bigot, cagot, tartufe.

Gëss, materia simile alla calcina, fatta di una tal pietra cotta, gesso, gypsum, plâ-

tre.

Gest, e gesti, atto, e movimento delle membra, che talora dà ajuto, forza, ed espressione alle parole, e talvolta esprime il concetto per se medesimo, gesto, gestus, geste.

Gesù-maria, o l'abecè, alfabeto, abbicci, literæ elemen-

tariæ, alphabet.

Get, composto di ghiaja, e calcina, getto, malthœ inductio, mortier. Get, quell'impronta, che si fa nella forma, o di metallo fonduto, o di gesso liquido, e simili, getto, conflatura, jet du moule, ou au moule. Get, term. medico, flusso di materie morbose, o simile...... écoulement.

Geta, sorta d'erba, che nasce tra l' grano, tra la spelda, e tra la segala; fa i fiori rossi a guisa di campanelle, e produce un seme nero, che di triangolo, gittajone, gitterone, nigella, melantro, nigella, melantro, nigella Romana, melanthrum, gith (voce araba) nielle, gasse, faux cumin. Gete, o lavasse.... lappa officinalis

Gçtè, parlandosi di metalli, di gessi, e simili, si dice del versare nelle forme già preparate quelle materie già riquefatte a oggetto di formare particolari figure, gettare, fundere, conflare, jeter, faire couler du métal, fondre, jeter au, ou en moule.

Geti, o ceti, stridere interrottamente, squittire, garrire, ululare, glapir, clatir.

Geton, guton, e gioton, pezzo rotondo, e piatto, ordinariamente di metallo, sopra il quale si mettono ritratti, armi, divise ec., quale serve per gettare, e calcolare, notare, e pagare al giuoco, gettone, v. dell'uso moderno... jeton.

Ghędo, garbo, grazia, modo, venustas, elegantia, lepor, gratia, agrément, bon-

ne grace.

Ghegio, o coco, v. pleb. vaso per lo più di terra, che le donne del volgo riempiono di fuoco, e tengono sotto i panni nell' inverno, maritozzo....couvet.

Ghenia, fotèsa, tanbornaria, bazzecola, reculæ, quisquilia, babioles, bagatetles, choses puériles.

Ghër, V. Gara.

Ghergote, gorgogliare, crepitare, murmurare, gargouiller.

Ghermo, o bio, spezie di cesto tessuto di vimini, fatto a campana, sotto il quale si mettono i pulcini, perchè non fuggano, e non siano calpestati, stia, cavea, mue.

Ghëro, e ghëri, bastone alquanto curvo dall' un de' capi, con cui i ragazzi di contado giuocano, spingendo una palla di legno da loro detta gala, baculus extremorum altero recurvus, crosse. V. Neusa.

Ghersa, sorta di pan lungo, e piccolo, diviso per l' ordinario superficialmente per 10 lungo, griccia (vocab. veneroni) panis oblongus pedemontanus, pain long. Ghersa, voce pop., hla, an ghersa, cioè in fila.

Ghersa, pane; fè gherse, term. de fornaj, ridurre la massa della pasta in pani, spiamare il pane . . . . faire le

pain.

Ghersin, sorta di pane anche lungo, ma più piccolo della ghersa, e non diviso superficialmente, e fatto comunemente di farina più fina, grissino, v. dell' uso, panicciuolo, panis minimus, pain très-petit.

Gherse, v. pleb., spedire, far presto, dar fine con presterza, expedire, accelerare, expédier, accélérer, faire vîte.

Ghersiöt, o micon, sorta di pane rotondo, pagnotta, panis, pain.

Ghervas, gravaccio, pergravis, fort pesant, fort lourd,

fort grave.

Ghët, serraglio, o raccolta di più case, dove abitano gli chrej in alcune città, ghetto, l'hanno in sulla schiena gli uo-

judocorum contubernium, juiverie, demeure des juifs, quartier, où habitent les juifs. Ghët, è parola ebraica, che vuol dire divisione, separazione, onde noi diciamo ghët, per intendere luogo di gente separata dal commercio degli altri nomini. Ghët, si prende anche per gii ebrci collettivamente, o sia abitanti del ghetto, onde je, o smie un ghët, na sinagoga, si dice quando molti insieme vogliono dire il fatto loro, onde fanno una confusione, che rassembra quella degli ebrei, quando cantano nelle loro scuo-

Ghëta, spezie di sopracalza di panno, o tela, che si aftibbia tutto lungo la gamba, uosa, impilia, ium, pero,

onis, guêtre.

Ghēu, petaceul, uomo povero, pezzente, senza roba, dipondiarius, pauvre, gueux, carmani, mendiant. Ghēū com un rat, com un pentre, dicesi di uomo poverissimo, uomo povero in canna, pauperrimus, extrema laborans inopia, gueux comme un peintre, gueux comme un rat d'église. Gheu, per uomo d'infima plebe, senza creanza, o riputazione, guidone , furfante , scelestus , furcifer, vaurien, fripon, coquin.

Gheub, nomo, che ha la gobba, gobbo, gibbus, gibbosus, gibber, bossu, qui a la bosse. Gheub, dicesi anche per ischerzo la schiena, tergum, dos.

Ghēuba, quel rilevato, che

mini gobbi, serigno, gobba, ta, morositas, opiniatrete. Fe gibba, tuber, bosse.

Ghicët, piccolo uscetto nelle porte delle botteghe, che si apre talvolta nei giorni di festa a guisa di finestra, sportello, ostiolum, guichet. Ghicët, dicesi anche per similitudine di piccola apertura.... petite ouverture.

Ghiga, ceca, colpo d'un dito, che scocchi di sotto un altro dito, buffetto, talitrum, chiquenaude, croquignole Ghiga sul nas... nasarde.

Ghignè, ridere leggiermente, sorridere, subridere, sourire.

Ghignet, l'atto del ghignare, ghignetto, risio, souris, rire

moqueur.

Ghignon, avversione, ripugnanza, abborrimento, antipatia, contraggenio, aversatio, repugnantia naturalis, odium, aversion, répugnance, antipathie, haine. Ghignon, vale anche disdetta, parlandosi di giuoco, adversa fortuna, guignon, malheur. Onde avèi'l ghignon, esser in disdetta, adversa fortuna uti, laborare, jouer de guignon.

Ghignone, recar avversione, antipatia, aversationem, adium afferre, causer de l'aversion, de l'antipathie.

Ghiliotiña, strumento di supplicio inventato da un medico Francese chiamato Guillotin, per troncar la testa, mediante un'operazione affatto meccanica, guigliottina, v. dell' uso moderno.... guillotine.

Ghiliotinè, troncar il capo per mezzo della guigliottina... guillotiner.

Ghimna, ritrosia, difficol-

là, morositas, opinialreté. Fè a ghimne, tav difficoltà, hærere, ambigere, nodum in scirpo quavere, hésiter.

Ghiaèa, sorta di moneta d' oro d'Inghilterra, ghinea...

guince.

Ghingaja, ogni sorta di mercanzinole di ferro, rame, latta, e simili, come coltelli, forbici, candelieri, smoccolatoj, come altresi di tabacchiere, nastri ec., chincaglia, chincaglieria, voci moderne, e dell' uso, merces exiguæ, quincaillerie, quincaille, mitraille.

Ghingajè, mercante di merci minute, si comincia a chiamar chincagliere, mercium minutarum venditor, quincailler, marchand de quincaille.

Ghiomo, o dioimo, sorta di pialla, di cui ve n'ha più specie, incorzatojo . . . . guillaume.

Ghiribis, capriccio, bizzarria, fantasia, argutia, animi impetus, cupidutas, caprice, fantaisie, bizarrerie, tic, vertigo, lubie, extravagance, boutade, folie.

Ghirindon, arnese, che ha un sol picde, e serve a sostenere candelieri, ed altre cose simili, candelabro, candeliere, candelabrum, guéridon.

Ghirlanda, cerchietto fatto di fiori, erbe, frondi, o altro, che si pone in capo a guisa di corona, ghirlanda, sertum, serviæ, arum, sertum e floribus, foliis, guirlande, couronne, chapeau, ou feston de fleurs. Ghirlanda, per sim. cerchio, e ogni altra cosa, che circonda, corona, couronne, cercle.

Ghisa, o pera del fornèl, piastra di ferro, o simile, che mettesi nei cammini per rimandar il calore, o per riparo del muro dall'attività del fuoco, frontone, v. dell'uso....contre-cœur de cheminée.

Ghitara, ghitarin, chitaria, chitarino, ribeca, ribechino, fides, ium, chelys, guitare. Ghitara, per doglia, sciatica, dolor ischiadicus, sciatique.

Ghivo , V. Givo.

Giach, giaca, sorta d'abito in uso presso certi villani, che viene sino alle ginocchia, e talvolta più a basso, sajone, o casacca de' contanni, sagulum breve, jaquette. Giach, dicesi anche d'un abito disadatto alla persona.

Giacheta, vestimento, che copre il busto solamente, casacca, sagulum, casaque, ja-

quette, mandrille.

Giaco fomna, v. pleb., uo mo, che si mischia negli affari donneschi.

Giacotin, giubbettino, giubberello, gonnellino de' bambini, thorax exiguus, jaquette.

Giajèt, ter. dei naturalisti, bitume nero mescolato di varie scagliettine di ferro, il quale indurito come una pietra riceve un bel lustro, giajetto, in Toscana dicesi più comunemente giavazzo, o lustrino, o ambra bruciata, gagates, sorte d'ambre, jais.

Giai, o giajolà, agg. a viso, vale lentigginoso, bruttato di lentiggine, lentiginosus, qui a des lentifles, des taches de rousseur. Giajolà,

G ]

di più colori, picchiato, picchiettato, screziato, taccato, brizzolato, biliottato, vajolato, varius, versicolor, tachete, bigarré, varié, bariolé, madré.

Giaira, arena grossa, ghiaja, glarea, gravier, galet.

Gairin, qualità di terreno, ghiajoso, glareosus, terroir plein de gravier.

Gialapa, sorta di radice resinosa, è purgante, recataci dall'Indie occidentali, jalappa, jalapiam, jalap. La pianta è anche detta jalap, belle de nuit, merveille du Pérou.

Graldolin, spezie di color giallo, che vien di Fiandra, e di Venezia, e si adopera a colorir a olio, giallorino.... terre de Cologne.

Giald-sant, spezie di color giallo artificiosamente fatto di una certa erba, e serve per colorire a olio, giallosanto... sorte de couleur jaune, qu'on

tire d'une herbe.

Gianbèla, cibo di farina intrisa colle uova, e talvolta con zucchero, e burro, ve n'ha di più sorte, ridotte però sempre in figura circolare, o di anello, ciambella, spira, crustulum, échaudé, craquelin, croquet.

Gianble, colui, che fa, e vende le ciambelle, ciambellajo, pistor dulciarius, patissier, qui fait des échaudes.

Gianbon, coscia del porco salata, e secca, presciutto, perna, petaso, jambon.

Gianchèti, piccolissimo pesciolino di mare, di color bianchissimo, e quasi trasparente, con gli occhi come due

puntini neri, detto dai pescatori Liguri janchetto, e janchettino dal color bianco, che ha , quando è lessato , la qual parola da essi è pronunziala janco, tolta via la lettera B. Dagli scrittori della storia naturale è chiamato in latino apua vera, ed aphya vera, nel volg. ital. bianchetti, in fran nonnat.

Giand, frutto della quercia, del leccio, e simili, col quale s'ingrassano i porci, ghianda, glans, gland. Canarin da ghiand, dicesi in m. b. per ischerzo l'asino, asinus, ane. Cante com un canarin da giand, aver una voce, un canto sguajato, presa la similitudine dal raglio del ciuco.

Giandola, corpo molle, soffice per lo più bianco, che in più parti degli animali si trova, glandula, animella, glandula, glande, ris. Giandola, dicesi pure di certi tumori accidentali, che si formano in qualche parte del corpo enfiato, glandula, tumor, glandute, tumeur.

Gian-fatut, factoto, ficanas, gian-jatut, leva a nona, dicesi di colui, che pone le mani in tutte le cose, ma tutte le fa male, o di chi s'ingerisce volentieri in ogni cosa, ciarpiere, faccendone, ardelio, intrigant, factoton, savetier, bousilleur, embesogné.

Gianisser, soldato a piedi della milizia del Gran Turco, giannizzero, janisarus, janissaire.

Gian-möl, V. Bandamöl. Giansaña , V. Gensaña.

Giap, gagnolio, guajo, ejulatus , gannitus , questus , jappement, hurlement.

Giapè, e giapì, interrottamente stridere, e con voce sottile, ed acuta, propriissimo dei bracchi, quando levano, e seguitano la fiera, e per simil. si trasferisce anche ad altri animali , squittire, bociare, garrire, acuta voce latrare, ululare, baubari, glapir, clatir, japper, clabauder.

Giardin, luogo scoperto, comunemente cinto di mura, o di fossi, o di siepi, ove si coltivano fiori , alberi , ed erbaggi, giardino, orto delizioso, viridarium, hortus, pomarium, jardin, verger.

Giardin, giardino, hortus, jardin. Se di erbe solamente, potager. Se di alberi, verger. Se di erbe, e alberi insieme, jardin.

Giardine, quegli, che la cura del giardino, e lo acconcia, giardiniere, viridarii custos, pomarii custos, hortorum cultor, jardinier.

Giarata, sterco, che rimane attaccato nell' uscire ai peli delle capre, ed alla lana delle pecore ec., caccola, stercus caprinum, ovillum, crotte.

Giargon, V. Gergon.

Giargiatole, coserelle, cose. di poco valore, carabattole, bazzecole, reculæ, arum, fanfréluques, vétilles, choses de rien.

Giari, rat, animaletto, che danneggia le biade, la paglia, i mobili delle case, e a cui i 474 G I

gatti fanno continua guerra, topo, sorcio, mus, sorex, rat, souris. Quand aiè nen i gat, i giari balo, V. Gat. Anmochesse di giari, esser in uno stato felice, o esser guarito da infermita, prospera uti fortuna, vel valetudine, avoir la fortune favorable, recouverer la santé.

Gias, paglia, o altra simil cosa, che si stende nelle stalle sotto i cavalli, buoi, pecore ec., e loro serve di letto per coricarvisi, strame, stramen, litière. Gias, per simil. vale letto, luogo dove giacere, dove posare, strame, cubile, lit, gite. Piè la levr a gias, prendere, cogliere la lepre al covo, cioè prenderla, o trovarla ferma, jacentem in cubili suo, immotumque capere leporem, prendre le lièvre au gite. Piè, o trovè un a gias, prendere, o trovar alcuno a covo, vale abbattersi, o trovare chicchessia appunto in acconcio de' fatti suoi , opportune aliquem invenire, deprehendere, trouver le lièvre au gite. Gias d'bigat, foglia dei gelsi, che si dà per cibo ai filugelli, e loro serve di letto, strame, cubile, fimus, litière, fumier.

Giasa, acqua congelata dal freddo, ghiaccio, glavies, glace. Ronpe la giasa, fare strada altrui in alcuna cosa, cominciandola a trattare, e agevolandone l'intelligenza, viam, iter monstrare, præire, facem praeferre, rompre la glace, fraver le chemin, hasarder une première demarche, une tentative, qui exige de la har-

diesse, de la fermeté. Giasse d'earössa, cristalli . . . glaces.

Giasà, agg. a frutti, confetti, hquori diacciati.....glaces, ou liqueurs glaces, fruits glaces, que l'on sert en été dans les collations. In Piem. diconsi anche gelà.

Giasè, agghiacciarsi, il congelarsi delle cose liquide per lo freddo, glaciari, obrigere, se glacer. Grasè, in s. at. far denso, far una crostata di zucchero....glacer des confitures, glacer des pâtés, des massepains, des cériscs, les enduire d'une croûte de sucre, qui est lissée comme de la glace. Onde in piemontese diconsi bescotin, marsapan giassà.

Giasèra, luogo, ove si conserva il ghiaccio, ghiacciaja, diacciaja, cella glacialis, glaciei servanda locus, glacière.

Giasil, o ciasil (term. dei falegnami) pezzi di legno, che uniti insieme formano più quadrati, in cui si mettono pezzi di vetro, o di tela, o di foglii di carta per impedir il vento, e le ingiurie del tempo. Se vi si mettono vetri, dicesi vedriai, invetriata, clathri vitrei, o fenestræ vitreæ, châssis de verre. Se si mette carta, impannata, fenestræ chartaceæ, châssis de papier. Quando l'invetriata, o impannata è fatta di più pezzi , li quali si possono chiudere, ed aprire separatamente, questi più comunemente chiamansi volèt, V. Col nome di giasil, comprendesi anche talvolta non solo l'invetriata, e l'impanuata, ma anche il le- 1 guame, che si affigge al muro, e che queste riceve, e che propriamente dicesi tlè dla vrera, V.

Giason, pezzo di ghiaccio,

· · · · · glacon.

Giasinta, fiore odorifero di bulbo (siola) e ve ne sono di varii colori , giacinto , hyacinthus, jacinthe.

Giavel, piecola postema, che si forma nella cute, fignolo, ciccione, furunculus, abscessus,

tuber, furoncle, clou.

Giavèla, più pugni di grano segato dai mietitori, e da essi nel campo coreati sopra i solchi, finchè ne facciano i covoni, manna, manella, manata, manipulus, javelle.

Giaun, colore simile a quello del sole, dell'oro, del zafferano , dei limoni, degli arancii, e ve n'è di più sorte, giallo, color luteus, fluvus, croceus, jaune, de couleur d' or, de safran. Giaun com un sitron, dicesi a persona, il cui volto sia pallido, smorto, pallidus, pale, blême, qui a le teint jaune, jaune comme safran, ou comme un coin. Giaun per minie, sorta di color giallo, che serve per i miniatori . . . . massicot jaune. Giaun d'orpiment, V. Orpiment. Giaun de spin cervin, V. Spin cervin. Giaun d'tëra, o tëra giauna, una terra, che fa il color giallo, altrimenti detta ocria . . . . ocre, terre d'Italie. Giaun d'fornasa, giallo di terra abbruciata, che pende in giuggiolino, e serve ai pittori per ombrar i gialli chiari . . . . . . ocre de rut, ou de rue. Giaun d' l

sofran , V. Sofran. Giaun d risagal, V. Risagal. Giaun dore, aurino, rancio, croceus, jaune doré.

Gun d'eu, o ros d'eu, parte gialla dell'uovo, che ha il suo seggio in mezzo all'al-. bume, tuorlo, torlo, ed anche rosso d'uovo, vitellus, le jaune d'un œuf, le moyeu de Poeuf.

Giaunese, divenir giallo, ingiallire, flavescere, jaunir,

devenir jaune.

Giauni, render giallo, ingiallare, croceum reddere, luteo colore inficere, jaunir, rendre jaune.

Gianisa, malattia, che procede da spargimento di fiele, onde rende gialla la pelle, itterizia, morbus regius, arquatus, ictère, jaunisse.

Gibassè, specie di taschetta, o borsa di cuojo, cuesta ad un' imboccatura di ferro o di altro metallo, in cui i cacciatori mettono il piombo, la polvere, ed altre cose, di cui si servono alla caccia, carniere , carniero , pera , gibecière. Il gibassè, usandosi per portarvi dentro danari, dicesi scarsella, pera, ascopera, gibecière, bourse pour mettre de l'argent.

Giberna, tasca di cuojo, ove i soldati mettono i cartoccini per caricar l'armi da fuoco, cartocciere . . . . giberne, gibecière, cartouchier, gargoussière. Giberna da granadiè, quella tasca, in cui i granatieri portano le granate . . . . grenadière.

Giborè, confondere le cose, far in modo, che cosa

difficile riesca, sconvolgere, invertere, perturbare, permiscere, confundere, renverser, mettre sans dessus dessous, confondre, mêler, brouiller, embrouiller, déranger.

Gibörè, confondere, sconvolgere, V. Patojė.

Gich , V. Giuch.

Gieugh, si dice particolarmente un esercizio di ricreazione, a cui sono prescritte alcune leggi, o regole, e ordinariamente vi si avventurano denari. Dividesi in giuochi di sorte, o di rischio, come sono i giuochi di carte, dadi ec.; in giuochi di destrezza, o di abilità, come la pallacorda, il maglio, il bigliardo ec., e in giuochi d'ingegno, come gli scacchi, le dame ec., giuoco, ludus, jeu. Gieugh, per beffe, scherno, burla, trastullo, lusio, irrisio, ludus, jeu, raillerie, badinage, baie. Gieugh, per arte', artifizio, ars, artificium, dolus, fallacia, art, artifice. Giëugh, per modo di fare, e di procedere, modo, verso, ratio, modus, institutum, manière, façon d'agir. Gièugh d' poche tavole, faccenda da sbrigarsene presto, e agevolmente, facilius, celerius quam asparagi coquuntur, affaire de rien, de peu de chose, de peu de conséquence. Gieugh d' man, giuoco di mano, prœstigice, tour de passe-passe, hatelage, tour de main. Avei un bel gieugh, aver tanto in mano da poter giuocare secondo le buone regole colla speranza di vincere . . . avoir

cesi anche degli scherzi d' acqua de' giardini, o simili, ars, artifice. Gieugh dla bala, giuoco della palla, feristica, sphæromachia, jeu de la paume. Gicugh dla bala, per il luogo, ove si giuoca alla palla, forum aleatorium, lien, où on joue, paume. Gieugh dle carte . . . ludus alearum, jeu de cartes. Gieugh d'carte, mazzo di carte, scapus alearum, manipulus lusoriarum pagellarum, chartulæ lusoriæ, un jeu de cartes. Giëugh del monet, giuoco solito farsi dai ragazzi con un mattone, o pietra posta per ritto in terra, sopra la quale vi si pone sopra quel danaro, che si è convenuto di giuocare, sussi..... Giềugh d'man, giềugh da vilan, oppure dmore d' man, dmore dà vilan, giuoco di mano spiace sino ai pidocchi, lusus manuum vel ipsis pediculis displicet, jeu de main, jeu de vilain. Fè gieugh rot, rompere l'amicizia con alcuno, ab alicujus amicitia recedere, alicujus consuetudinem abrumpere, rompre la paille avec quelqu'un.'L prim gieugh, o la prima partia a l'è dle masnà, detto de' giuocatori, quando perdono al primo ginoco, il primo si dà a' putti. Gieugh di dà, giuoco dei dadi, ludus talorum, jeu des dez. Gieugh dl' oca, giuoco dell'oca, ludus picti anseris, jeu de l'oie. Gieugh dle dame, giuoco delle dame, ludus scruporum, jeu des dames. Giêûgh d' scach , giuoco di scacchi, latrunculorum lubon jeu en main. Gieugh, di- dus, jeu des échecs. Gieugh

d'invit, ginoco d'invito .... jeu de renvi. Gieugh d' sort, giuoco di sorte . . . . jeu de hasard. Gieugh del tavolass, dla balestra, diconsi giuochi di premio . . . . . jeux de prix, jeux d'arquebuse, d'arbalête. Nel giuoco della palla, e del pallone si divide la partita in quattro, sei, o più giuochi; onde dicesi j'omo doi gieugh a tre, un gieugh di quatr, esse a dò . . . pares esse colludentium partes, être à deux de jeu. A che gieugh giugomo sì? . . . . quid faciemus? quid hoc rei est? à quel jeu jouons nous? Gieugh parlando di certe cose spettanti alle arti, significa facilità, che deono avere nel muoversi, giuoco, mobilità.... jeu, aisance, facilité de mouvement.

Giēūgh dle bie, si fa in questo modo: si pigliano nove rocchetti di legno, e si rizzano in terra in uguale distanza gli uni dagli altri in guisa che formino un quadrato, e quello che è in mezzo, dicesi matto (bion), e vi si tira dentro con una grossa palla di legno, detta ruilo (borèla) onde tal giuoco dicesi a' rulli, e talora a' rocchetti, V. bia. Giēūgh del piciocù, V. Piciocù.

Giēūi , V. Lēūi.

Gieuves, o giobia, il quinto giorno della settimana, giovedi, dies jovis, feria quinta, jeudi. Gieuves gras, l'ultimo giovedi del carnevale, berlingaccio, o giorno del berlingaccio... le jeudi-gras.

Gifra, il carattere, che si

usa per notare i numeri, figure dell' abbaco, numeri,
chiffres. Gifra, scrittura non
intesa, se non da coloro, tra
i quali si è convenuto del modo del comporla, cifera, arbitrariæ notæ, chiffre. Parlè
an gifra, an gergh, favellar
oscuramente, in gergo, arcanis, arbitrariis verbis loqui,
parler obscur. Gifra, è l'abbreviatura del nome, che si
pone nei sigilli, quadri, ec.,
cifera, nota compendiaria nominis, chiffre.

Gig, gajo, ardito, snello, vispo, hitaris, festivus, alacer, promtus, gai, hardi, vif, leste, gaillard. Gig, per grasso, prosperoso, pinguis, robustus, validus, bene habitus, gras, bien portant.

Gigèt, V. Gatti, e Veso. Gigiö, voce, con cui i fanciulli chiamano il cavallo, come pure quegli, che seco loro parlano, cavallo, equus, dada, cheval.

Gilè, o zilè, v. fr., giubbettino, farsetto, exiguus thorax, gilet.

Gilep, bevanda composta di zucchero, e di acqua comune, o stillata, e di sughi d' erbe, o di pomi, e chiarita con albume d'uovo, giulebbe, giulebbo, julapium, julep.

Gilichet, lezioso, belluccio, vaguecio, leggiadretto, gentile, vezzoso, delicatulus, bellulus, pulchellus, venustulus, mignard.

Gilofrada, sorta di fiore... Gilofrada, dicesi a donna vana, leggiera, fraschetta, fæmina levis, muliercula, femme étourdie.

Gumura, e zimara, V. Ginestra, pianta nota, che fa le foglie simili al giunco, e fa i fiori gialli, ginestra, genista, genet.

Ginipì , V. Genipì.

Giò, o diò, voce, con cui s'incitano i cavalli da soma al correre, giò, giò, i, ito, dia. Giöbia, V. Gieuves.

Gioch, luogo, dove vanno a posare le galline, i polli la notte per dormire, pollajo, gallinajo, gallinarium, cohoridium avium stabulum, poulaider, lieu, où les poules se retirent, où juchent la nuit. Pertia del gioch, posatojo, pertica per i polli, per le galline in un poliajo, pertica, sedes, juchoir. Andè a gioch, andar a poliajo, appollajarsi, cubitum ire, jucher. Andè a gioch, figur. andar a dormire, cubitum ire, aller à dor-

Gioch, esse doi gal ant'un gioch, esser due ghiotti ad un tagliere, cioè amare, e appetire una medesima cosa . . . . être deux chiens après un os.

Gioja, pietra preziosa, gioja, gemma, pierre précieuse. Gioja, per allegrezza, giubbilo, giocondità, latitia, gaudium, hilaritas, voluptas, jucunditas, contentement, plaisir, satisfaction, gaieté, aliegresse. Gioja, mia gioja, gioja a' bösch, dicesi per ironia, vir egregius, le brave homme. Giöja, si dice talora altrui senza ironia, e si usa in buona parte, vir bonus, excellens, egregius, un trésor, un homme charmant, accompli. Mia gioja, me cheur,

me bel chêur, espressioni di svisceratezza d'affetto, meum corculum, mea anima, mea voluptas, ma vie, mon cœur, ma joie. La gioja dla mare, si dice quando uno è più ben veduto degli altri, il cucco della mamma, alba gallinoe filius, liberorum is, quem ma ter plus deperit, matris delicatulus, le mignon, le beujamin, le plus aimé de sa maman.

Giojè, quegli, che conosce la qualità delle gioje, e ne fa mercanzia, giojelliere, gemmarum venditor, joaillier, lapidaire.

Giojera, cassetta, ove si tengono in mostra cose preziose, fatta a guisa di scannello, col coperchio di vetro, bacheca, dactyliotheca, transenna, montre.

Gioin, dicesi a persona per espressione d'affetto; me gioin, me bel gioin , mia gioja, meum corculum, mon cœur, ma vie-V. Giöja.

Gioiro, sudicione, perquam sordidus, très-sale, fort sale. Gioiro, si dice di donna mal in arnese, sciamannata, scomposta negli abiti, e nella persona, inculta, inconcinna fœmina, femme décontenancée, dégingandée, mal-accoutrée. Gioiro, per donna brutta, mal fatta, befana, mulier deformis, une laide femme, une

Giöla, fiamina appresa in materia secca, e rara, oude tosto si apprende, e tosto finisce, baldoria, flammula, subitaria flamma, feu de

guenon, une guenuche.

preso al fuoco, ricotta, caseus secundarius, recuite Gioncà sle busche, latte rappreso, che senza insalare si pone tra giunchi, donde n'è venuto il nome di gioncà, giuncata, junculus, lae juncis coactum, juncis pressum, jonchée. Tal latte rappreso pero dicesi presso di noi quajà, V.

Gionch , pianta perenne degli acquitrini, similissima alla ginestra, ma non fa fusto, nè foglie, ed è di più maniere; i contadini se ne servono per legare le piante, fare sporte, graticole da giuncata, e per altri usi rusticali, giunco, juncus, scirpus, jone. Gioneh, o cana d'India, pianta Indiana, che dagli abitanti di Malacca si adopera per tesserne ceste, seggiole, stuoje, bastoni, o scudiscii, ed altri usi, giunco, canna d'india, culamus Indicus, canne d'Inde.

Gionchilia, spezie di fior giallo odorosissimo, che nasce da bulbo alla primavera, le sue foglie sono cilindriche, sottili, e appuntate, giunchiglia, narcissus junguilla (Linneo) narcissus juncifolius, jonquille.

Gionge, o gionse, arrivare in un luogo, pervenire, giugnere, venire, advenire, pervenire, venir, arriver, pervenir. Gionse, accrescere, aggingnere, augere, addere, augmenter, accroître, joindre, ajouter. Gionse, metter insieme due cose, attaccare, unire, congiungere, copulare, conjungere, connectere, ulligare, glutinare, coagmen-

Gioncà, fior di siero rap- | tare, joindre, unir, lier, mettre ensemble, assembler, braser, annexer. Gionse un, arrivar uno nel camminargli, o corrergli dietro, raggiugnere, assequi, consequi, rattraper, ratteindre, rejoindre. Gionse, per accadere, occorrere, evenire, accidere, contingere, avenir, arriver, échoir. Gionge i beu, metter il giogo ai buoi, aggiogare, accoppiare i buoi, jungere boves, atteler les bœnts à la charrue, accoupler les bœufs. V. Giov. Gionse d'fer a la cioca, giunger legne al fuoco, arrogere male a male, oleum camino addere, faire faute sur faute.

Gionta, il giugnere, l'arrivo, adventus, accessus, arrivée , abord. Gionta , accrescimento, aggiunta, accessio, auctarium, addition, accroissement, surcroit, surcharge. Gionta, ciò che si dà ai compratori di più, parlandosi di cose comestibili, tarantello, auctarium, mantissa, le pardessus. Gionta, pezzo di carne d'inferior qualità, che si dà nel macello ai compratori..... Gionta, sorta di assemblea. o Magistrato, giunta ..... junte, o jonte. A prima giuntu, sul bel principio, initio. statim, primo in limine, prima fronte, d'abord, du premier abord.

Gionta, pezzo, che si mette alle vesti per supplemento, gherone, fimbria, lacinia, vestis segmentum, pièce, morceau d'étoile, d'habit, chanteau, lambeau; se è di tela. dicesi gousset.

Gionie, accrescere, aggiu-

gnere, addere, augere, au- il giogo, accollare, jugo subgmenter, accroître, joindre. Giontè, porre insieme, anire due cose, congiungere, attaccare, connectere, conjungere, copulare, unir, joindre, assembler. Gionte d'fer a la cioca, V. Gionse d' fer ec.

GI

Giontura, commessura, commettitura, giuntura, junctura, commissura, compages, jointure, articulation.

Giornà, term. d'un giorno, giornata, dies, journée. Giornà, il cammino che si fa in un giorno, giornata, unius diei iter, journée, le chemin, qu'on fait dans un jour. Giornà, la mercede, che si dà ad un giornaliere, ad un manovale, giornata, merces diurna, salaire. Giornà, misura di campo di cento tavole, jugero, jugerum, arpent.

Giornal, libro, nel quale di per di si notano alcune partite di negozio delle botteghe, o case per comodo di scrittura, diarium, commentarium , livre , journal. Giornal, quel libro, ove di per di si notano i fatti pubblici, giornale, diario, diarium, ephemeris, acta populi diurna , journal.

Giornalie, manoàl, quegli, che lavora alla giornata, giornaliere . . . . journalier, travaillant à la journée, homme

de travail.

Gioton, V. Geton.

Giov, arnese di legno, col quale si congiungono, e accoppiano insieme i buoi al lavoro; giogo, jugum, joug. Bute 'l giov ai beu, far il jicere, accoupler, mettre les

bouts au joug.

Giovnot, giovanetto, giovanello, adolescentulus, ephebus, impubes, jeunet. Giovnöt d' prima barba de quatordes uni, giovane di prima barba, che ha compiuto quattordici anni, ephebus, ephébe.

Giovo, giovane, giovine, juvenis, jeune garçon, jeune

homme.

Gipa, corsè, veste da donna, giubba, tunica, corset.

Gipon , corpët , farsetto , giubbettino, sagulum, gilet. Gipon sensa manighe, colletto, collettino, colobium, col-

Gir, o vir, giro, circuito, gyrus, circuitus, orbis, tour, circuit. Gir, o vir d' perle, d' dorin, d' granate, d'coraj, ornamento vezzoso, e donnesco, che le donne portano intorno alla gola, filza di perle, vezzo, monile baccatum, monile ex margaritis, corallis, collier, rang, fil de perles, coraux enfilés.

Girandola, o giröla, quelle laminette di metallo, che fasciano la guaina della spada all'imboccatura, e nel mezzo, la prima ha un gancetto per applicarla al cinturino, e la seconda una maglia per tenervela pendente, e sospesa, fascette . . . . Girandola , ruota composta di fuochi lavorati, che gira appiccandovi il fuoco, girandola, turbo igneus, girandole, girande.

Girasol, pianta così detta da ciò, che alcuni han precollo ai buoi, meiteudo loro teso, che il suo fiore si volga CI GI

sempre verso l'occhio del sole, girasole, o clizia, o elitropa, heliotropium, helianthus arrenus, teontodon, taravacon, tournesol, heliotrope, coronasolis. Il libre dicesi unche girasoie, V. Virasol.

Gire, o vice, andare, o muoversi in giro, girare, ambire, circumare, se mouvour en roud, tourner, rouler. Gire, vire, ande gir und, greare, circumire, vagari, roder, trotter tout le long du jour, courir ça, et la. s'irè, arvire, o arfile un sgiaffont, un sgrugaon, na bustona, dice uno schiado, un modificcione, una bistomata, colapham, pugnan impingere, donner un souil t, un comp de poing.

Giröla, o virola, cercaietto di ferro, o di altra miteria, cae si mette intorno alie estremità, o bocca d'alcuni strumenti, accio non s'aprano, o fendano, ginera, circulus, o annulus ferreus, virole, chape, V. Virola.

Girolè, girondolè, girondone, andar gironi, gironzare, andar senza saper dove, vagari, circumire, aller, et venir comme pois en pot, toupiller, ureder, trotter tout le long du jour. V. Firole.

Giromèta, sorta di vantilena rusticana, girometta..., socte de chanson, ou refrein de chanson pays ume. Giromèia, canzonetta in lode delle parti del vestire d'una donna, girametta (Alb. Diz. Un.).

Girondone, V. Girole.

Gitai, piecola corda schiacciata, o tonda di filo, di se-Tom. I.

intrecciata, e con punta d'ottone, o di latta per uso di affibbiare, e legare le vestimenta, aguetto, cordoncino, cordetima, stringa, laccinolo, funiculus, ligula, resticula, ganse, cordon, lacet, aiguillette.

Giton , V. Geton.

Giuch, o gich, germoglio, surculus, jet, brout.

Gudicatura, luogo, dove riseggono i Giudici a render ragione, tribunale, tribunal, tribunal, siège du juge.

Giudise, car ha autorità di giarlicare, e chi giudica, judec, juge. Giudise d' pas, Gradice c.eta i.n.nediatamente dai cittadini ogni tre anni per conciliare amichevolmente le parti litiganti, Gindice di pace . . . . Juge de

Giugador, giuocatore, o giucatore, lusor, joueur, qui sait jouer, qui a la passion du jeu, qui fait le mêtier de jouer, qui est adonné, attacué au jeu. Giugador da bala, pallerino, pila ladens, joueur de paume. Giugador da curie, giuocatore di carte, ale dor, alco, joueur.

Guezhe, amichevolmente gareggiare a fine di esercizio, o di ricreazione, giucare, ludere, ludo operum dure, jouer, s'entretenir, se divettir, se récréer à quelque jeu, s'amaser, s'éhattre. Giagar, per scommettere, por sa, meiter pegao, deponere, dare piz us, purier. Gi izhe, in s. n. p. operice, aver one lare, losum h ibere, valere, agir, eata, o di altra simil materia trer, avoir part. A che gieugh .

H.h

giugomo noi? modo di sgridare altrui, quid agimus? quid agis? à quel jeu jouons-nous? A giugheria con'l cul sle spine, sle brustie, e' giucherebbe in su pettini da lino, si dice d'un giuocatore attaccatissimo al giuoco, ducere dies, et noctes ludo, totos dies, et noctes ludere, forumque aleatorium calefacere, il joueroit les pieds dans l'eau. Giughè na partia sensa de l'arvangia, giucare una partita, senza dare la rivincita . . . . . . jouer à coupe-cu. Giughè un truch, un torn a un, far un sottomano ad alcuno, accoccargliela , calargliela , decipere , circumvenire aliquem, flagitiose cum aliquo agere, jouer un mauvais tour, une pièce à quelqu'un. Giughè d'testa, ostinarsi con proprio pregiudizio, animis obstinare, être opiniatre, obstiné. Giughè a pichèt, odiarsi scambievolmente l'un l'altro, mutuo se odio prosequi, avoir toujours maille à partir. Ginghe a puga, giucar alle pugna, certure, o contendere pugnis, pugilatu se exercere, se battre à coups de poing. Giughè a tute tavole, sorta di giuoco, che si fa sul tavoliere, giucare a tavole, abaculo, alveo lusorio ludere, jouer à toutes tables. Giughè a fesne, fare a farsela, farsi I'un l'altro il gambetto, cercare a scavalcarsi l'un l'altro, · · · · jouer au boute-hors. Giughè a feila, ricattarsi, vendicarsi, injuriam ulcisci, se revancher. Giughe a piliucros, tal giuoco si fa gettando in alto una, o più mone-

te, ed apporsi a dire da qual parte resteranno voltate, giuocare a palla e santi, o a santi è cappelletto, ludere cruce, an pila, vel cruce, an navi, jouer à croix, ou pile. Giughè al castlet, giuoco da fanciulli, che è una massa di tre nocciuoli, o castagne, o simili, posti in triangolo, e sopr' essi un altro nocciuolo. in cui si tira da lontano con altro noccinolo, e vince chi coglie, fare alle caselle, o capannelle, o castelline, ludere nucibus castellatis, jouer à rangette. Giughè ai os, o ale nos, giucare ai noccinoli, varii sono i giuochi de noccinoli, alle caselle, o capannelle, dicesi al castlèt, Vedi Giughè al castlèt. Giughè al tochet, si fa tirando un nocciuolo in terra, cui un altro tira pure un nocciuolo, e cogliendolo vince, altrimenti il primo raccoglie il suo, e lo tira a quello, che tiro l'avversario, e così si va a vicenda continuando sinchè sia colto, e vinto, giucare a truccino, ludere scutulis, jouer à rangette. Giughè al ticio, al monèt, sorta di giuoco fauciullesco, che si fa per lo più da' ragazzi, ponendo in terra per ritto una pietra, o un mattone, sopra cui mettono il danaro convenuto, e poscia allontanatisi ad una certa distanza, tirano una lastra, o pietra, od altro in quel mattone, e chi ci coglie, e ne fa cader il danaro, guadagna quel danaro caduto, che è più vicino alla sua lastra, giucare al sussi . . . . . Giughè a

cheligni, giuoco di fanciulli, in cui uno d'essi chiude gli occhi, o se gli fa chiudere, mentre che gli altri si nascondono in varii ripostiglii, ove esso ad occhi aperti deobe cercarli per prenderli, far capo a niscondere . . . . joueca clique-massette. Giughè a catorna, si è quando uno dei compagni va cercando gli altri con gli occhi bendati, giucare a mosca eleca; wream muscam lasitar, puer à colinmaithard. Giughe a l'oca, giucare all oca, picto anseri ludere, jouer à l'oie. Giughe al mulin de quetr, giuoco finciullesco, forse giuocare a scaricabarili. Giughè a bras, a brasa, far alle braccia, lotture, ludere palæstra, lutter. Giughe ai lader, a bararota, a possa la cassa, V. Lader. Posa la cassa, giuerre a bomba, ludere meta, joner au bat. Giaghè al cavlet, giuoco, che si la gettando in terra una, o più monete, ed apporsi a dire da qual parte resteranno voltate, simile al gioco detto pilia-cros, giucare al cappelletto . . . . Giughè a spaciasot, giucare alle buche . . . . . Giughè a viraman, così detto dal ripigliare colla parte della mano opposta alla palma i nocciuoli, o altre simili cose, che si sono tratte all'aria, e si dice fare a ripigliino, quando poi nella terza ripigliata si riprendono tutti a un tratto i nocciuoli, che son caduti in terra la seconda volta, si dice fare sbrescia. Giughè ai palèt, giucare alle

xeis lamellis ludere, paleter, jouer aux palets. Grughè ai dà, giuocare ai dadi, talos jacere, jouer aux dés. Giaghè a la mora, giuoco noto, che si fa in due, alzando le dita d' una delle mani, e cercando d'apporsi, che numero sieno per alzare tra tutti e due, fare alla mora, micare digitis, jouer à la mourre. Giughe a la bala, giuocare alla prila, ludere pila, joner an piume. Giughè a la bala a man, giucare alla palla a mano, ludere pila palmaria, jouer au paume à la main. Giughè a la bala con la racheta, giucare alla palla con la lacchetta, ludere pila raptim ad chordam, vel reticulo, jouer au paume avec la raquette. Giughè al balon, giuocare al pallone, ludere folle pugillatorio, jouer au ballon. Giughè al volèt, giucare al volante, alla palla impennata, ludere nila plumata, jouer au volant. Gine ghè a le carte, giucare alle carte, ludere alea, jouer aux cartes. Giughe a seach, giucare agli seacchi, ludere latrunculis, jouer aux échecs. Giughè al baudis, a baudisese, far all'altalena, osciture, ludere tollenone, jouer au balançoire. Giughè a la sotola, giucare al trottolo, turbinem circumagere, jouer au toupie. Ginghè a chi sauta pì, giucare a chi più salta, saltu contendere, jouer à qui plus state. Ginghe al truch , ginocar al trucco, tudiculis, o globulis tudicularibus ludere, ibuer au billard. Giughe a piastrelle, alle morelle, sa- pur dispar, giurare a pari e

caffs, ludere par impar, jouer as pair, ou non. Guighè a le bie, giucare ai birilli, ai rocchetti, ludere frustulis, o truntilis pyramidulis, jouer aux quilles. Gughè a core a sopèt, giucare a correre a pie zoppo, ludere ascoliasmo, jouer à galopper à clocae-pied. Gaughe a la pianela, giucar a' quadrelli . . . . . jouer au franc-carreau. Giughe a la cavolina . . . jouer a cheval fondu. Giughe al tric-trac, giucare a sharaglino, ludere tabulis, jouer à tric-trace Giughè ai bussolot, far a bossoletti . . . . jouer des gobelets. Giughè na partia a l'onbra, al pichèt .... jouer une partie d'hombre. de piquet, jouer l'hombre, le piquet. Gughè d'rafa, sone ell'arpa, raspare, eripere, auferre, furari, jouer de la griffe, dérober. Giughè un contra doi . . . . porter ses deux. Giughè, o fè'ndè'l rest, giughè so rest, andar del resto, ... jouer tout son reste. Giughè sin la camisa, ginear l'appetito, omnia ad indusium usque alea exponere, jouer jusqu'à sa chemise. Giughè bin, o mal na pediña, na carta, bogè bin, o mal na dama, far buona, o caltiva mossa . . . . jouer bien, ou mal une dame, une pièce, une carte. Giughe dagli artefici dicesi delle cose, che si muovono con facilità, e a dovere nel luogo loro, molleggiare, brandire, moveri, jouer, avoir l'aisance. Fe giughe na miña , l canon, far glucare una mina,

il cannone, igniarium cuniculum incendere, cuniculis
ignem admovere, bellica instrumenta displodere, faire jouer
une mine, le canou. Fe giughè na fontaña, un get, o
gieugh d'aqua . . . . . faire
couler, ou saillir les eaux,
les jets d'eau, les cascades.
Giughè a cutulosca, V. Giughè a catörba. Giughè a man
cauda, giuoco, in cui si danno palmate.

Giughè.

Giugn, sesto mese dell'anno, giugno, junius, juin.

Giumai, ormai, oramai, gran tempo è, buona pezza fa, jam, jamdudum, deja, jadis. Giumai, per tosto, oggimai, prope, plane, maintenant, presque.

Giunse, giunta, giuntè, V.

Gionse, gionta, giontè.

Givo, e Ghivo, animaletto, che ha le ale di cartilaggine, apparisce nella primavera, e reca grave danno agli alberi, rodendone le tenere pipite.

Giurabaco, giuranon, giuradiri, giuradio, sorta di esclamazioni del volgo per collera, o per mal vezzo.

Giuraje, v. contad., certo apparato specialmente di confetti, che si fa per solemuta

di sponsali.

Giurè, chiamar Iddio in testimonio, o i Santi, o le

cose sagre per corroborare il piccare, arrotare, troncar il suo detto, giurare, jurare, jurer. Giurè com un Catalan, com un cartone, giurare come un l'ureo, un rinegato, casecrari, jurer comme un charretier embourbé.

Gius, o sugh, umore per li pori della radice attratto a nutricare tutta la pianta, il quale si distribuisce per le parti della pianta dalla virtù nutritiva, sugo, succus, suc. Gius, liquore, che si spreme dalla carne, dalle piante, erbe, liori ec., e che contiene quanto hanno di più sostanzioso, sugo, succus, suc.

Giusmin, pianta nota, che produce fiori bianchi, odoriferi, ed è di molte sorte, gelsomino, jasminum, jasmin.

Giust, avv., aggiustatamente, appunto, concinne, apte, convenienter, composite, avec justesse, justement, proprement. Giust, nè più, nè meno, ne più quà, ne più là, giusto, appunto, ad amussim, précisement, à point nomme, au juste. Giust, talora si usa per istrapazzo, i veili giust ande, appunto, scilicet, assurement, malgré tout cela, sans doute.

Giuste, ridurre le cose al giusto, e debito termine, pareggiare, aggiustare, exequare, ad justam mensuram exigere, exæquare, égaler, rendre juste, ajuster. Giuste un servitor, na serventa, o giustè un da servitor, da serventa, fermare al suo soldo, prezzolare, mercede conducere, louer, gager.

capo, fucilare, uccidere i condannati dalla Giustizia, sontem afficere ultimo supplicio, justicier, supplicier, executer, faire mourir par autorité de justice.

Giute, sorgere, o dare ajuto, ajutare, juvare, adjuvare, auxiliari, adesse, opitulari, opem ferre, aider, secourir, assister. Giutesse, valersi, servirsi, uti, adhibere, s'aider, se servir d'une chose, en faire usage.

Giuve, v. pl., V. Giughe. Glajeul, pianta, che rassomiglia molto all'iride bulbosa, le sue foglie sono lunghe, strette, e fatte in punte, le sue barbe secche sono odorifere, e fa i fiori paonazzi, e talvolta bianchi, ghiaggiuolo, gladiolus, iris, glajeul.

Glan, fiocchetto, e per lo più si dicono quelli, che si metton agli abiti per ornamento, e a foggia di bottoni, nappina, nappetta, lem-

niscus, gland.

Glisse, dal v. fr. glisser, far intendere destramente qualche cosa, che non si converrebbe fare apertamente, insinuare destramente . . . glisser. Glissè, passare leggiermente sopra qualche materia, far molto di una cosa , senza troppo arrestarvisi sopra, che dicesi anche brisè; innuere, glisser. Glissè, far entrare, iuserire una cosa, un motto, una clausula in qualche luogo, in qualche scritto con destrezza, senza che altri se Giustisie, giustiziare, im- ne avvegga . . . . . glisser.

Glo-glo, strepito, che fa un liquido uscendo della bottiglia, o altro vaso di colio stretto... glouglou. Gloglo, dicesi anche della voce, che fa il gallinaccio.... glouglouter.

Glöbo, corpo ritondo per tutti i versi, globo, gtobus, globe, corps sphérique, batton. Glöbo, per baton volant, V.

Glosa, interpretazione, dichiarazione, esposizione di cose oscure, chiosa, glosa, expositio, declaratio, glossa, notes, commentaire, glose.

Glub, o club, ragunamento de' cittadini per discutere affari politici, o il luogo del ragionamento . . . . club.

Gnach, che ha il naso schiacciato, rincagnato, camuso, camoscio, simus, resimus, silo, onis; camard, camus.

Gnagnèra, o gnagnara, capriccio, voglia, prurito, o piuttosto alterazioncella, bile, sdegno, capriccio disgustoso, stizza, perturbatio, commotio, indignatio, morositas,

dépit, colère.

Gnanch, gnanca, manch, neppure, nemmeno, nè, nequidem, ni. Gnanca sosì, neppur questo, ne hoc quidem, ni cela non plus. Si veule nen voi, gnanca mi, se voi non lo volete, neppur io lo voglio, si renuis, ne ipse quidem volo, vous ne veulez pas, ni moi non plus. Gnanch un, neppur uno, ne unus quidem, pas un.

Gnard , V. Pus.

Gnau, voce del gatto, gnao, e gnau, o miao, felis clamor, ululatus, miaulement, eri du chat.

Gnaugnè, il mandar fuori che fa la gatta la sua voce, magolare, ejulare, miauler. Gnaugnè, o raugnè, bufonchiare, mussare, mutire, conqueri, grogner, gronder, gromeler, marmonner.

Gaech, sost stramazzone, caduta per terra, ed anche il romore, che si fa in cascando, tonfo, lapsus, prolapsus, casus, et strepitus, fragor, chûte, et bruit, que l'on fait en tombant, coup, qu'on se donne en tombant par terre, coup d'estramaçon.

Gnëch, o gnich, agg. a pa-

ne, V. Pan gnëch.

Gaëro, v. b. detta per ischerno a persona di piccola statura, cazzatello, tangoccio, bassotto, caramoggio, nancrottolo, homuncio, homulus, homulus, courtaud, nain, bout d'homme, courte-botte, crapoussin.

Gaich , agg. a pane , Vedi Pan gnëch.

Gnich gnöch, o semplic.

gnöch , V. Gnöch.

Gnich-gnoch, si dicono alcune paste tagliate in piccoli pezzi a differenza dei tajarin, che sono tagliati in fila, e servono comunemente a farme minestra... vitelot, V. Gnöch.

Gnifa, greppo, onde je la gnifa, è quel raggrinzare la bocca, che fanno i bambui, quando vogliono cominciare a piangere, far greppo... faire le cul de poule. Gnifa, per smörfia, V. Fè d'smorfie.

Gnoca, v. b. borsa di danari, o sempl. denari, loculus, marsupium, pecunia, num-

G O = L

mi, bourse, poche, argent.
Gnöche, al plur. battiture,
percosse, verbera, plagae, coup,
choc.

Guöch, o guich guöch, spezie di pastume grossolano di figura rotonda in loggia di breconi, o di morselletti, che per l'ordinario si fa di pasta comune, gnocco, li vula, viande de pate en forme de boulettes. Gnöch, parlandosi di uomo, vale grossolano, goffo, tondo, gonzo, zotico, babbaccio, baro, blitcus, bardus, rudis, sot, niais.

Gnögna, e più comunemente gnögne al plur, carezze, blanditue, amoris, o benevolentiæ blanda significatio, douceurs, amitiés, complaisances. Gnögne, per spezie di carezze di femmine, o di bambini, moine, mollia verba, palpationes, blandimenta, mignardises, caresses, agaceries, cajoleries.

Gnomen, ago, stile d'un quadrante, d'un oriuolo a sole, gnomone, gnomon, gnomon indagator umbræ, gnomon.

Gnuca, parte posteriore del collo, nuca, occiput, cervix,

la nuque.

Gobè, gubè, gumè, ingegnarsi, industriarsi, aguzzarsi, studere, conari, operam dare, faire de son mieux. Gobè, per affaticarsi molto, lavorare assai, eniti, elaborare, s'efforcer, se donner de la fatigue.

Goblöt, goblët, bicèr, vaso per uso di bere, e detto assolut, s'intende sempre di vetro, bicchiere, cyathus, calix vitreus, poculum, scyphus

verre, de cristal.

Gobloton, acer. di goblot, bicchierone, pecchero. cratera, unmane poculum, un grand verre, hanap. Un gobloton d'vin, un bicchierone pieno di vino.....lampée, un plein verre de vin.

Göf, con o aperto, goffo, tondo, zotico, gonzo, rudis, imperitus, sot, grossier, ha-

tier.

Gof, con o chiuso, il rigontiare delle lane, o simili cose di pelo ammucchiate, e non molto serrate iusieme, boffice....gonfle, ce, qui est soulevé, bouillon.

Gofrè, dal francese gaufrer, imprimere certe figure sopra le stoffe per mezzo di certi ferri fatti per tal uopo, stampare le stoffe....

gaufrer.

Gogala, quel globo, che fa l'aria passando per altro liquido, o quel sonaglio, che fa nell'acqua la pioggia, gallozza, bollicella, bulla, bullula, bouteille, petite ampoule, ou vessie, qui se forme sur l'eau, quand il pleut. Gogala, rigonfiamento dell'acqua, o di altro liquore quando bolle, o quando è agitato, bolla, sonaglio, bulla, bouillon, regonflement d'un liquide qui bout, o qu'il est agité. Gogala, e meglio göla, con o aperto, tumore, che si fanno i fanciulli nel capo cadendo, bozza, bernoccolo, bitorzolo, tumor, hosse au front, highe.

Gögo, gogo, e gogio, babbaccione, materiale, sciocco,

semplice, fatuus, excors, coaex, stipes, bardus, bliteus, Hennus, baro, sot, stupide, fat, mais, badand, lourdand, nigaud, butor, buche, calia, magot, cruche.

Goi, con o aperto, voce volg. gioja, allegrezza, allettamento, gaudium, blanditia, illicium, allectatio, joie, attrait, allechement. Avei göi, gongolare, rallegrarsi, giubbilare, gestire, evultare, tressaillir, être transporté de joie, santer de plaisir.

Goi, con o chiuso, quella materia leguosa, che cade dal lino, dalla canapa, quando si maciulla, si pettina, e si scottola, lisca, festuca, che-

nevoile.

Goim, voce di gergo usata dagli chrei per dire cristiano, christianus, chrétien.

Goitro , V. Gavàs.

Göla, con o aperto, tumore nel capo, che viene da un colpo, o da una caduta, bernoccolo, bozza, bitorzolo, tumor, bosse au front, bigne.

Göla, anche con o aperto, piccola verga, vergella, bacchetta sottile, scudiscio, virga, virgula, gaule, hous-

sine, baguette.

Gola, con o chiuso, la parte dinanzi del capo tra'l mento, e'l petto, per la quate passa il cibo allo stomaco, gola , guttur , gula , jugulum , gorge, gosier, gueule. Gola, term. d'architettura, parte del-It cornice, gola, lysis, unda, doucine, talon. Crie tut lo ch'un a ant la gola, criè auta ganassa, gridare quanto mi elasticum, gomme clasti-

se n'ha neila gola, altum clamare, clamitare quantum niti quis potest, crier de toute sa force, crier à tue-tête, jeter les hauts cris; crier comme un aveugle, qui a perdu son baton. Andè ant l'eva, noè fin a la gola, entrare, notare sino alla gola, star immerso tutto, eccetivato cio, che è dalla gota in su, jugulo tenus, entrer, nager jusqu'au col. Tire un per la gola, tirare uno per la gola, epulis aiiquem ad suam voluntatem adducere, prendre quelqu'un par la gueule, par la gourmandise. Gola da struss, V. Picheur da sieta.

Golà, quella quantità di liquore, che si hee in un tratto senza raccorre il fiato, sorso, haustus, sorbitio, gorgée.

Goleta, colariña, goletta del collare, collarina, collaris,

porte-collet.

Goliard, ghiotione, galuppo, mangione, helluo, gulosus, goulu, gourmand, gouliaire, mangeur, bafreur, goinfre.

Golu, V. Goliard. Pois go-

lu , V. Pois.

Goma, umor viscoso, che stilla dagli alberi per la scorza, gomma, gummi, gomme. Ve n'è di yarie qualità. Goma rabica, gomma arabica, spezie particolare di gomma, gummi arabicum, gomme arabique. Goma elastica, produzione vegetale analoga alia gonma resina, la quale dopo la c. sseccazione, conserva una grande elasticità, congiunta alla duttilità, gomma elastica, gum-

que. Goma elemi, sorta di ragia Americana, che stilla dai grossi rami d'una sorta d'ulivo selvatico, e che si scioglie nell' oho. Ve n' ha pure nell' Arabia felice, e neli Etiopia, gomma elemi, gummi elemi, élémi. Goma guta, soslanza resinosa, che esce da un arboscerto per incisione, è un purgante violento, e serve a fare un bel giallo, gomma gutta, gummi gutta, gomme gutte.

Gomà, aggiunto d'acqua, o colore, in cui siasi fatta sciogliere qualche gomma, gommato v. deil uso . . . . gommé. Gomà, dicesi pure delle cose, sopra le quali siasi stesa gomma disciolta, o simile; onde Teila gomà, dicesi una tela molto liscia, e soda a cagion della gomma, ond' è intrisa , tela gommata . . . . toile criarde.

Gomià, gomionà, addiet., appoggiato sulle gomita, gomitone, in cubitum nixus, accoudé, appuyé sur ses coudes. Stè gomià, o gomionà, far colonna al fianco, cubito inniti, in cubitum niti, s'accouder.

Gomia, o gomiona, sust., percossa del gomito, o che si dà col gomito, gomitata, cubiti ictus, coup de coude. Dè na gomia , V. Gomione.

Gomiesse, appoggiarsi col gomito, in cubitum niti, s'accouder.

Gomione, de na gomia, dar una gomitata, cubito petere, coudoyer, heurter de coude. Gomionesse, V. Gomiesse.

comitio, vomissement. Fe gomite, je veni i vomit, far vomitare, provocare il vomito, vomitionem, o comitum ciere, creare, excitare, movere, vomitum extrahere, invitare, excutere vomitum, faire vomir, inciter, exciter le vomissement.

Gomitè, vomitare, recere, vomere, evemere, vomitu reddere aliquid, vomir, rendre gorge, dégohiller, dégueuler. Comité fin le buèle, vomitare le budella . . . . rendre tripes et boyaux.

Gomitiv, che ha virtù, e forza di provocare il vomito, medicamento, che fa vomitare, vomitatorio, vomitorio, medicamen vomitorium, vomitif, vomitoire.

Gomitium, la materia, che si manda fuora nel recere, reciticcio, vomitio, dégobillis. ce qu'on a vomi.

Gomo, è la congiuntura del braccio dalla parte di fuori, gomito, gombito, cubitus. coude. Gomo, vale ancora angolo di muraglie, e dicesi propr. gomo, se la muragia faccia angolo ottuso, perchè se lo fa retto, o acuto, dicesi canton, gomito, angulus, coude, angle extérieur. Gomo, per una certa misura di tanto spazio, quanto è dal gomito all' estremità del dito medio : gomito, e dicesi anche cubito, cubitus, coudée, mesure d'un picd, et demi. Quando evvi difficoltà di ottener una cosa, o non si può assolutamente avere, si dice pièla con i gomo . . . . Mört a fomna. Gomit, vomito, vomitus, dolor d' gomo, prov., cioè,

490 G O

che il dolore della morte della moglie è come il dolor del gomito, che duole forte, ma passa presto. Ausè 'l gomo, in m. b. ber volentieri, bere soverchiamente, vino se ingurgitare, hausser le coude, boire beaucoup.

Gonbiña, cuojo, con cui si congiunge la vetta del coreggiato col manico, gombina, lorum, courroye de fleau.

Gonbù, convesso, gibboso, arcato, scrignuto, concavus, gibbosus, couvexe, arqué, courbé en arc, bossu, élevé.

Gondöla, vaso piccolo, lungo, e stretto, senza piede, e senza manico, così detto per la somiglianzà, che ha alle gondole di Venezia, ciotola, cymbium, gondole. Gondola, sorta di nave piccola assai lunga, e piana, che va solamente a remi, ed è spezialmente usata da' Veneziani per navigare sui canali; gonda, o gondola, linter, cymba, gondole.

Gonèl, gabbano, gabbanella, penula, gausape, sarrau, balandran, balandras. A la nen autr d'spès, che'l gonèl, dicesi a villano astuto, volpone, callidus, versutus rupico, paysan adroit, fin, rusé.

Gonèla, V. Caval d'gonèla. Gonfi, gonfiato, gonfiato, gonfia, inflatus, tumedus, tumens, turgidus, tumefactus, enflé. Gonfi, fig., pieno d'ira, di superbia, di alterigia, animus ira tumens, superbia elatus, inflatus, tumidus, enflammé, transporté de colère, boutfi d'orgueil, de vanité.

Gonfie in s. att., empier di fiato , gonfiare , tumefacere , ensler, gonsler, remplir de vent, rendre enslé, bouffir. Gonfiè in s. n. ingrossare per enfiagione, e rilevamento di carne, proprio de' corpi, e delle loro membra; gonfiare, enfiare, tumere, turgere, enfler, s' enflammer, se bouffir, tuméfier, se rengorger. Gonfie, quando aleuno non contentandosi d'una cosa, o avendo ricevuto alcun dispiacere se ne duole fra se stesso. senza sfogare l'interna bile, bofonchiare, mutire, bouder. Gonsie, inciprignire, intozzare, subirasci, se fâcher. Gonfie, je'l pocio, è quel raggrinzare la bocca, che fanno i bambini quando vogliono cominciar a piangere, far greppo, bifonchiare . . . . . être prêt à pleurer, faire le cul de poule, bouder. Gonfiè, adulare, piaggiare, ingannare, aggirar con parole, adulari, blandiri, palpare, dictis subducere, tlatter, séduire par des caresses, louer avec excès. Gonfiè, importunare, seccare, molestare, dar noja, obtundere, enecare, molestiam afferre, tædio esse, importuner, lanterner, se rendre importun. Gonfie, e gonfiesse, insuperbirsi, diventar vanaglorioso, e far divenir vanaglorioso, efferri, superbire, inflare, s'enorgueillir, devenir orgueilleux, donner de vanité, faire le fier, le fan-

Gonfiin, strumento di stagno, o di ottone, col quale si attrae, o schizza aria, o liquore per diverse operazio- ! ni; usasi presso di noi per gonfiar il pallone, schizzetto, schizzatojo, clyster pneuma-

ticus, seringue.

Gonso, nomo di grosso ingegno, ed ignorante, uomo tondo, rudis, imperitus, mais, sot. Gonso, dicesi per disprezzo ad un contadino, forese, rustico, rusticus, villicus, pavsan, campagnard, rustie.

Gora, gorin, arboscello, che è una specie di salcio, delle vermene del quale si fanno panieri, ceste, nasse, gabbie, e simili, gorra, vimen, sorte d'osier.

Görba , V. Cörba.

Gorègn, forse da gora, sorta di vinchio, che si contorce senza rompersi, e propriamente si dice dei commestibili, che difficilmente si masticano, e tengono della natura di questi, come pan gorègn, agg., a carne si dice quella, le cui fila non ben si distaccano, e che il dente male la può masticare, ed è contrario a frollo; tiglioso, carne tigliosa, durus, solidus, dur, coriace. Gorègn, fig., si dice d' uomo vecchio, e robusto, in cui v' ha apparenza ancor di lunga vita.

Gorgà, beive a gorgà, dicesi del bere molto per volta in un fiato; gorgata, bere a gorgata . . . . boire à tire-

larigot.

Gorgèra, collaretto di bisso, o d'altra tela lina molto fina, gorgiera, o lattughe per esse: incres; ato a guisa di lat-

namentum, fraise, collerette, gorgerette. Gorgera per Col

d' camisa , V.

Gorgh , luogo , dove l'acqua che corre, è in parte ritenuta, e rigira per trovar esito; gorgo, gurges, gouffre. Gorgh, per quel sito, ove l'acqua ha maggior profondità, gorgo, vorago, gouffre d'une rivière, abyme.

Görgia, o görsa, canale della gola, strozza, guttur, gurgulio, gosier, gorge. Görgia, condotto di legno, o di

Gorgojon, baco, che è nei legumi, e gli vota, tonchio, gorgoglione, curculio, cosson, calandre, charançon.

Good, è il primo ventre degli uccelli, cioè quella vescica, che hanno appiè del collo, dove si ferma il cibo, che beccano, e di quivi a poco a poco si distribuisce nel ventricolo; gozzo, jugulum, ingluvies , jabot. Prendesi anche per la gola dell'uome, gozzo, gula, gosier. Gosè, per enfiamento di gola a guisa di gozzo di colombo, che dicesi anche gavas; gozzo, struma, goître, loupe sous la gorge.

Gosa, menoma parte d'acqua, o d'altra materia liquida, simile a lagrima; goccia, gocciola, gutta, stilla, guttula, goutte. Gosa, o per del nas, goccia, stilla, roupie. Gosa, dicesi anche quel male, che dai Medici chiamasi apoplessia; gocciola, morbus attonitus, apoplexie. Gosa, arnese a foggia di goctughe, collare, gutturis or- ciola d'acqua, che pende per Gota, catarro, che cade altrui nelle guuture, e ne impedisce il moto; gotta, articulorum dolor, morbus articularis, goutte. Gota a le man, chiragra, chiragra, chiragra, chiragra, goutte des mains. Gota ai pè, podagra, podagra, goutte. Gota serena, cecità improvvisa provegnente da ostruzione del nervo ottico... goutte sereine.

Gote, dagnè, colè, surti a got, a pen, lo scappare il liquore, o simili da vaso, che lo contiene; trapelare, effluere, emanare, distiller, couler, s'écouler, passer, pénétrer insensiblement, transsuder, dégoutter.

Götich, agg. d'un ordine di architettura, tenuto nel tempo de' Goti di fazione in tutto barbara, e di proporzione in niuna cosa simile ai cinque buoni ordini, gottico, gothicus, gothique. Götich, agg. di carattere de'Goti, gottico, gothicus, gothique.

Gotos, infermo di gotta, gottoso, articulari morbo laborans, goutteux, sujet à la goutte.

Gra, strumento di varie forme fatto per lo più di vimini tessuti in su masse, o di canne, graticcio, crates, claie. Gra, o cea, graticchio

di vinchii, che serve a riporvi castagne per farle seccare al fumo.

Gradin, scalin, sono quelli, che fatti o di pietra, o di legno, o d'altra materia solida, di figura piana, si pongono immediatamente l'un sopra l'altro, e di tanta altezza, che per essi si possa saline, e scendere comodamente, e di loro si compongono scale, scalee, seggi, e simili, scaglione, grado, gradino, gradus, degré, marche, gradin.

Grafa, fermaglio, fibbiaglio, borchia di diamanti, tempestata di diamanti, gemmarum sertum, cumulus, globulus, agrafe de diamans.

Grafi, strumento di ferro con denti uncinati, che serve per estrarre specialmente le secchie dai pozzi, raffio, graffio, uncino da pescare le secchie, harpago, gaffe.

Grafion, sorta di ciriegia più grossa delle altre, e screziata di bianco, e di rosso, duracina, e forse marchiana, cerasum duracinum, bigarreau.

Gram, mari, di poco valore, modicus, tenuis, parvi pretii, parvi ponderis, foible, défectueux, peu considérable. Gram, maire, sparuto, magro, strigosus, gracilis, maigre, défait, malingre. Gram, dappoco, vigliacco, timido, ignavus, piger, vilts, lache, poltron, coion, timide, pusillanime.

Grama, unità delle misure di peso, il gramma è il peso

assoluto d'un volume d'acqua pura, eguale al cubo della centesima parte del metro, e della temperatura del ghiaccio didiacciante, gramma.... gramme.

Gramegna, erba comune dei campi, che mette molte radici lunghe, sottili, e serpeggianti, la sua spiga è composta di semplici, e rade glume, i cani ne mangiano per purgarsi, gramigna, gramen, chiendent.

Gramèt, alquanto magro, tristanzuolo, sparutello, alainecio, exilis, macellus, fluet, maigret, malingre, mince, chalouin.

Gramisèl, palla di filo ravvolto ordinariamente per comodità di metterlo in ordine, gomitolo, glomus, glomer, peloton.

Gramola, t. de'pastaj e formaj, ordigno composto d'una stanga, e di un argano, che la muove, con cui si batte, e si concia la pasta per renderla soda, gramola . . . Gramola, stromento, che serve per tritare la canapa, il lino re., maciulla, malleus stuparius, brisoir, broye, mache.

Gramole, maciullare, dirompere il lino, la canapa colla maciulla, che è strumento di due legni, l'uno de' quali ha un canale, nel quale entra l'altro, e con esso si dirompe il lino per nettarlo dalla materia legnosa, malleo stupario tundere, broyer le lin,

Gramolin, quella materia legnosa, che cade dal lino, e

ciulla, si pettina, e si scottola, lisea, festuca, chenevotte.

Gramon, erba comune de' campi, che mette molte radici lunghe, sottili, e serpeggianti, la sua spiga è composta di semplici, e rade glume, i cani ne mangiano per purgarsi , gramigna , gramen , triticum repens, chiendent. Gramon d'montagna . . . . smilax aspera ....

Gran, quella biada, della quale comunemente si fa il pane per lo vitto, ed è per la sua eccellenza compreso sotto il general nome delle altre biade, fromento, triticum, frumentum, blé, froment. Gran d' smens, calvello, grano gentile, frumentum optimum, blé glacé. Gran moro, gran neir, · · · · · reticularia segetum in graminum spiculis heu nimium frequens . . . . . Butè un gran, t. degli archibusieri, metter un granellino d'oro nel focone d'una canna, acciò resista più all'azione del fuoco. e non s'allarghi più del dovere.

Gran, add. grande, e per troncamento si dice gran, magnus, grand. Gran, significa abbondanza, nobiltà, eccellenza a tutte quelle cose, alle quali si aggiugne. Gran-Cansle, Gran Cancelliere, magnus scriba , cancellarius , ma-.cimus quæstor palatii, Grand-Chancelier. Gran-Cianberlan . Gran Ciambeltano, il primo Officiale destinato al servigio della Camera nella Corte de' Monarchi, magnus cosmeta Redaila canapa, quando si ma- gius, magaus proepositus cubi-

Guardaroba, il primo Officiale, che ha la cura di tutto cio, che riguarda gli abiti, e biancheria del Re, Gran-Mastro della Guardaroba, magrus custos vestiarii, Grand-Maître de la Garde-robe. Gran-Lamosne, Grand' Elemosiniere, magnus eleemosinarius, Grand-Aumonier. Gran-Ospedatie, Grande Ospitaliere, magnus nosocomii præfectus, Grand Hospitalier. Gran-Scude, Grande Scudiere, equilis Regii summus præfectus, Grand-Ecuver. Gran-Tesorè, Gran Tesoriere, magnus cimeliarcha, Grand-Trésorier. Gran - Veneur, Gran Cacciatore, Capo caccia, Regii venatus præfectus , Grand-Veneur. Gran-Mastro, Gran Maestro, magister Regii' palatii, Grand-Maitre. Cost Gran-Bailto, Gran-Cros, Gran-Duca, ec.

Grana, il seme, che si genera nelle spighe di biade, e di grano, e di pere, mele ec., poponi, che dicesi anche grumèla, granello, granum, grain. Grane d'abossèt, quei granelli, che si trovano entro gli acini dell'uva, vinacciuolo, vinaceus, pepins de raisin. Grane, o grumèle d' pom granà, graneili di melagrana, nuclei mali punici, grain de grenade. Grane d' geneiver, d'laur ec., coccola, bacca, graine, baie, genièvre. Grana d'forment, d'melia, d' mëi, d'eaffe, granello di frumento, saggina, miglio, caffè, chicco, granum, grain. Grana, dicesi pure il seme del finocchio, semen fanicu- avia, aïeule, grand-mère.

culo, Grand-Chambellan. Gran- li, graine. Grana, per sim. ogni minima particella di checchessia; eosì ghermo d'sal, graña d'subia, graña d'pover da sciöp, granello di sale, di sabbia, di polvere d'archibuso, granum salis, arena, pulveris nitrati, grain de sel, de sable, de poudre à canon.

Granadie, soldato armato di sciabla, e fucile a bandoliera, e munito d'una saccoccia piena di granate, donde ha preso il nome di granadie, granatiere, v. dell'uso . . . . . grenadier.

Granaja, frutto delle biade in universale già ricolto, bia-

de, fruges, les blés.

Granata, palla di ferro vota nell' interno, che si riempie di polvere; e si trae con mano, perchè la spoletta, ond' è armata per darle fuoco, dà tempo di lanciarla prima di scoppiare, da questa è derivato il nome di granadiè, granata, globus igneus, grenade. Granata, gioja del color del vin rosso, più densa di quella del carbonchio, granato, amethystus, grenat.

Granatè, che compra, e vende grano, granajuolo, biadajuolo, tritici propola, frugum venditor, blattier, mar-

chand de blé.

Grand, e papa grand, avo, avolo, avus, aïeul, grand-père. Grand, e gros, V. Ben conpres. Grand com un söld d'toma, di bassa statura, nano, pumilo, bambouche. Grand com un ciochè, com'una pertia, grandas, Vedi Palermo. Granda, maman granda, avola,

Grand, o aut com un söld d' toma, quart d'un öm, raseass m, piccinghèro, rabaton,
macaco, agg., che si danno
a persona mallatta, di bassa
statura, nana, cavamoggio,
cazzatello, nanerottolo, male
parvas, frustum hominis, homo cubitalis, pede uno non
altior, pumilus, spithamaus,
nabot, petit nabot, bout d'un
homme.

Granè, stanza, e luogo, ove si ripone il grano, le biade, granajo, horreum, grenier, magasin, où l'on serre le blé.

Granf', ritiramento di muscoli, contrazione convulsiva, e dolorosa, che si fa sentire specialmente alle gambe, o ai piedi, granchio, indormentinanto, musculorum distensio, crampe.

Granghia, vetta, o tralcio di vite, e simili, che s'avvolticchia innanellandosi, e si appicca a ciò, che gli è vicino, viticcio, capreolus, clavicula, urille, main de vigue.

Granì, far il granello, granare, granire, granum gignere, grener, produire de la graine, monter en graine.

Granpin, ansin, gancio, appiecagnolo, uncino, raffio, rampino, rampone, rampicone, uncus, conamentum, harpugo, croc, crochet, crampon, main de fer, harpon, harpeau, grappin.

Gras, sost. materia nel corpo dell'animale bianca, untuosa, priva di senso, destinata a lubricare, e fomentare le adre parti, grasso, adeps, artia, grace, faveur, amitié, bonnes-grâces, affection. Gragas. Gras, per simil. si dice

della parte untuosa, e viscosa di checchessia, grasso.... le gras. Gras dle rode, grasso delle roote ... caminasis.

Gras add., si dice a tutti i corpi animati, che sono gravi, carichi, e pieni di carne; grasso, grassa, pinguis, gras, gros, dodu, corpulent, cpais, replet, charge de cuisine. Gras, per ricco, abbondante, fertile, pinguis, opimus, dives , fertilis , gras , abondant, fertile, riche. Pat gras, patti grassi, conditiones attalicae, bon parti , pacte gras. Un disnè gras, e maire, un desinare, un pranzo di grasso, e di magro . . . . chère de commissaire. Gras com' un Frà, grasso bracato, pinguissimus, très-gras. Gras, agg. di parlare; discorso vale osceno, seedus, impurus, laseif, obscene.

Grasa, V. Gras sost. Grasa di rognon, sugnaccio, adeps circa renes, la graisse des rognons.

Graseta, o grasete plur., grasselli, arvinæ, morceau de

graisse.

Grasia, bellezza di checchessia, e avvenentezza d'operare, che alletta, e rapisce altrui ad amare; grazia, garbo, venustas, lepor, gratia, comitas, humanitas, bonnegrâce, agrément, politesse, bel air, bonne mine, air noble. Grasia, amore, benevolenza del superiore verso l'inferiore; esse antle grasie del padron, grazia, favor, gratia, grâce, faveur, amitié, bonnes-grâces, affection. Grasia, concessione di cosa ri-

chiesta ai superiori; grazia, bereficium, grace, bienfait, fivear , service , privilège , exemption. Grusia , per lo ringraziare, grazia, grates, gratice, grace, remerciment. Grasia, vale anche perdono, grazia, venia, pardon, remission, grace.

Grusia dei , grasiosina, grasiola, sorta d'erba, graziola,

gratiola, gratioie.

Grasina, magistrato, che ha la soprantendenza delle grasee, grascia, cedilis, annonce proefectus, chambre de police

pour les denrées.

Grasios, che ha grazia, e avvenentezza, grazioso, venttstus, elegans, lepidus, blundus, agréable, qui a bonne grace, joli, mignon, beau, gentil, aimable, galant. Gra--sios, per favorevole, benigno, benignus, secundus, comis, gracieux, poii, civil, honnête, courtois, affable, bénin, garant, vague, agréable. Grasios, per grato, riconoscente, gratus, gratiosus, reconnotssmit.

Grasiam, materia grassa, grassume, adeps, pinguedo,

graisse.

Grata, quella inferriata fatta a guisa di graticola, dalla quale si parla alle monache, grata, cancelli, transenna, grille. Grata, dicesi in m. b. li rogna, scabies, gale.

Gratabrustia, strumento composto di fila d'ottone a guisa di pennelletto per pulir le figure, o altro lavoro di metallo, grattabugia . . . . . . grattehosse.

senza telajo, ma con un manico; galtaccio, serra, égohine, sele a main, sele a chevilles.

Gratacii, coccola rossa della rosa camua, cae resta dopo cadute le foglie, semen cyn-

norrhodi, graite-cu.

Grate, stropicciare, o fregare la pelle coll'unghie, per trarne il pizzicore, grattare, scalpere, scabere, vellere, gratter, frotter la partie, où il démange. Avei la rogna da grute, maniera proverbiale, esprimente essersi avvenuto a cose lungue, e malagevoli, e da non poterne così nettamente, e prestamente uscire, aver da grattare, difficilibus, longisque rebus implicatum esse, avoir bien à tirer dans une affaire. Grate dov a smangia, grattar dove pizzica, prover. trattar di quelle cose, ove ha molia passione, o gusto, o premura colui, a cui si discorre, morem gerere, obsequi, gratter une personne, où il lui démange, chatouiller. Gratesse la paisa, stare ozioso, otio indulgere, otio marcescere, demeurer les bras croisés, se gratter les ongles. Gratesse sempl., grattarsi il capo nella parte di dietro, ed è proprio de'fanciulli, o delle donne, quando hanno qualche disgusto, o disgrazia, grattarsi la collottoia . . . . Grates e 'l cul, per beffar uno, che credendosi d'aver fatto qualche guadagno a spese, e dispetto nostro, non l'ha fatto, grattarsi il forame . . . . . . Gratè, parlandosi di shricio-Gratacin, sorta di sega lare cose, fregundole alla grat-

tugia, come cacio, ed altro, grattugiare, conterere, alterere, raper, frotter avec la rape. Grate, per rubare, furari, enlever, dérober.

Grate, chi s'fu grate da n' autr, a grata mai dos ai smangia, e vale, che chi non la i fitti suoi da se stesso, rade volte gli succedon bene, chi per man d'altri s'imbocca, tardi si satolia . . . . . . qui s'aitend à diner à l'écuelle d' autrui, dine tard.

Gratela, piccol rimasuglio, briciola di calcinaccio, di mat-

tone, e simili.

Gratisela, ingraticolato per chiusura di checchessia senza impedirne la vista, o l'aria libera, ed è comunemente di ferro, o di vimini, o di canne, o di legno, graticciata, crates, grille, treillis. Gratisela, reticella di ferro, o di rame, che si mette per difendere i vetri delle finestre, o l'ingresso degli uccelli, ra gna , ragnata , reticulum ferreum, grille de fil de fer. Gratisèla, reticino fatto coll' ago alla tela per accomodar un buco . . . . . vivelle.

Gratusa, arnese fatto di piastra di ferro, o simili, bucata, e ronchiosa da una parte, su della quale vi si stropiccia, o si frega la cosa, che si vuol grattugiare, grattugia, tyrocnestis, rape. Gratusa, dicesi per ischerzo a quella spraughetta di latta traforata, che chiude il finestrino del confessionario, graticcia del confessionario; onde andè a la gratusa, vale andarsi a confessare . . . . .

Grave , intagliare , incidere, scolpire, incidere, insculpere, calare, graver.

Graveur, intagliatore, presso noi comunemente si prende per quel professore, che intaglia nel rame qualunque lavoro eziandio di figure, e ritratti ad effetto di stampare, o sia con bulini, o con acqua iorte, cælator, graveur en cuivre, calcografe. Se intaglia in legno disegni per ristamparli, graveur en bois.

Grech, sorta di vino, che sebben nasca in Italia, si chiama grech, nascendo da un vitigno, e da maglinoli venuti primieramente di Grecia; si dice pure grech l'uva, onde si fa un tal vino, ed è di due sorta, bianca, e nera; la bianca si dice Trebbiano di Spagna, e la nera Leatico, e presso not anche leatich, o me-

scatel neir.

Grech, dicesi per ischerzo d'un uomo vecchio, d'un capo di famiglia, e comunemente si dice da un figlio parlando del suo padre. Grech, prendesi anche per uomo astuto, furbo, ec.

Grèle, usasi questo vocabolo col verbo essere; Esse a le grèle, V.

Gremo, V. Ghermo.

Grèp, o brachet, chiamano i legnajuoli quel ferro piegato, forcuto, dentato, il gambo del quale è conficcato nel pancone da piallare il leguame, e serve per appuntellare il legno, perch' esso non iscorra mentre si vuol lisciare, o assottigliare colla pialla, granchio . . . crochet.

Gressa, gressin, gressiöt, V. Ghersa, ghersin, ghersiöt. Grèv, grave, pesante, gravis, pesant, lourd, grave.

Grève, o agrève, aver a grave, rincrescere, dispiace-re, esser di maja, di fastidio, pigere, molestum esse, wgre ferre, dépiaire, causer de la peine, fâcher, incommoder, être onereux, ennuyer.

Grevas , V. Ghervas.

Greina, guscio, cortex, cosse. Greuia dla nos, guscio deila noce, culcolum, naucus, écale de noix. Grênia dla ninsöla, dla mandola ec., guscio dell'avellana, delia mandorla ec., putamen, coquile. Greuia ala java, del pois, del faseul ec., scorza, corteccia, guscio, folliculus, gousse des légumes. Grétila dla castagna, che dicesi anche ris, guscio, riccio, echinus, cortex castanearum echinatus, bourse, ou couverture épineuse des châtaignes. Greuia dl' ew, guscio dell'uovo, testa, évale d'oruf. Greuie, in num. plur, diconsi in m. b. i denari, pecunia, argent.

Gria, strumento da cucina, sopra il quale si arrostiscono carne, pesce, e simil cosa da mangiare, graticola, gratella, craticula, crates, gril. Gria, strumento di ferro traforato, il quale serve ai muratori per metter in fondo alla cola della calcina spenta, grattugia, cola, colum, couloir, fer trouvé pour y faire passer la chaux detrempée. Gria, barre di ferro per sostener i carboni nei fornelletti, gratella, craticula, gril. Gria,

stromento di canne per seccare le frutte, o altro, cannajo.... grille. Grie, plursorta d'alari di ferro bassi, senza braccia al davanti, alari, ferrum focarium, chevrette, petit chènet bas, qui n'a point de branche devant.

Griboja , V. Badola.

Gridlin, vanerello, cervello fatto a oriuoli, girellajo, volubile, e stravagante, levis, varius, carebrosus, léger, inconstant, gironette.

Griè, arrostire sulla gratella, rosolare, torrere, assare in craticula, griller, ris-

soler.

Grif, strumento di ferro con aculei per prendere animali, raffio, graffio, harpago, graffe.

Grifà, grinfà, gripà, ferita, che sa l'uccello di preda ferendo con gli artigli, unguis, vel pedis ictus, grif-

fade, coup de patte.

Grife, il pigliare, che fanno gli animali rapaci la preda colla branca, ghermire, unguibus arripere, gripper. Grife in s. metaf. rapire, uncinare, prender violentemente, rapere, arripere, gripper, ravir.

Grignè v. pleb., ridere, ridere, rire.

Grii, insetto, che ha qualche somiglianza colla cicala, e stride com' essa, ma salta più, che non vola, il suo colore è nericcio, abita per lo più ne' luoghi erbosi, ed asciutti, grillo cantajuolo, grillus, grillon. Grii, per fantasie, ghiribizzi stravaganti, che saltano in capo dal pazzo, e curioso salto del grillo, prolubium, lubido, grippe, caprice, fantaisie, boutade. Piè 'l grii, montè, o sautè i grii, imbronciare, sattar in collera, indignari, irasci, alicui bilem movert, excandescere, se fâcher, prendre la cuèvre.

G. ilèt, quel ferretto, che toccandosi fa scattare il fucile, grilletto . . . . détente, gachette. Gritet, piatto di forma ovale per lo più centinato ad uso di servir in tavola le vivande, fiammenga, o fiamminga . . . .

Grimaldet, passa per tüt, strumento di ferro ritorto da uno de'capi, serve per aprir senza la chiave le serrature, grimaldello . . . rossignol,

crochet.

Grimas, pioravel, colui, che sempre si duote dell'aver poco, ancorche abbia assai, pigolone, querulus, piailleur.

Grinfa, artiglio, branca, zampa, unguis, fulcula, grif-

ie, patte.

Grinfà, V. Grifà. Grinfè, V. Grifè.

Grinor voce cont., affetto, affezione, benevolenza, amore, amor, benevolentia, bienveillance, affection, amour.

Grinpè, gripè, V. Grife.

Grinsa, e grinse, spighe, o baccelli separati dal grano, o biade battate dopo la prima trebbiatura, e queste ridotte insieme in un monte si ribattono, e quel che se ne ricava, si chiama il grano del vigliuolo . . . . gousses, ou e si separés du bié, qu'on a battu.

Grinta, in lingua furbesca,

significa nomo, o donna astuta, e scaltrita, callidus, su-gae, fin, adroit, ruse.

Grione, andar cercando, frugare, inquirere, scrutari,

iouiller, fureter.

Griota, albero, amarasco, cerasus acidior, griottier.

Griota, frutto, specie di ciriegia di gambo più corto delle altre, più grossa, e di rosso scuro, griotta, amarasca, cerasum laureum, cerasum acidius, griotte.

Griovè, nomo disinvolto, accorto, coraggioso, buon compagno, dexter, expeditus, sagax, animosus, vajer, grivois, adroit, dégagé, fin,

ardi.

Grioveisa, figlia, o femmina disinvolta, accorta, sa-gax, audax, animosa, expedita, grivoise, dégagée.

Grip, sorta di cresta, che portavasi alcun tempo fa.

Gripa , e gripe , V. Grifà ,

e Grise.

Gris, colore simile al cinerognolo, bigio, cineraceus, gris, gris brun, qui est d'un brun clair. Gris, per mezzo canuto, canescens, gris, blanchissant. Gris, dicesi di uomo, che abbia bevato più del solito, ciuschero, brillo, cotticcio, paullulum ebrius, qui est entre deux vins.

Grisàstr, o grisàtre, bigerognolo, che ha del color bigio, cineraceus, grisàtre, qui

tire sur le gris.

Gris d perla, grigio di perla.... gris de perle.

Grisela, pianta spinosa non molto grande, che fa il frutto simile agli acini dell' uva, più dolce, e più grosso del ribes, giallo, e diatano, sì, che si veggono le fibre, che nutrono i semi scorrere soito la scorza, e dividerla come in ispicchii, uva spina, grossularia, groseille.

GR

Griseta, specie di drappo ordinario di color bigio . . . .

grisette.

Griseul, vasetto di terra cotta, dove si fondono i metalli, croginolo, vasculum juso-

rium, creuset.

Griva, uccello di buon sapore, di grandezza media fra I piccione, e l'allodola, il suo becco è diritto, convesso superiormente, e tanto grosso, che largo nella sua base, le sue penne sono di color bigio scuro, e 'l petto bianchiccio, spruzzolato di macchiette nericcie, vive di uva, di coccole di ginepro, e di diversi semi, tordo, turdus, grive.

Grivas, sorta di tordo maggior degli altri, tordella . . . .

Grivera, sorta di cacio... gruvère.

Grivoe, grivoesa, V. Griove , grioveisa.

Groè, si dice propriamente del cader dei frutti.

Grojonè, è il bucarsi, che fanno i legumi , gorgogliare , curculionibus absumi, être ronge des charancons.

Gromo, o grum, porzione di latte quagliato nelle poppe, o di sangae fuor delle vene, gramo, grumus, grameau.

Gronda, grondaña di cop, estremità del tetto, che esce fuori della parete della casa, gronda, subgrundia, compluvium, gouttière, battellement. Grondana, significa anche l' acqua, che cade dalle gronde, é il luogo, ove cade, grondaja, stillicidium, gouttière, l'eau, qui tombe des gouttières.

GR

Grop, legamento, e aggruppamento delle cose arrendevoli in se medesime, come nastro, fune, e simili, fatto per istrignere, e per fermare, e si dice anche di quel piccolo gruppo, che si fa nell' un de' capi dell'agugliata, acciocchè non esca del buco. che fa l'ago, e confermi il punto, nodo, nodus, norad, lacs, alliément. Grop, figur. vale legame, cosa, che astringa, e leghi altrui; così il legame maritale, il sagro Ordine, e simili, nodo, vinculum, nexus, nœud, lien. Grop del col, la congiantura del capo col collo, il nodo del collo . . . . le nœud du cou. Grop, vale anche difficoltà, o il più importante d'un affare, præcipuum rei caput, rei difficultas, difficulté, embarras. Tut' i grop veño al pento, il nodo viene al pettine, vale pararsi avanti le difficoltà, difficultatem occurrere . . . . . . Grop, quella parte più dura del fusto dell'albero, indurita, e gonfiata per la pullulazione dei rami, nocchio, nodus, nord d'arbre. Grop, o grup, dicono i pittori, e gli scultori una quantità di figure d'animali, o d'altro, dipinte

insieme, o scolpite, gruppo, 1 . . . . groupe. Grop, mamiera di cantare, o di sonare di più note unite insieme l' una appresso l'altra, gruppo . . . . groupe. Grop a Salomon, un certo javoro a gaisa di nodo, di cui non apparisee ne il copo, ne il nine, nodo di Salonione . . . . . nand gourdien. Grep a Salomon, per semplee intrecciatura di linee fatie con la penna , ghirigero . . . . grille, cadeau, trait de plume, lacs d'amour. Grop, parte del carro, su cui si metton le scale . . . train. Grop d'anans del cher, o carossa . gruppo di avanti . . . . . . avant-train. Grop d' darè, gruppo di dietr) . . . . arrière-train.

Grop, t. di pittura, fè un grop d' putin, tar un gruppe d'angiohni, angelos agglomerare pingendo, faire un groupe d'anges. Stè ant gl let, ant un canton tut ant un grop, rannicebiarsi, raggricchiarsi, acchiacciolarsi, rattrappaesi, contrahi, se tenir en son lit, en petit peroton, se cacher dans un coin, et se remettre

en peloton.

Gropa, la parte dell'animale quadrupede appiè della schiena sopra i fiameni, dicesi più propriamente di quedo da cavalcare, groppa, cumis, e oupe. Gropa, parlando degli aitri animali, dicesi groppone, e s'intende non sedo de quadrupedi, ma de bipedi anco ra, eccetto di quelli da cavalcare, uropygium, croupion. Andè an gropi, andar in groppa, clumious equi invidere, post equum sedere, aller en croupe, en trousse.

Gropassà, agg. a bosco vale nodoso, difficire a lisciare colla pialla, nodoso, nocchiermo, nodosus, bois racneus. G. opassà, grotosà, pieno di nocchi, che sono quei piccoli ritevati come bolie, i quali si veggono per lo più ne' bastoni ai premo, di socbo, e simili, che gli rendono ruvidi, nocchioso, ronchioso, asper, nodosus, noueux, piein de nœuds, raboteux.

Grepè, far it nodo, stringer con nodo, annodare, nodare, nodo vincire, in nodum ligare, nodo religare, nouer, faire un noval, fier avec des nœuds. Gropè, stringere con tune, o catena, legare, ligare, colligare, vincire, nectere, lier, serrer, lacer, nouer. Gropè un, legar alcuno, vincire, ligare eliquem, garroter, lier. Gropesse, dicesi di filo, e simile troppo torto, attoreigiarsi, raggrapparsi, V. Torsese.

Grepera, pezzo di cuojo ripieno di borra, che si passa sotto la coda d'un cavallo, d'un mulo, e che è attaccato alia setta, al basto, ai fornimenti, groppiera, postdena, croupière.

Gropign, nodo dóppio, che per esser senza cappao (angassa) difficilmente si può sciorre.

Grepind, pezzi di filo torto, che rimangono dana parte del subbeno, ai quan si raccomanda l'ordito per avviere la teia; incorsatura....

Gros , hi par's maggiore ,

I 1 X x

s. ; così grös del caud, gros del freid, gros de armade, grosso, major, et melior pars, summus æstus, summum frigus, robur exercicus, le fort, le gros de la chaleur, du froid, le gros de l'armée.

Gros, add., contrario di soitile, grosso, ciassus, gros. Tor grova, voce grave, gravis, et pleud vox, grosse voix. Grös, agg. a fiume, rio ec., vale pieno d'acqua più del Solito, turgidum, tumins, mitgrum, gros. Di gros, dito grosso, vale il primo , pollea, le pouce, le gros doigi. Canpana grosa, vale la maggiore, tintinnabulum majus, la grosse cloche. Grösa, agg. o riferente di femmina, vaie gravida, mulier gravida, femme enceinte, grosse. Fe'l grös, reputarsi, o spacciarsi d'assai, tumere, superbire, se efferre, trancher du grand, fine le gros dos. Grand, e gros, complesso, bene habitus, bene constitutus, carré, membru, qui a de l'embon-149.116.

Grösa, si dice d' una determinala quantità di cose; grossa, cepia, vis, quantite. Grösa, comunemente si prenas per dodici donzene di qual-Savogha cosa; cost una grossa di corde di minugia, o sia corde di violino, che sono dodici donzene di gavette; grossa . . . . grosse, douze cionzames.

Grose, agg. a uomo, grossolano, macralle, senza garbo, villano, rusticus, stolidits, incuitus, hebes, gros-

e migliore di qualsivoglia co- I sier, stupide, pied plat. Grosè, per contrar, di genule. g. osso, rozzo, di bassa quain , radis , crassus , incultus, a per, grossier, lourd, cruche. Grose, agg. a panno, tela, o simile, vale rozzo, grosso, contr. di huo, rudis, crassus. grossier.

Grosesa, grossezza, crassities, crassitudo, grosseur, Consseur de quelque chose.

Grosolan , V. Grose.

Grösön, giallo carico, rancio, autino, dirato, ranciato, crocens, doré, gros-jaune.

Grotesch sust., sorta di pittura iatta a capriccio per ornamento, e riempimento di kuoghi non capaci di pittura p.u nobne, e regolata, grottesea, musew, arum, grolesque.

Grotesch add., sorta di dipignere licenzioso, a capriccio; grotiesco . . . grotesque.

Grotola, fango delle strade inducito dal freddo, o dail' ardore del sole . . . .

Grotonit, scabro, ronchioso, rosligiloso, ineguate, bitorzoluto, nedoso, tuberosus, a.p. r , nowests , raboleux , seabreuk, pietu de bosses, de nordals.

Giiu, uccello grosso; e di passagnio, che vola a stormi, e assai aito; il suo becco è lango, robusto, ed un poco curvo, il suo colio è lungo, alte sono le gambe, ed è di color cenerogaolo; gru, grua, gene, e grasa, grus, grue.

Gruera, V. Grivera.

Grufie, mangiar con ingordigia , scuinare , ligurire , vortice, bailer.

Grim v. volg., si dice per ischerzo d' nomo veccho, e ordinaramente si dice di na figno parrindo de' suoi genitori, me grimi, men grima, man grimat, cioè uno padre, mis madre, per agginno, che si da a veccho grinzo, grimo, rugosus, ridé.

Grüma, maligno umore, che vicaa ai cavall, giovani cagionato dal capo mireddato, cimuro, cimano, gourme.

Grümèla, il seme, che si gancia nelle pere, poponi, e simini iratti, geanello, granum, grain. Grümèle, per quei granelli, che si trovano aentro gli aemi dell'ava, vinacciaolo, vinuccus, perin.

Grumedan, s. ta d'ava duracme, e grossa, pergolese....

raisia de tacide.

Gramiè, il razzolare, che fanno i porci coi grifo, g u-fonare, rictu terram vectore, vermiller, fonater avec le groin, avec le bomoir.

Grumisel, palla di filo ravvolto ordinariamente per comodita di metterio in opera, ginitolo, giomus, glomer, peloton.

Gruntisse, argruntisse, V. sopra ste ant et let ec., tut

ant un g op.

Grupra, arnese, o luogo neda statla, dove si mette il mangiare inmanzi alle bestie, perchè elle mangino, mangiatoja, greppia, pries pe, mangeoire, crècae. Leve le igrapia a un, soctrarre gli ili manti, alzar la mangiatoja, deditare, subditare ciban, comper les vivres, faire jamer.

Grapie, coini, che noi giuo-

co della bassetta assiste il banchiere, assistente di giucco... croupier.

Grupion, arnese simile alla greppia, ma di maggior capuerta, dove si serba il mangiare per le Lestie, cassone, arca, raisson. Grupion, dicesi per ischerno ad un mangione, ghiottone, pacchione, helluo, goimre, bafteur.

Grus, buccia di grano, o di biade macinate, separata dalla farina, dicesi però più propriamente della sargina; grus d'melia, crusa di saggana, furfur mini Indici, son

de maiet d'inde.

Guadagne, o vagne, acquistare pecunia, e ricchezze con industria, e fetica, guadagnare, lu vijacere, quæstum jacere, tacrari, gagner, tirer profit . avantige , lacre , utilice. Guadagnesse la grusia, la protesion, la benevolensa d'un, guadagnare la grazia, la protezione, la benevolenza d'acuno, gratiam, patrocinium, benev lentiam alicujus aucupari, sibi capture, gagner, obtenir, acqué, ie la protection, la grace, l'amitie, la l'aveur, l'affection, la bienveillance de quelqu'un. Guadagnesse un, tirelo da la soi, folo amis, vale lo stesso. Guada nesse da vive, quadaga ersi la vita, industriarsi per vivere, vitam tolerare, victari quæriture, sustentare se, ganer le vivre, les alime is. Guadagnè ne pur l'aqua di lavesse le man, proverbio, avec asviamento, o lavorio, dove il garadagno sia poco, e Searso, Lierum nullum , acc-

GU

re, pene nihil lucrari, ne pas gagner fean, qu'on boit.

Guad gn, il guadagnare, e la cosa acquistata, guadagno, lucrum, quaestus, compendium, gain, profit, lucre, revenant. De del guadagn, dei profit a un, dar dei profitto a qualcheduno, lucris lactum efficere aliquem, donner du

profit à quelqu'un.

Guai, avversità, disgrazie, calamità, strettezze, miserie, tribolazioni, caiamitas, infortunium, miseria, arumna, malheur, desastre, indigence, afiliction. Guai, per quereia, doglianza, querimonia, plainte. Guai, per questione, contrasto, rissa, jurgium, certamen . contentio , rixa , dispute, débat, démêlé, dissention. Guai, particella di esclamazione, guai, ea, malheur. Guai , Dio m' guarda , guai , tolga Iddio , væ , absit , omen auferat Deus, malheur, à Dien ne plaise. Guai a mi, guai a voi, guai a me, guai a voi, væ mini, væ vobis, malheur à moi, malheur à yous.

Guant, veste della mano, guanto, manica manuum, digitalia, chiroteca......
L'amor pasa'l guant, ciò si dice, quando si tocca la mano all'amico senza cavarsi il guanto.... l'amitic passe les gants.

Guante, guantajo, manicarum artifex, gantier.

Guardaroba, stanza nella casa, ove si conservano gli arnesi; guardaroba, vestuarium., arca vestiaria, garderobe, garde-meuble. Guarda-

röba, dicesi a chi ne ha la cura, guarderoba, custos vestiarii, garde-robe, e nelle Corti, Grand-Maitre de la Garde-robe. Guardaroba da mantei, guardaroba da manteni, penularium, garde-robe.

Guarda sigil, Ministro, che sigilla le patenti dei Principi, e quest' unizio va ordinariamente unito a quello di Cancelliere, guardasigilli, Regis signorum custos, garde des sceaux.

Guarde, dirizzar la vista verso l'oggetto, guardare, aspicere, intueri, regarder, voir, contempler. Guarde i manighin ai mort, guardare cose inutili, inania scrutari . . . . . Guarde d' cativ ēūi, con l' ēui del canon, guardar in cagnesco, torvis oculis aspicere, regarder de travers, de mauvais œil, jeter des regards furieux. Guarde d' bon eui, far buon viso, viso allegro, vultum exhilarare, amicis oculis respicere, faire bon accueil, regarder de bon œil-Guarde d' sot ēui , V. D' sot ēūi. Guarde con un ēūi, shiecare . . . . bornoyer , regarder d'un seul œil une surtace pour juger de son alignement. Nen guarde'l tut, nen guarde le busche, lasse core quat cosa, filar grosso, non por mente ad ogni minuzia, ber grosso, chiuder gli occhi, connivere, facilem esse, minimeque morosum, ne pas regarder de près à quelque chose, dissimuler, ne pas faire semblant de voir. Guarde, esser volto colla faccia verso a una parte, rispondere, riu-

G U

scire, dicesi di cose inanimate ; cola vigna a guarda 'l mesdi . . . . spectare, respicere aliquam partem, in aliquam partem versum esse, regarder, répondre, être tourné vers, être vis-à-vis. Guarde, avei l'eui, tener conto duna cosa, aver cura, aver l'occhio, custodire, tener in guardia, custodire, observare, cavere, attendere, animadvertere, prendre garde, avoir soin, avoir l'œil sur quelque chose, sur quelqu'un, garder, tenir compte. Guardesse, astenersi, abstinere, sibi cavere, s'alistenir, prendre garde, se garer, se garder. Guarda ben, pitte guarda, guarda la gamba, non t'arrischiare, abbi Focchio, animadverte, cave, caveto, prenez garde à vous, ne vous y fiez pas. Guardesse l'un l'autr, denota stupore, e meraviglia, guatarsi l'un l'altro, se invicem stupentes, o admirationis caussa intueri, se regarder les ttas, les autres avec étonnement. Guarde na cosa, e lassèla stè, guatare una cosa, e lasciarla stare, dicesi dell'esser cosa di troppo valore, o che meriti riverenza, o che sia troppo pericoloso ad accostarsele . . . . regarder, et ne pas toucher.

Guardia, l'atto del custodire, custodia, guardia, præsidium, tutela, custodia, conditio, conservatio, garde, défense. Guardia, per persona, che guarda, custode, custos, stipator, satelles, gardeur, garde, gardien, défenseur. Guardia nasional, la forza ar-

mata della Francia, si divide in guardia nazionale sedentaria, ed in guardia nazionale in attività; la prima è composta di tutti i cittadini atti a portar le armi; la seconda forma l'armata di terra, e di mare; guardia nazionale . . . . garde nationale. Guardia del corp, milizia, che guarda la persona del Principe, guardacorpo, protector, stipator corporis Regis, milites prætoriani , cohors prætoriana , garde du corps. Guardia dla spà, quella parte d'una spada, di un pugnale, che è intorno al manico, e che serve per difender la mano, elsa, elso, capulus, garde d'épée. Guardia a pè, ed anche per ischerzo piotin, archibugiere, guardia della porta del Re . . . . . arquebusier, garde de la porte d'entrée au palais du Boi-Corp d' guardia, numero di soldati, che sieno in guardia. custodia, excubia, corps in garde. Montè la guardia, far la guardia, la sentinella, escubias agere, être de garde, faire sentinelle. Desmonte la guardia, smontare la guardia . . . . descendre la garde. Butesse an guardia, terdella scherma, porsi in guardia, pugnee se aptare, se mettro, se tenir, être en garde. Guardia, per sentinella, vigiles, excubitor, excubia, garde, sentinelle. Cörp d' guardia, pel luogo stesso, dove sta cotal numero di soldati, corpo di guardia, militum statio, contubernium vigilum, corps de garde.

Guardian, capo, e gover-

natore di conventi di frati, guardiano , præses , rector , gardien.

Guari, restituire la sanità, guarne, santre, curare, sanum aliquem facere, sanitati aliquem restituere, guérir, detivier de maladie, redonner la santé. Guari in sign. neutro, ricoverare la sanità, guarire, consunescere, convalescere, guérir, recouvier la santé, se remettre, se refaire, se rétablir.

Guarni, corredare, munire, formre, checchessia, o per fortificare, o per ornamento, guernire, munire, ornare, instructe, gainir, orner, fournir. Guarni d' brochete d'or, d'argent, d' loton na casieta, na tabachèra, imbullettare, clavos impingere, clavis ornare, clouter.

Guarnison, quella quantità di soldati, che stanno per guarda di fortezza, ed altri luoghi muniti; guernigione, presidio, prasidium, garnison. Guarnison, si prende anche per il luogo medesimo, dove sta la guernigione; guermigione, præsidium, garnison, ville de garnison.

Guarnitura, V. Fornitura. Guas, dipinge a guas, dipignere a guazzo, a tempera, cioè con colori stemperati con acqua, o con gomma arabica, o con colla di limberracci, o altre cose simili tenaci, e viscose, coloribus aqua dilutis pingere, peindre à gouache, peindre en détrempe.

Guastador, colui, che seguita l'esercito a fine d'actificazioni, e simili; guastatore, fossor castrorum, pionmer, coureur.

Guastameste, colui, che si pone a far cosa, che non sa; guastamestieri, ignarus, imperitus, gâte-métier, maître aliboron.

Guaste, togliere la forma, o la proporzione alla cosa, guastare, sconciare, rovinare, corrompere, confondere, vastare, corrumpere, depravare, gâter , ruiner , confondre , mêler. Guastè'l disnè, la siña, si dice del far colezione tale, che levi l'appetito, guastar il desinare, o la cena, jentaculo famem adimere, gâter le dîner, ou le souper. Guastesse, infracidare, putrefarsi, putrescere, marcescere, se pourrir, se putrélier. Guastesse, dicesi del disperdere, che fanno le femmine pregne la creatura, sconciarsi, abortare, abortum facere, se blesser, avorter, faire une fausse couche.

Gubè, V. Gobè.

Guernadnè, o bussola, vasetto di terra cotta, nel quale i fanciulli per un piccol pertugio, ch'egli ha, mettono i loro danari per salvargli, non li potendo poi cavare, se non rompendolo, salvadanajo, loculus, tire-lire.

Guernè, aver cura, reggere, provvedere col pensiero, o con l'opera ai bisogni, e ben essere di ciò, che è sotto la sua custodia, e giurisdizione, governare, gubernare, regere, administrare, moderari, tractare, gerera, goucomodare le strade, far for- verner, conduire, régler, lepir le gouvernail. Guernè di pom, di prus, fin a la stagion ec., riserbare mele, pere sino alla stagione di ec., condere, reponere fructus in tempus hiemis, veris etc., reserver, garder.

Guernanta, governatrice, gubernatrice, moderatrix, cu-

ratrix, gouvernante.

Guernator, o guern, governatore, gubernator, gouverneur. Per custode, e soprintendente all'educazione di personaggio grande, ajo, educa-

tor, gouverneur.

Guida, scorta, quello, che scorge altrui avanti al cammino, e mostra quel, che si ha a fare, guida, dux, ductor, proemonstrator, guide, conducteur, qui conduit, qui enseigne le chemin. Guida, in più ampio significato, guida, rector, directeur. Guide, al plur. redini, habena, frenum, rênes, longes.

Gulia, o agulia d'un canpanil, parte del campanile fatta a piramide, con punta acuta, guglia, pyramis, flèche, aiguille, la partie du clocher qui en fait la couverture, et

qui est en pyramide.

Gumè, V. Gobè. Gura riane, colui, che vo-

ta i cessi, cavandone lo sterco, votacesso, foricarum purgator, cureur de retraits, maître des basses œuvres.

Gurè, cavar le interiora ai volatili, shudellare, exenterare, interaneo eximere, effondrer, vider des volailles
avant que de les mettre cuire. Gurè un pos, na tanpa,
un comod, rimondare pozzi,

fosse, fogne, purgare pulcos, fossas, foricas, curer un puits, un retrait, nettoyer un fossé.

Gusaja, ciurmaglia, canaglia, plebaglia, gentaglia, bordaglia, schiazzamaglia, ribaldaglia, genia, qui quilia, o fex pepuli, gueusaille, canaille, vermine.

Gusaria, cosa da nulla, coserella, bazzicatura, res nullius momenti, recula, bagatelles, babioles, choses de peu de conséquence, choses pué-

riles, de rien.

Gusas accr. di gheu, uomo poverissimo, povero in canna, pauperrimus, extrema laborans inopia, gueux comme un rat d'église. Gusas, per uomo d'infima plebe senza civiltà, o riputazione, guidone, furcifer, coquin, vaurien.

Gusè, gumè, gubè, industriarsi, ingegnarsi, assottigliar l'ingegno, aguzzare i suoi ferruzzi, studere, conari, operam dare, nervos omnes intendere, s'évertuer, aiguiser son esprit. Guse, per lavorare di tutta forza, con ogni attenzione, lavorare a mazza, e stanga, omnem operam, omnem diligentiam, omnem sedulitatem, omne studium dare alicui rei, in rem aliquam, ad rem aliquam insudare operi, travailler de toutes ses forces, sans relâche.

Gust, uno dei cinque sentimenti, per mezzo del quale si comprendono i sapori, gusto, gustus, goût. Gust, vale anche sapore, sapor, gustus, saveur, goût. Gust, per assaggio, tibatio, essai. Gust, per diletto, piacere, appeti-

to . delectatio , voluptas , goût , appétence, volupté, plaisir, sensualité, envie, agrément, complaisance. Avèi bon gust, esser intelligente in qualche cosa, rem aliquam probe cal; lere, acri in re aliqua judicio pollere, avoir du goût. D'gust, o d'bon gust, dicesi quella pittura, quel disegno, o simile, la quale non solo non apparisca fatta con istento e fatica, ma che accompagnata con una facilità, e franchezza di operare dimostri aver in tutte le leggiadrie, e tutte quelle qualità più belle, che le ha voluto dare l'artefice, dicesi anche d'gust, o d'bon gust, quell'opera, che più esprime delle buone leggi, e regole

dell'arte, di gusto, di buon gusto.... de goût, de bon goût. Us si anche dire pitura faita second 'l gust a' Rafael d' Tisian, cioè quando si scorge in essa, che l'artefice si è sforzato d' imitare il modo d'operare di Raffaello, di Tiziano, ec.... ce tableau est dans le goût de Raphael, de Titien, ec.

Gustè, discernere per mezzo del gusto la qualità de'sapori, gustare, libare, degustare, goûter, savourer. Gustè, per approvare, aver a
grado, probare, detecture, goûter, trouver bon. Gustè, per
dar gusto, arridere, placere,
donner du plaisir, réjouir.

Fin del prim Volum.

V. Se ne permette la stampa

Bessone per la Gran Cancellaria.



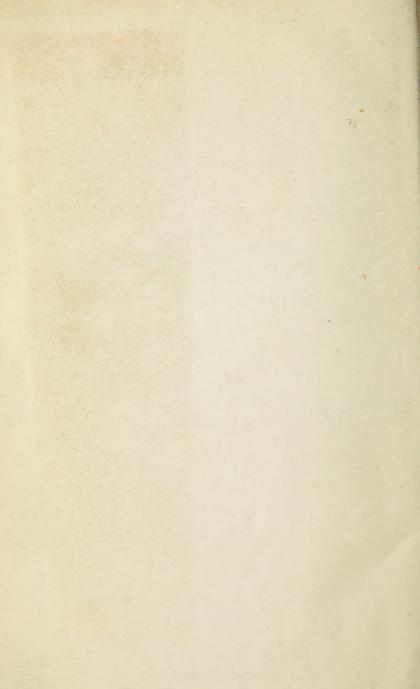

PC 1867 233 v.1 Zalli, Casimiro (comp.)
Disionari

## FOR USE IN LIBRARY ONLY

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FOR USE IN LIBRARY ONLY

